

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS

# THE COLLECTION OF

### REGINALD H. E. STARR

PRESENTED IN LOVING MEMORY BY HIS MOTHER 1927



An

· . . . • •

|  |  | - |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

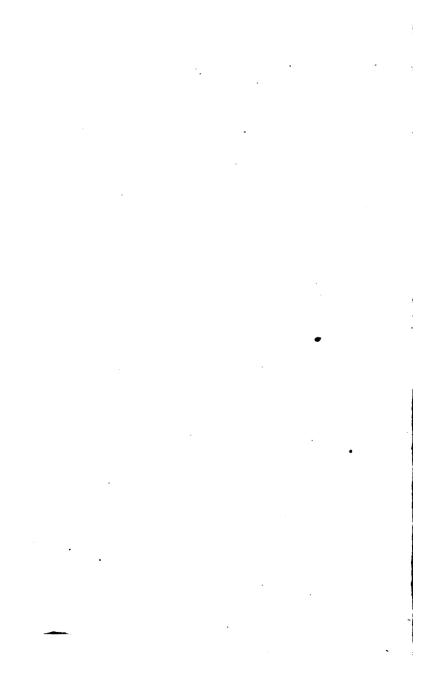

### SACRE RAPPRESENTAZIONI

DEI SECOLI XIV, XV E XVI.

Proprietà letteraria.

### SACRE

# RAPPRESENTAZIONI

DEI SECOLI XIV. XV E XVI

RACCOLTE E ILLUSTRATE PER GURA

Вſ

ALESSANDRO D'ANCONA.

VOLUME 1.



FIRENZE.

SUCCESSORI LE MONNIEH

1872.

Walk

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

339749A

ASTOR, LUI-OY AND TILDEN FOUNDATIONS

R 1927 L

### AVVERTIMENTO.

In questi tre volumi crediamo possa dirsi raccolto tutto quello che di meglio offre l'antico nostro Teatro spirituale. Abbiamo scelto infatti, fra un centinaio quasi di Rappresentazioni, queste quarantatrè, che per varie ragioni ci parvero più acconcie a fornire una idea precisa e compiuta del genere; e se ci siamo attenuti soltanto allo stampato, nulla producendo d'inedito, ciò non è avvenuto solamente per non accrescere di troppo la nostra raccolta, ma anche perchè il fatto stesso della stampa, generalmente più e più volte ripetuta, ci pareva indicare quali fossero le Rappresentazioni che, maggiormente e a preferenza di altre, avevano incontrato il gusto dei lettori, dopo aver ottenuto il suffragio degli spettatori.

Ciascuna Rappresentazione abbiam creduto utile far precedere da cenni sulle diverse stampe, desunti quasi interamente dall'accurata Bibliografia del Colomb de Batines, aggiungendo inoltre qualche notizia circa all'argomento, in specie per quelle di soggetto leggendario; delle quali registrammo quel che ci fu dato sapere intorno alle origini, alla varia forma e alla diversa fortuna, spigolando a tal uopo non solo nella letteratura po-

polare italiana, ma in quella pure delle altre plebi cristiane d'Europa.

Quanto all'ordine, nel quale disponemmo le Rappresentazioni, diremo che certamente ci sarebbe parso preferibile quello cronologico, se avessimo potuto conoscere, almeno in modo approssimativo, quale esso dovette essere: chè la data dell'impressione, quando pur essa non ci faceva difetto, era argomento troppo incerto e fallace per determinare quella della composizione. Di più, noi crediamo per fermo, e non abbiamo perciò esitato a indicarlo chiaramente nel titolo dell'opera, che non poche fra le nostre Rappresentazioni appartengano agli ultimi del secolo decimoquarto e ai primi del decimoquinto; ed abbiam fede che il lettore confermerà questa nostra opinione; ma per queste, evidentemente anteriori all'invenzione della stampa, tanto più sarebbe stato erroneo disporle secondo la ragione delle date tipografiche. Non potendo dunque formarci un criterio dalle note d'impressione, e disporre le Rappresentazioni per secoli e per anni, ci siamo attenuti ad altre ragioni, per quanto ad altri possano sembrare poco fondate e poco scientifiche, colle quali regolare la successione dei varii drammi in questa nostra raccolta. Per introdurre un qualche ordine, pensammo di attenerci alla cronologia degli argomenti trattati nei drammi; e perciò, in primo luogo ponemmo le Rappresentazioni sui fatti del Vecchio Testamento, poi quelle del Nuovo, indi le altre dei Santi e Martiri, disposte secondo la successione più o meno accertata dei fatti. Seguono quelle di scggetto meramente leggendario; e dopo una di argomento moderno e fiorentino, la collezione si chiude con la descrizione drammatica di un fatto di là da venire, ma che dall'autore ci vien raccontato con molti particolari: colla Rappresentazione, cioè, del Giudizio Universale.

Diremo adesso qualche cosa del modo, col quale abbiamo proceduto nel riprodurre questi monumenti di antica poesia. Abbiamo sempre cercato di ricorrere alle edizioni originali, e in mancanza di queste, alle immediatamente successive, non senza qualche volta aver anche ricorso alle stampe posteriori, purchè non tanto moderne. Le edizioni sanesi, che sono pure le più facili a rinvenirsi nelle Biblioteche e anche in commercio, abbiamo generalmente lasciate da parte, essendoci alla prova convinti che esse sono di soverchio raffazzonate e arbitrariamente rammodernate. Rispettammo scrupolosamente l'antica grafia, anche in taluni minimi particolari, quando li trovavamo nelle stampe da noi esemplate: ond'è che abbiamo ritenuto le z, le c e i g semplici (per esempio nelle parole richeza, vechieza, vego e simili), ponendo invece le lettere doppie, allorquando così portava l'edizione da noi riprodotta. Ma ci è parso necessario rifare tutta quanta la punteggiatura, accomodandola all' uso moderno; e il lettore perdonerà se qualche volta, in questo minuto lavoro, o io, o il tipografo, siamo incorsi in qualche menda, del resto facilmente avvertibile e riparabile.

Divisione di atti e scene le Rappresentazioni non hanno: ma per indicare nel modo che credevamo migliore, ogni qual volta l'azione passava da luogo a luogo, e ad altro punto volgeasi l'occhio e l'attenzione del pubblico, lasciammo un piccolo spazio in bianco; e il lettore anche qui supplirà da per sè a quei luoghi ove ciò facesse difetto, specialmente in principio ed in fine di pagina.

Così pure per designare a quale fra i varii personaggi, rammentati nelle avvertenze in prosa intercalate alle ottave, veramente spettasse il discorso, adoperammo, e crediamo di aver rade volte fallato, il carattere maiuscoletto.

Dobbiamo fare ancora una avvertenza. Questi monumenti appartengono essenzialmente al genere popolare, e niuno vorrà cercarvi le grazie e le cure della poesia letterata, non solo nei concetti e nei sentimenti, ma neppure nella grammatica, nella sintassi, nello stile, nella forma esterna insomma. Quindi è che il lettore non si scandalizzerà se qualche volta il discorso non va pei suoi piedi, se certe rime sono di semplice assonanza, se certi versi appaiono più lunghi o più corti del dovere, pensando che nella pronunzia facilmente si riducono alla loro giusta misura. Tuttavia vi sono alcune Rappresentazioni di stile più rozzo, o più malamente stampate. nelle quali invano si potrebbe colla pronunzia dare ai versi un suono migliore, nè noi abbiamo voluto arbitrariamente modificarli e correggerli, bastandoci di renderne qui avvertito il lettore, perch' egli non accagioni noi di un difetto, del quale sono colpevoli o l'autore o lo stampatore primitivo.

Diremo per ultimo come dai molti studii fatti sul Teatro antico spirituale avevamo messo insieme materia sufficiente a descrivere con qualche ampiezza le origini, le varie forme, la storia insomma della Sacra Rappresentazione. Se non che l'argomento ci era venuto per modo crescendo fra mano, che nè all'editore parve di poter dar luogo al nostro lavoro innanzi al primo volume, nè a noi bastava il cuore di restringere e quasi strozzare in poche pagine il frutto di assidue considerazioni e di continuate ricerche. Perciò, mettendo intanto a luce i testi, ci riserbiamo di pubblicare, il più presto che per noi si potrà, un volume di giusta mole su così fatto soggetto. Prendiamo intanto quest'occasione per ringraziare find'ora tutti quelli che vorranno cortesemente renderci avvertiti degli errori, nei quali per avventura fossimo caduti. Nello stesso tempo vorremmo pregare gli eruditi

investigatori delle patrie memorie a volerci somministrare, come già non pochi valentuomini han fatto, tutte quelle notizie che loro accadesse di rinvenire nelle antiche carte, circa i titoli, gli anni, le occasioni di tali drammi spirituali in varie parti della penisola, non che sopra ogni altro particolare riguardante l'assetto scenico della Rappresentazione, sicchè ne potesse riuscire meno incompiuta, che per noi si potrà, la storia di questa antica forma di drammatica poesia.

ALESSANDRO D'ANCONA.

Pisa, Giugno 1872.





#### RAPPRESENTAZIONE

DI

### ABRAMO E AGAR.

---

Per riprodurre questa Rappresentazione ci siamo principalmente gievati di una edizione fiorentina senza data, ma dei primi del secole XVI°, che si trova melle collezioni di Palatina e di Magliabechiana. Essa è in-4°, di 12 carte segnate a-b con figura sotto il titolo, e al finis le iniziali M. F. M. In ordine di tempo, dopo questa edizione verrebbe l'altra fatta stampera da Maestro Francesco di Ciovanni (sic) Benvenuto dal canto de'Biscari, in-4°, di 8 carte, con 2 figure sul frontespizio una delle quali è quell'Angelo che si trova anche in tante altre Rappresentazioni, e l'altra raffigura la Superbia e la Umilità. In fondo è il segno dei colubri colle inisiali A. A. Manca la Frottola, e invece di essa, in principto è questa ottava:

Lo eccelso signor Dio dell'alta gloria,
Auditor mia, vi dia salute e pace;
Quì udirete una leggiadra istoria
Che 'i Genesi mi mostra esser versce.
Vedrete innanzi a Dio chi ha vittoria
O il viver ver del mondo o il fallace;
Et a quel si dirà porrete cura
Chè tutto avrà misterio e gran figure.

#### E in fondo invece del seguito della Frottola;

Veduto avete, presenti uditori,
Come s'apprende il di dal sue mattine,
E qual li frutti sien de' primi flort,
E del ben far qual' è il premio divine.
Queste son nostre giole e gran tesori,
Questo è di vita mostra il buon cammino;
Ismael è scacciato, Isac eletto,
Ch' è il popolo giudeo e benedetto.

Il Batines (Bibl. delle Rappres., pag. 46) registra anche le seguenti stampe: Fiorenza del mese di settembre 1556, in-4° di 12 carte con 7 figure. Vi ba

Vol. I.

la Frottola, ma il titolo è modificato a questo modo: La Rappresentazione di Abraam e di Sarra sua moglie nella quale si contiene la buona vita di Isaach lor figliuolo, e la mala creanza d'Ismael figliuolo di Agar sua ancilla, s come furono cacciati. Nuovamente ristampata. E prima per annunziazione è un padre con duoi figliuoli, un buono e un cattivo, per esempio universale de padre e de figliuoli.

In Siena l'asno 1581, in-4° di 12 carte con 2 figure. (Il Batines ne nota un'altra pur di Siena simile a questa in tutto; ma senz'anno. Forse qui è errore, nato da questo che l'esemplare dell'edizione del 1581 che trovasi in Maglisbechiana, è strappato appunto nell'ultima carta dove dovrebbe essere la data.) Quest'edizione ha la Frottola.

Firenze, appresso Giovanni Baleni, l'anno 1589, in-4° di 12 carte con 3 figure. Manca la Frottola.

Siena, alla Loggia del Papa, 1610, in-4° di 12 carte con 3 figure. Non ho vista quest'edizione nelle Biblioteche florentine.

Circa all'autore di questa Rappresentazione, che per freschezza e purità naturale di lingua, è da porsi fra le migliori, non mi è riuscito a trovar nulla. Solo dalle parole del Padre nella Frottola: O Firenze felice Non è smoor tempo melto Tu eri pur rivolto Quasi al viver cristiano, Or se' infelica e insano, si può ricavare che fu composta non molto dopo la merte del Savonaroja.

Le Frottola fu stampata anche a parte col titolo: Frottola d'un padre che eves due figliuoli ec. (Vedi Batines, Bibl. 84.).

Il lattere easerverà che generalmente abbiamo conservato alcune proprietà dell'antica ortografia florentina, come vechiesa, vege ec.

# LA RAPPRESENTAZIONE QUANDO ABRAAM CACCIÒ AGAR SUA ANCII.LA CON ISMARL SUO FIGIRIDIO.

E prima è per annunziazione un padre con dua figliuoli; uno cattivo chiamato Antonio; l'altro buono chiamato Benedetto.

El PADRE chiama:

Anton!

ANTONIO risp.: El Padre dice: Chi chiama?

Ascolta,

E di' un' altra volta Messer, come richiede. Ah! si conosce e vede El buon di da mattina, E spesso s' indovina

Pe'segni un buono effetto.)

È in casa Benedetto?

Risp. Antonio:

Messer si.

El PADRE dice:

E che fa?

Antonio risp.:

Fa niente, o si sta? Studia la lezione.

El PADRE dice :

Perchè gli ha discrezione E vole imparar presto.

Io ti ricordo questo:

Che 'l tempo vola via,

Nè uom fu mai nè fia

Che 'l vedessi tornàre; E chi non sta a imparare,

Mentre è in giovineza,

Ne vien poi la vecchiera E quel non sa niente.

Or va, e sia prudente, E chiama il tuo fratello.

Antonio va e chiama Benedetto; el PADRE da sè dice:

Quanto indarno favello

A questo figliuol mio!

E' bisogna che Dio Sia quel che gli dia buoni,

Nè il padre s'abandoni

Ma buono esemplo dia

E vigilante stia

Che mai non perdin tempo;

In ogni loco e tempo

Intenda dove e' vanno; Chè 'l mondo è pien d' inganno

lhè 'l mondo è pien d'inganno Sotto ombra di bel mostro.

Tornano insieme, e Benedetto inginocchiato dice:

Ecco, buon padre nostro, E' figli a tua presenza.

Risp. il PADRE:

O santa obedienza
Quanto contenta e piace!

Voi mi date una pace

Un tal gaudio, un contento,

Che come il sento drento Io nol posso parrare.

le t' ho fatto chiamare

Per darvi un po' di spasso,

Et andrem passo passo

Al vespro alle Murate,

E con fede gustate
Oue' loro suavi canti.

E parranvi angiol santi Udir cantar dal cielo.

Vedete, e' non è gielo, La stanza non fia calda,

Poi una bella lalda

O dua, si ben diranno

Che si starebbe un anno Fermo a tal melodia.

Or su, pigliam la via;

.E meco ognun s'attenga.

Antonio un po' adirato dice:

E volete ch'io venga,

Padre, si mal vestito?

Risp. il Padre: Parti che sia ardito?

E a chi, e perchè?

Per quel che ver non è.

Che manca? e che vorresti?

Risp. Antonio:

Manca, che voi dicesti
Di farmi un bel mantello.

Et i'ho ancora avello,

E meno or vi pensate.

Risp. il Padre: Or che siamo di state

Portasi questi panni?

Risp. Antonio:

Et i' ho ormai tanti anni

Ch'io starei ben col lucco.

Aimè! s' io fussi il cucco Non l'arei tanto a dire.

E potrėmi vestire

Più ch' io non volsi mai.

Risp. il PADRE:

E stu ha' tempo assai

Tu l'hai speso assai male.

Dimmi, che giova o vale L'esser grande e borioso,

Bello e non virtudioso? E vestir riccamente,

E non aver mente

Di bene mai inparato?

Risp. ANTONIO:

L' uomo è pure stimato '
Dovunque va o sta.

Risp. il PADRE:

A' panni, e non chi gli ha, <sup>2</sup> Fanno que' tali onore.

Et oggi è questo errore Nel mondo più che mai;

Chi ha danari assai E vadi ben vestito,

Costui è riverito

E chiamato uom da bene;

E pel contrario, se viene Fra que' ch' io ti ragiono,

Un virtudioso e buono Fingon di nol vedere,

O piglieran piacere D'uccellarlo tra loro.

Ma nota che costoro Son tutti gl'ignoranti,

Et èccene oggi tanti Che altro non ci si spende.

Ma chi qualcosa intende Ama più le virtù Che quanto tesor fu

O sarà mai nel mondo, Bada a quel ch' io rispondo, Chè chi non sta a udire

E'l suo padre ubidire, Buon segno esser non suole.

Risp. ANTONIO:

Le son tutte parole;

To vorrei aver danari.

E, come hanno e' mia pari, Ricchi e be' vestimenti.

Risp. il PADRE:

Or pur, ch' ie ti contenti; Dimmi quel che tu vuoi.

Risp. ANTONIO: Risp. il Padre:

E i' vel dirò poi. Il vo'saper testè;

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Così tutte le stampe. Ma il Palermo riferendo questo prologo nella sua Illustrazione dei Codd. Palatini (II, 389) scrive: L'uomo è più stimato. E mi par buona correzione, salvochè per amor del verso si potrebbe dire invece: L'uomo è più istimato.

2 A chi gli ha.

E qui da te e me

Risp. Antonio:

Veder chi ha ragione. Io vorrei un giubbone

Di drappo spanto e bello,

Accompagnato a quello Scarpe, calze franzese

Attilate e distese

Come dipinte; et anche Un altro paio, ma bianche,

Per quando io vo di fuora;

Et una cappa ancora

Listrata, o un gabbano,

Un tocco da cristiano, E per la città bella

Saione o gabbanella Increspata all' usanza,

La berretta di Franza,

La camicia increspata, Scarsella ricamata

Ghe fussi delle sei.... 1

Questo è quel ch' io vorrei: E' par ch' io chiegga un regno!

El Padre dice:

Ha'tu altro disegno?

Di'pur, non vergognarti Perch' io vo' contentarti.

Risp. Antonio:

Vorrei al mio dimino Aver sempre un fiorino, Per poter col compagno

Spendere, e esser magno E mie voglie saziare.

El PADRE dice:

Et anche per giocare.

Ma stu vuo' altro, parla.

Risp. Antonio:

Vorrei sempre in istalla Aver un bel cavallo, Nè avere accattallo,

Per ire a spasso ogn' ora.

El PADRE dice: Vuoi altro?

Antonio risp.:

Non per ora. Ma vorrei questo presto. Segue Antonio:

El PADRE dice:

O parlar disonesto!

<sup>1</sup> Di gran rarità o di gran merito: come ora si dice: numero uno.

O superbo, o ignorante! Va', pon di queste piante E spera nel lor frutto! O mondo guasto tutto! O fior delle città Fiorenza mia! chi t' ha Tolta la tua prudenza? O gentil mia Fiorenza! L'ardita fanciallezza, Sfrenata giovanezza L. quella che ti guasta; Poiche un mese non basta Una usanza lor nuova, Ma ognor più si truova Nnove frasche e pazzie; E queste son le vie Trovate dal dimonio. Soleva a noi, Antonio. Bastare un mantel verde; Et or si strazia e perde Più in un vestir per voi. Che non facea per noi In nostra gioventute; E solo alle virtute Avamo il nostro amore. Ma credi che 'l Signore A case nol permette. Crescinte le berrette E scemati e' cervelli, E' panni son più belli E gli uomini più stolti, Per esser troppe volti A si vile e breve epre. El nostro mal si scopre Col far grande scarselle, . E men danari è in quelle Che di tempo nessuno. E come cominci uno Di queste nuove imprese, In men tempo d'un mese Ne fia Firenze pieno. Cosi l'aver vien meno

E corresi poi al vendere, Perchè crescie lo spendere E sciema ogni guadagno. E tal vuol esser magno Che ha fatica di vivere. E'ci sare'che scrivere E dir, più ch' io ho detto. L'altra è che un giovinetto Vadi tanto scollato. Atto proprio cavato Da tristi e meretrice. O Firenze felice. Non è ancor tempo molto Tu eri pur rivolto Quasi al viver cristiano, Or se'infelice e 'nsano!

Voltasi all' altro figliuolo:

Ma tu, dolce figliuolo Che ti stai cheto e solo, Che vorrestu? di'il vero.

Risp. BENEDETTO:

Padre, el mio pensiero Volto è solo a studiare. Et a me basta andare Vestito onestamente E non si riccamente: Ch' io vego e' virtudiosi, O palesi o nascosi. Sempre esser più stimati Amati e onorati, Che un ricco e ignorante Che sol dal vulgo errante E amato, e non da Dio. Sicchè, buon padre mio, Fate, se voi potete E quando voi volete, Io non abbi accattare E' libri, chè prestare Chi gli adopra mal vuole. Altro poi non mi duole; Di tutto in voi rimetto.

El PADRE dice:

O buon mio Benedetto, Tu hai il nome e' fatti, E nel parlar, negli atti Da Dio se' custodito. E' sonmi ora pentito: Vo' che indietro torniamo E vo' che noi andiamo A' fiesolani poggi, Ch' io mi ricordo ch' oggi Una festa non vista Mai più, el Vangelista 1 Vi fa e rappresenta.

E voltandosi ad Antonio segue:

E, se ben mi ramenta, La fia tutta per te.

Dite pur sempre a me, Antonio risp .:

Per farmi più vergogna.

Perchè più ti bisogna Risp. il PADRE:

Che a quest' altro qui.

Deh! padre mio deh! si, Risp. BENEDETTO:

Andiamo là a vedere;

Fatemi tal piacere.

El PADRE risponde, fingendo d'andare: Or su, moviamo il piede.

Et andando così un poco, dipoi dice:

E se il guardian ti vede?

Arò in sul palco un lato. Risp. BENEDETTO:

Oh, i't' arei accattato, El PADRE dice: E sai se volentieri

S'io mel pensavo ieri, Una veste gentile Per non parer si vile.

Io starò bene in terra. Risp. BENEDETTO:

Vanno così un poco; di poi il PADRE dice:

E se il luogo si serra Come potremo entrare?

Io farò ben chiamare BENEDETTO risp.:

Un che mi verrà aprire. Sollecitiam pur d'ire

Perchè tardi non siamo.

<sup>1</sup> La compagnia detta di San Giovanni Evangelista alla quale appartennero anche i figli di Lorenzo il Magnifico, che da essa fece rappresentare il suo Giovanni e Paolo. Vedi Cionacci, Osservazioni innanzi le Rime sacre di Lorenzo. pag. XVII.

Et andati che sono un poco, il PADRE risponde e dice:

Oh be', noi ci appressiamo, Et è la porta aperta.

Ma questa po' dell' erta Àtti fatto sudare;

Guarda non riscaldare.

Risp. Benedetto: Non, padre mio, niente. Giunti che sono dove si fa la festa, il Padre dice:

E'c' è di molta gente.

Benedetto guardando el parato risponde al padre:

E questo è un bel parato.

Risp. il Padre: BENEDETTO dice: Risp. il Padre: Si bene, in simil lato.

E ogni cosa è in punto.

Be', tu se' a tempo giunto,

Chè non s'arà a badare.

Risp. BENEDETTO:

Padre, i' vo' domandare Un della compagnia

Che festa questa sia.

Risp. il Padre: Si ben, senza sturbare.

BENEDETTO vede un giovane vestito come un festaiuolo andare in qua e in là tutto infaccendato, e pigliandolo così un

poco, dice:

Fratello, a perdonare, Che festa ha esser questa?

ElFESTAIUOLO risp.: Deh! non mi tor la testa,

I' ho altra facenda.

Beneperro dice: Deh! fa' che jo lo intenda.

Risp. il Festaiolo: Sta in silenzio a vedere

E potralo sapere;

Tu non hai discrezione,

E vedi passione

Ch' i' ho, perchè manca uno.

Risp. BENEDETTO: Che non c'è ancora ognuno?

El FESTAIUOLO risponde a Benedetto:

No, che manca una voce. 1

Et è ito un veloce A Firenze per lui, Nè torna niun de'dui;

Gli altri a disagio stanno. Risp. BENEDETTO: Be', mentre che verranno,

1 Un attore.

E tu mel di'con fretta; Tu me l'aresti or detta. El Festaluolo risponde a Benedetto e dice: Or su, io son contento. Nota bene, e attento Tien lo ingegno e l'orecchio. Nel Testamento Vecchio A capitol ventuno Intendere può ciascuno Come il Genesis narra Che Abram sposo di Sarra. Si come a Sarra piacque Con l'ancilla Agar giacque, Et èbbene Ismael. E seguendo poi quel Il mondo pien d'inganni, Volle più tempo e anni Svolgere a' modi suoi Isac, 1 nato poi Di Sarra, figliuol buono Dato per grazia e dono E sopra naturale, Come Dio liberale Sempre a chi l'ama porse. Ma Sarra se n' accorse, E fe'che 'l suo Abrà, Come ciascun vedrà. Con le sue proprie mane Die'lor sol acqua e pane E poi gli cacciò via; Onde a lor per la via Mancar l'acqua vedrete, E crescier poi la sete Ad Ismael si forte Che quasi venne a morte, Si come può seguire. Per nol veder morire, La madre il menò allora Di quella strada fora

In boschi e 'n selve ombrose.

<sup>1</sup> Qui e altrove, perchè il verso torni, si pronunzi alla fiorentina: Isacche.

Sotto un álbor lo pose E da lui si parti,

E scostossi di li

Quanto uno arco trarrebbe,

E del figliuol gl' increbbe; Et ebbe tal merzede.

Chè con si buona fede

Fece orazione a Dio.

Che 'l Signor giusto e pio

In quel bosco, in quel monte

Gli providde una fonte

D' un' acqua molto buona.

Cosi non abbandona

Chi ben pregar lo vuole.

Or su, non più parole Ecco chi ci mancava.

Giunge un Gobbo, e BENEDETTO dice:

Guarda chi s' aspettava!

Io mi vo'innanzi fare.

To', ve', per non sudare

È venuto a cavallo. Cosa da rimandallo!

El Gobbo risponde a Benedetto:

Anzi, per far più presto.

El Festaluolo dice: No, gl'intervien per questo

Che a chi par ben cantare

Sempre si fa aspettare;

Non e' dicitor buoni. El FESTATUOLO segue voltandosi al Gobbo:

Or cavati gli sproni,

Et è il tuo luogo qui.

E voltandosi el FESTAIUOLO al padre co' figliuoli dice:

Voi starete costi

Et ognuno al suo loco;

La festa starà poco

A venire allo effetto.

Ora il FESTAIUOLO si volta al popolo, e pregandolo dice così: E a te, popol diletto,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Allude alle conveniense testrali; ma i veri dicitori buoni non fanno così. Le stampe più moderne hanno: Così i dicitor buoni: ma mi sembra che guastino il senso.—Tutte le stampe hanno: No, gli intervien pur questo; per legare il verso coll'antecedente ho corretto: per questo.

Noi ti vogliam pregare Che tu voglia ascoltare Con silenzio et amore; E d'ogni nostro errore Scusa, chè di fuor siamo: E come amaestriamo Oui questi giovanetti, Acciò che più perfetti Sien per dire in Fiorenza. Dove per eccellenza Bisogna mostrar l'arte. E qui basta far parte E gli esempli sien buoni. 1 Or su, date ne' suoni Ch' io conosco nel volto Ciascuto esser ben volto: State in silenzio, e per premio io prometto Esemplo, pace, amor, gaudio e diletto.

Finita l'annunsiazione il festatuolo va a sedere. Et Abraam eta a sedere in luogo un poso rilovato e Sarra appresso a lui et a' piedi loro da mano destra debbe stare Isac, e da mano sinistra un poco più disocoto debbe stare Ismael con Agar sua madre; et alla fine del palco da man destra debbe essere un altare, dove Abraam va a fare orasione, et alla mano sinistra alla fine del palco ha a essere uno monte in sul quale sia uno beseo con uno arbore grande, dove arà apparire una fonte d'acqua a modo di poso, quando sarà il tempo.

#### ARRAAM dice a Sarra:

Stu pensi, Sarra mia, con diligenza, Iddio ci porta un singulare amore, Considerata la gran providenza Ch' ha auto sempre al ben nostro et onore Nella Caldea, e qui per la influenza Della gran fame, mi spirò il Signore Ire in Egitto, e tu meco venisti E da lui d'ogni ben fummo provisti.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Intendi: ci serva di scusa che siamo fuor di Firenze e che ammaestriamo nel ben dire questi giovanetti ec.

Segue ABRAAM: Dove per tua beltà fu' per morire;
Ma per non tentar Dio e per men male,
Sorella mia, cioè parente, dire
Ti fe', si come è il vero e naturale;
Perchè il tuo padre Aram, senza mentire,
Come tu sai, è mio fratel carnale.
Fustimi tolta, e sopra a ogni cosa

Ti volle Faraon tor per isposa.

Allor d'aver figliuo' per tal cagione
Avamo quasi ogni speme perduta,
E Dio percosse e' servi e Faraone,
E fusti immaculata a me renduta
Con grande onor e don di condizione,
E per mia sposa fusti conosciuta;
Ricchi tornammo quì d'argento e d'oro,

Servi, vari animali e gran tesoro.

Ma tutto passa questa grazia santa Che prometter da Dio più volte udisti: Che essendo vecchi, e tu sterile tanta Miracolosamente concepisti Di me cento anni e tu ben di novanta, Isac, il quale al tempo parturisti; Il che pensando certo non posso io Tenere il pianto e ringraziare Dio.

SARRA risp. :

Et io piangendo udito ho parlar te Come chi per letizia piange e ascolta, Sendo il ver tutto e provatolo in me Et in particular più d'una volta Con Faraone e Abimelech Re Di Gerais, da'quali io ti fu' tolta; Dove da l'angel mio fu'si guardata, Che a te ritornai monda e immaculata.

Essendo poi visitata da Dio, Miracolosamente ebbi concetto. Così portando il tuo e figliuol mio Sentivo tanto gaudio nel mio petto, Che 'l peso era leggier, suave e pio; Nel parto poi, tal letizia e diletto Che superava il duol che suol sentire Ciascuna donna nel suo partorire.

E, così vecchia, ogni pena a lattarlo Non mi parea fatica a sopportare. Poi quando il volli dal latte levarlo, Per gran letizia tu volesti fare Un bel convito, e a mensa onorarlo Chi si venne con teco a rallegrare. Ma dimmi, sposo mio, se gli è onesto, Qual fin t' ha mosso a dirmi or così questo?

Risp. Abraam: La ragion vuol che a quel che più si doni
Tanto al dator fien più quelli obligati; '
Però avendo da Dio si magni doni,
Vorrei che alfin noi non fussimo ingrati,
Chè Dio da e' figliuoli acciochè buoni
Principalmente que' sieno allevati;
E' padri che v' han poca diligenzia
È un dare a' figliuoi del mal licenzia.

E dalla parte mia non ha a restare;
Ma tu ancor, si come dolce madre
Che han più spesso e'figlioi seco a parlare
E con più sicurtà che col lor padre,
Custodiscilo in modo nel ben fare
Che tu il conduca in ciel fra l'alte squadre,
Che Dio sotto figura della terra

Di Canam m'ha promesso, e mai non erra.

SARRA risp .:

Certo, veder più presto il cuor disia Corporalmente il mio figliuol morire Che viver ricco, sano, e per la via D'infideltà e' peccati seguire; E non restero mai in vita mia Di fargli il bene e le virtù fruire.

ABRAAM risp.: E così credo, anzi certo ne sono.

E odi quante Dio vuole et è buono.

El verbo eterno, el qual debe pigliare
Del nostro seme umana carne in terra,
Per esser redentore a liberare
L'anime nostre dalla infernal guerra,
Prima comincierà a operare,
E poi insegnare a qualunque uom che erra,
Chè chi col dire insegna e non fa l'opre
Poce giova a chi ode, e'l falso scuopre.
Però credendo a tal redenzione,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Intendi: la ragione vuole che quegli a cui più è donato, tanto più sia obbligato al datore.

E che lui in carne Cristo fia chiamato, Perchè gli arà la plenaria unzione Dello spirito santo in lui informato. E volendo imitar sua perfezione, Come discepol bene amaestrato, E esser, benchè il nome non ha ancora, Ma nell' opre cristian, che fien allora,

Dobbiam di santa vita dargli esemplo, Che spesso al ben fa l'alma più veloce, Nè possa dir: Padre, imparo e contemple Da voi el mal, chè questo è quel che nuoce. Chiamalo, andiam, si come al sacro templo, A ringraziar col core e con la voce Iddio all' altar nostro edificato, Ch' e' vuol, siccome è giusto, esser laudato.

Abraam va verso l'altare, e SARRA rimane e chiama Isac e dice: Vien qua, Isac, o dolce figliuol mio.

Risp. ISAC inginochiandosi:

Che comandate?

SARRA levandolo d'inginochioni dice:

Or così reverente Sie sempre a tutti, umil, devoto e pio Chè molto piace a Dio l'ubidiente, E vo' che sappi che l' eterno Dio Ti dette a noi miracolosamente. Io vo' che per tuo bene e tua salute Tu fuga e' vizii, e segua le virtute.

Isac risp.:

Maggior diletto mai ho conosciuto Che è quanto amar Dio e nel far bene; Ma perchè i' son fanciul bisogna aiuto Da Dio impetrar, dal quale ogni ben viene.

SARRA dice: A punto il mio voler t'è or venuto, Chè 'l padre tuo, che tanto car ti tiene, Mi t' ha fatto chiamar che all' orazione Insieme andiamo.

ISAC risp.:

Or su, con divozione.

Vanno all'orazione dove è Abraam, e inginochiati tutti, ABRAAM dice solo:

> A render grazie a te, buon Signor, vengo Del mio figliuolo e si mirabil dono: Sol per tua grazia e sol da te lo tengo

E a te lo rendo e offerisco e dono; Ma perchè senza te mal mi sostengo, Così, con la tua grazia, quei sia buono, Chè nulla è ben senza la grazia tua, E accetta or l' orazion mia e sua.

Finito Abraam, ISAC e ABRAAM con un bel canto dicono questa stanza:

> O magno Dio, che 'l ciel la terra e 'l mare Di nulla in si bell' ordine hai creato, E da te, che non puoi nè vuoi errare, Nella sua perfezione è conservato; Dà grazia a noi che non possiamo amare Altri che te che debbi esser amato, Vincendo il mondo pien d'affanni e pene, E nella fin fruir te, sommo bene.

Finita l'orazione si partono, e per la via tornando a casa
ABRAAM dice ad Isac:

Attendi, Isac, al nostro documento Che t'amiam certo più che non si suole, E quel che ho visto in opra e sperimento Tel voglio or dichiarar con le parole. Fa' che tu sia sollecito e attento All'orazion che spesso far si vuole In mo'che in ogni tua operazione Preceda sempre innanzi l'orazione.

Questa fa l'uom sollecito e fervente Per sè e per gli altri a santa caritade; Questa impetra da Dio giusto e clemente Quel che si chiede a salute e bontade; Questa m'ha fatto allegro e paziente E vittorioso d'ogni avversitade; Questa m'ha fatto spesso in ciel gustare E'ben celesti et in Dio trasformare.

Risp. ISAC:

O caro padre, o dolce madre santa, Sappiate sol che questo è il mio contento Di seguir vostri esempli, e voglia tanta Delle virtù, sprezando oro et argento; Ma pensate ch' io son tenera pianta E che 'l sostegno vostro a qualche vento Bisogna ancor, benche vi fia fatica.

ABRAAM risp.: E volentier, che Dio ti benedica.

Abraam, Sarra et Isac si pongono a sedere, et Ismael si rizza e guardandosi e parendogli essere bello e gagliardo dice da sè:

Quando mi sguardo ben i'son più bello, D'almo gentile, giovane e gagliardo, E parmi che a ciascun che io favello Mi ponga amore, anzi, com'io lo guardo. I'vo' bel tempo or ch'io ben posso avello; Chi non fa quando può, è sempre tardo; La gioventù de' sempre gire e tendere A caccie feste suoni canti e spendere

A caccie, feste, suoni, canti e spendere.

E voltandosi ISMAEL a' compagni dice cosi:

Dunque, compagni mia, che stiamo a fare? Vogliam noi perder tempo e non godere?

El PRIMO COMPAGNO risponde:

Io riniego la fè, chè s' io vo' andare Un passo fuor, mio padre il vuol sapere.

Risponde il SECONDO COMPAGNO:

Voi non sapete una scusa pigliare; Io fo talvolta in casa bugie here Che le vedrebbe un cieco; in fede mia; E la foggia fa spalle, <sup>1</sup> io raschio via.

Risp. ISMAEL: E' bisogna anche a me giocar del destro
Se io non vo' che Abraam mi muti suono;
Io non ho più bisogno di maestro,
Nè di tante orazion, nè far si il buono;
Ma vorrà poi tirar tanto il balestro
Ch' io so che 'l romperà; io so ch' io sono.
Or ch' io conosco il mal, ch' i' vego e odo
Interdo far d' ogni cosa a mio modo.

El TERZO COMPAGNO risponde:

Egli hanno a noi sol quella discrezione Che ha il lupo a un agnello, io lo veggio; E non dicon: quand' io ero garzone Io facevo così, e forse peggio.

Risponde il Primo Compagno:

Sa' tu dove mi pare aver ragione? Quand' io guadagno e poi danar gli chieggio, E vuol sapere perchè, a uno a uno;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La foggia era quella parte del cappuccio che pendeva sulla spalla. Ma il proverbio, non so dichiararlo. Raschio via probabilmente: io me la svigno.

Pei, borbottando, ho un grosso, o nessuno.

Risp.il SECONDO: El mio potrebbe dir; s' io non volessi

Lo non ne metterei in casa un lupino.

Risponde el PRIMO:

El simil fare' io se io potessi;

Ma e' vuole el conto infin a un quattrino.

El SECONDO risponde:

Che diavol te n'andre'stu non gliel dessi?

Risponde el PRIMO:

Non mangerei più in casa pan nè vino.

El SECONDO risponde:

Et io non vi starei, quando e' non vuole;

Per tutto come qui si lieva il sole.

El Primo risp.: Io ho voluto imparare a ballare E a qualche gentilezza mi son dato,

E sol per non aver poi da pagare, Come si debbe io non ho inparato.

Risponde il SECONDO:

Et io so prima molto ben giocare, E questo per non essere ingannato; E cantar e ballar, schermire e suoni Per esser alle man co' compagnoni.

ISMARI. risp.: Non più ; ognuno attenda a' casi sua, E qualche bella gita oggi pigliamo.

Risponde il SECONDO:

Dove n' andremo?

ISMAEL risp.: Andremo in villa tua,

E li vo' che una caccia oggi facciamo.

El Secondo risponde:

E'non v'è cani.

Risp. il Panso:

Io andrò per dua.

Risp. il TERZO:

Io per le rete.

ISMAEL risp.:

risp.: Or su noi ci avviamo.

El Prino risp.:

Aspettate pur voi, noi torniamo ora.

ISMAEL risp.: Ognuno sia alla porta infra un ora.

Partesi il primo e il terzo, e vanno pe' cani e per le rete, et Ismael ne va col secondo a vestirsi ad uso di cacciatore e mena seco il gobbo; dipoi si truovano tutti insieme e vanno cantando qualche carzona da sgherri a proposito; et in questo mezo ISAC pensa di volere ire alla orazione, e dice da sè:

Io ho sentito sempre questo dire
Che un buon principio è d'una gran sustanza,
Ma che nulla non val senza seguire
A miglior mezo e fin, che è la importanza.
Però debbo a orare ogni giorno ire,
Chè si corona la perseveranza
Come il buon padre mio m'ha sempre detto,
E così vo'che al Signor sia accetto.

Isac va all'altare, e posto ginochioni dice a modo di orazione:

Ascolta il nuovo priego, o magno Dio, E benchè io sia ancor vile e piccoletto Accettal per amor del padre mio, Il quale so che t'è in grazia et accetto, E come lui, per sempre prometto io Servire et amar te, giusto e perfetto; Ma tua grazia bisogna a tutte l'ore, La quale io t'adimando col buon cuore.

ISAC si leva da l'orazione e con allegreza andando verso casa dice:

> Or vego io donde vien la negligenza Che s' ha oggi si grande all' orazione, Questo è perchè non missen diligenza, D' andare a quel con fede e devozione, E non possono avere esperienza Della suave e gran consolazione Che sente chi si unisce orando in Dio, Come per grazia ha sentito il cor mio.

Isac andato che è un poco, riscontra Ismael co' compagni che torna da caccia cantando quella canzone: O cacciator che tanto cacciato hai, e giunto a piè del monte il SECONDO COMPAGNO dice a Ismael:

> Vedesti tu, Ismael, il mio Giordano Pigliar due lepre, et in si poco lato?

Risponde il TERZO COMPAGNO:

E la mia cagna là giù per quel piano Che attraversò la lepre in quel fossato? Risponde il PRIMO:

Et io la presi alle rete con mano, E sai ch' io m' ero appunto dormentato.

El Gobbo risponde:

E s' io beevo un biochier più o un sorso Innanzi a voi io abracciavo un orso.

Risponde il Primo Compagno dileggiando il gobbo:

Io credo quando e' ti creo natura

Ch'ella inparava, o la ponea a piuelo. 1

Risponde il Gobbo:

È così com' io sen, non ho paura Di te, ne di nessuno a solo a solo; Si che non mi bravar.

El Primo dice:

s: Guarda figura, Che dice : non bravar.

Risp. il Gobbo:

Guarda figliuelo,

Che puo' tu far? Risponde il Primo Compagno:

Darti; nè più nè meno.

Risponde il Gobbo:

A chi?

Risponde il PRIMO COMPAGNO:

A te.

Risponde il Gobbo: Di' pur: noi ci daremo.

El gobbo cava fuor l' arme per azuffarsi, et Ismael gli divide
e dice:

Ecco a bravare e farsi dispiacere;
Dica ognun quel che vuole, e 'l dar si stia.
Ma si sarebbe preso cinque fiere
E le son due; le fien volate via..
Egli è ben ver che non si può sapere
Da' cacciatori un ver che stato sia,
E non dite più cosa che dispiaccia.
Andiamo a cena, a fare un altra caccia.

Partonsi, et ISMAEL veggendo Isac dice al secondo compagno: È questo Isac che vien qua per via?

Risponde el SECONDO COMPAGNO:

Nol vedi tu che si? se' tu smarrito?

¹ Crederai che volesse dire: o la volle far proprio te, così brutto come set.
l contadini quando piantano a piuolo certe erbe, sono obbligati a farlo cespo per cespo. Così la natura, se pur non fece un imparaticcio e un abosso, volle proprio ca cura e apposta, farti così come sei.

ISMAEL va incontro a Isac e dice:

El ben trovato Isac nostro sia; Donde si vien si devoto e contrito?

Isac risp.:

Dall' orazion che far si debbe in pria Ad ogni impresa, e così voi invito Se volete acquistar quel che vi piace Con util, grazia, onor, salute e pace.

Ismael risp.: Tu se' di que' che si dan sempre a intendere

Che s'abbi sempre a stare in orazioni; E chi non sta, voi volete riprendere, E noi siam come voi certo o più buoni; Voi non sapete un quatrin solo spendere Ne cavarvi una voglia, miseroni; Vuolsi sguazare, or che giovani semo Che, volendo, poi vecchi non petremo.

ISAC risponde ad Ismael:

Io son certo di que' che crede e intende Che far ben piaccia a Dio e' sua eletti, E che ubidir si vuol chi il mal riprende E non guardar se gli è pien di difetti, E chi per le sue voglie tanto ispende Manca danari e rinuova i concetti; Così perdete il tempo e gioventute Ricchezza, stato, onor, pace e salute.

Ismael risp.: E tu non di' il piacer che s' è avuto oggi;
Ma ben è il ver che alquanto strachi siano
Per cantar e gridar su per que' poggi:
Vella qua, vella là, giù per quel piano.

Vella qua, vella la, giu per quel piano.
Io vo'che 'l tuo pensier al nostro apoggi
E queste lepre che prese rechiano
Venga a goder di nascoso tra noi,
Acciò che Abram nol sappi e gridi poi.

Isac risp.: Vedi che pure e' ti par far errore,

Poi che dal tuo buon padre ti vo' ascondere. Ismael risp.: Anzi, è perchè mi da sempre romore D' ogni mio spasso, e non si può rispondere.

Risp. ISAC: Egli è si grande il filiale amore
Ch'ogni virtù in voi vorrebbe infondere,
Ma il ben si fa di di, aperto e visto,

El mal di notte, in luogo ascoso e tristo.

Risponde il TERZO COMPAGNO:

Deh! non istiam più tanto a disputare;

Costui la guarda troppo nel sottile, E sapratti si ben ciaramellare Che tu gli crederai, si come uom vile.

Risp. Isac: E voi sol con lusinghe et adulare
Svolgete preste uno animo gentile
Dalle virtu, e mostratevi amici

In gioventù e ne' tempi felici.

Risponde il TERZO COMPAGNO:

Or non si debbe aver sempre un amiso Che ti soccorra d'aiuto e danari?

Isac risponde e dice:

Cotesto si, ma nota quel ch' io dico: Che molto esser vuol buono, e' buon son rari, E perciò averne io non m' affatico; Manco han bisogno danar nostri pari, Sendo di vitto e vestir hen proviati, Se non per giucco, o per non buoni acquisti.

Segue ISAG voltandori al popolo:

Oggi chi vuele aver grande amicizia Mostri d'aver danari e gran guadagno E ben vestito e di bugie dovizia, Bestemmie, bravo spenditore e magno; E chi vuol presto poi far nimicizia Facci il contrario, e qualche buon compagno Ripigli; e que' che prima erano amici, Dicendo mal di lui, son poi nimici.

Risponde il Primo Compagno:

Oh! si starebbe un anno in questa pratica; Se vuol venir, non più baie o parole; E se non vuol venire, e tu lo spratica, E'non si vuol far bene a chi non vuole.

Risp. ISAC: Inteso avete, io non parlo in gramatica; Chi non fa al tempo, indarno poi si duole.

ISMAEL risponde a Isaç:

Tu andrai a tuo' salmi et orazione, Noi a provar se le lepre son buone.

Partesi Isac; et Ismael così un poco discostatosi co' compagni, el PRIMO COMPAGNO dice ad Ismael:

Israael, se costui gli occhi chiudessi, Oh come poi, di'il ver, si sguazerabbe?

<sup>1</sup> Non parlo latino; dico in volgare, perchè ciascuno mi intenda.

Riep. ISMAEL: Io non vorrei; ma pur se Dio volessi Con pazienzia; et a me ben farebbe.

El SECONDO COMPAGNO dice:

E non è niun che al veder non credessi; Ma a tagliarli il capo e'non morrebbe.

ISMAEL risp.: Ben lo vedrei, non vo' dire ogni cosa;
Ma quando il tempo fia, corrò la rosa.

Ismael co' suoi compagni si partono e vanno a sedere, et in questo mezo uno servo ch' è stato a vedere et udire ogni cosa, dice da sè di volerlo dire a Sarra, acciò che Isac non sia sviato:

Se un fedel servidor debbe guardare
La casa e roba del suo buon signore,
Quanto più de' star desto a conservare
Sua bontà, onestà, pace et onore.
Io vego che Ismael potre' sviare
Isac, e indurlo presto a tale errore
Che a tempo non sare' po' a dar rimedio;
I' vo' fare or, chè 'l ben non vuol mai tedio.

Il Servo va a Sarra e chiamata da parte gli dice:

Madonna, udite el mio vero parlare Mosso sol sendo da voi tanto amato: ¹ I' ho visto Ismael teste tornare Di fuor, non troppo bene accompagnato, Et han tentato Isac di voltare A' modi loro, e benchè in van sia stato, Pur molti colpi poi l'arbore atterra; Or tu se' savia, e sai che ciascun erra.

Risp. SARRA: Se gli è ver che non paga oro et argento
Un fedel d'un tesor qual si conviene,
Qualunque sarà mai si gran talento
Che paghi chi l'onor più fedel tiene,
Come tu, stato a questo bene attento?
Ma Dio il qual remunera ogni bene
Sopperira; nè io scoprirò te,
Ma a caso gli dirè, come da me.

Partesi il Servo, e SARRA chiama Isac:

Isac, che vuol dire tanto il tardare Staman de l'ir, qual suoli, a l'orazione?

<sup>1</sup> Dall' esser da voi tanto amato.

Risp. ISAC: Madre, apunto teste volevo andare.

SARRA dice: Or non star più, e va' con devozione;
E sta vedessi il contrario operare
Ad Ismael, e con adulazione
Volessi svolger te, nol consentire,
Ma prima che far mal, voglia morire.

Partesi Bac e iscontra Ismael, e Ismael dice così a Isac;
Dove vai tu stamani, così umano?

Risp. Isac: All' orazione, e te meco vorrei.

Risp. ISMAEL: Che orazione! io vo che noi andiamo Oggi a un ballo che fanno e' Camanei, E di fiori e grillande ci adorniamo.

ISAC riap.: Cotesto è troppo errore, io non verrei. Risp. ISMAEL: Sta' cheto, ch' è error di gentileza

Gli spassi dati a nostra giovineza;
Come fu quel che avemmo iersera,
E di': mio danno, a non voler venire,
Dove trionfò più un che non v'era;
Poi, se facemmo laie io nol vo' dire.

Che sa egli a far, se no far buona cera? In egni modo s' ha presto a morire; Or questo po' di tempo che s' ha stare Non è egli me', potendo trionfare?

Segue ISMAEL mettendo una grillanda in capo ad Isac:

Piglia di questi fiori, e vo' che tenga Tu questa, che più bella non si narra.

Riep. Isac: 'Io son contento, ma prima ch' io venga
Io voglio andare a domandarne Sarra,
Perche farmi aspettar non intervenga.

ISMAEL risp.: Anzi, è che tu non vuoi ch' ella ti garra.
ISMAC risp.: Ell'are' da gridar, perch' io gli ho detto

Ch' io tornere' testè.

Risp. Ismael: Va, io t'aspetto.

Partesi Isac e va a Sarra, e SARRA veggendolo con quella grillanda e fiori in mano, turbata dice:

Chi t' ha insegnato questi flor pertare? Chi t' ha insegnato si il volto adornallo?

Isac risp.: Madre, Ismael, che mi vuole menare Fra' Cananei che fanno oggi un ballo.

Risp. SARRA: E tu hai consentito a lui d'andare?

5

Risponde Isac inginochiandosi:

Madre mia si, ma io voglio or lassallo Perch' io conosco che ingannato sono, E sprezo e' fiori, e chiegovi perdono.

SARRA risponde perdonandogli:

Perchè tal volta è cosa umana errare Et angelica poi presto emendarsi, Però ti vo', figliuol mio, perdonare Come è degno chi vuole umiliarsi; Nè voler più con Ismael andare, Nè mai con Cananei accompagnarsi Chè se 'l sapessi Abram, l' are' per male.

Risp. Isac: Madre, mai più farò uno error tale.

ISMAEL aspettando Isac e veggendo che lui sta tanto a tornare dice da sè:

E' si sarebbe andato e poi tornato
Un miglio non che a casa, ov'io il lasciai;
Ma Sarra non vorra che sia sviato
Come se fussi d'importanza assai;
Ma se da nelle rete, io l'ho giurato
Più volte, credi, tu vi rimarrai.
L'aspettar più non è il caso mio,
Chè non andrebbe poi nè lui nè io.

Ismael va al ballo, et in questo mezo Isac va all'orazion e con modo pietoso dice:

Bench' io dovessi non avere ardire Di pregar te, Signor che 'I tutto imperi, Avendo tanto errato a consentire Ad Ismael et a' mondani piaceri, Ma perche non suol mai grazia disdire E perdonare all' umil volentieri, Però misericordia al peccatore Che promette mai più far tale errore.

Isac levatosi dalla orazione, ISMAEL torna dal ballo e riscontrando Isac dice:

> Io potevo aspettar, s' io non volevo Che non andassi al ballo niun di noi; Ma il più bel tempo come te perdevo Che possa aver nessuno a' tempi suoi,

Ma io m'indovinai quel ch'io sapevo Che Sarra non vorrebbe, e tu che vuoi Andarle allato sempre al cintolino Sarai fin in venti anni ancor bambino.

ISAC risp .:

Io ho voluto più presto obedire
A lei che a te, diletta madre mia,
E se volessi tu il ben seguire
Conosceresti il ballo esser pazzia;
Ma forse presto ti vorrai pentire
Del tempo perso, e 'l pentir tardi fia;
Pensa che chiunche balla o sta a vedello
Così gli balla e saltagli il cervello.

ISMAEL risp.:

Guarda chi domin vuol riprender me!
Io vo'che tu da me far bene impari,
Ipocrito, ghiottino e senza fe,
Che faresti ogni cosa per danari;
Tu credi ch'io non sappia chi tu se'?
Ma vuole Dio che tu non sia mie pari
Ch'i'usenei or altro che parole;
Ma tuo danno sarà; sia poi che vuole.

Ismael lascia andare la cappa in terra per voler dare a Isac,

Che cosa è questa, a chi ti pare dare? Ismael, Ismael tu non lo credi! Non che tu voglia il tuo mal far lasciare, Ma altri a tue pazzie svii e richiedi. E pur se vuoi in mal continovare Lascia star qui Isac.

E voltandosi SARRA a Isac dice:

E tu che vedi

Che non fanno per te e' modi sui, Fa' che mai più io ti vega con lui.

Sarra si parte con Isac, et Ismael rimasto solo da sè dice:

Se non giugneva Sarra in su quel punto Io gli davo una pesca mal matura, E parve ben ch' ella giugnessi a punto; Egli è un sogno a chi non ha ventura; <sup>1</sup> Ma innanzi che io sia morto e defunto Io gli farò un di una paura. Che forse forse sarà da dovero, E trarrò lui e me d'un gran pensiero.

<sup>1</sup> Altre edizioni: Egli è un sogno a chi ha aver ventura.

Partesi Ismael, e SARRA levandosi da sedere dice da sè:

Chi nasce di mal sangue e gente ria È rare volte a' buon costumi dritto: La madre sua che fu già serva mia È di quel sangue pessimo d' Egitto. È veggendo me steril tutta via La tolse Abram per donna per mio ditto; Della qual concepette in poco tempo Questo Ismael, e partorillo al tempo.

Insuperbita come sconoscente · Si facea di me beffe e così il figlio, E riprendendola io benignamente Poco aprezava o nulla il mio consiglio. E da me si fuggi nascosamente; ... E però certo io non mi maraviglio Se'l figliuol non traligna in parte o in tutto, Chè tal quale è la pianta, tale è il frutto.

Ma dubito che un di per ira e sdegno E'non m'offenda il mio caro figliuolo, Faccendo suo pensiero e suo disegno Che questa eredità resti a lui solo. Et honne visto oggi un cattivo segno. E per levarmi tal sospetto e duolo Vo'rimediar testè che'l caso è verde: Chi ha tempo e tempo aspetta tempo perde.

### SARRA va ad Abraam e dice:

Abram, intendi ben quel ch'io ragiono, Chè 'l caso d'importanza lo richtede: Noi abiam un figliuol ch'è molto buono, Et è ragion che sia di tutto erede. E credi a me, che accorta mi sono Che Ismael tutto il contrario crede, Con ucciderlo in prima; ond'io vorria Che Agar sua madre e lui cacciassi via.

ABRAAM risp.: Nessuna cosa a l'uom più duole e spiace Ch' esser crudele al suo sangue, e-non pio: Ma perchè sempre tenni teco pace, E benchè questo grave sia al cor mio, M'ingegnerò di far quel che ti piace E crederrò che sia l'onor di Dio; E lui preghiamo che ogni ben dimostra

Ci spiri il suo voler, la pace nostra.

E pensa, essendo ancor giovane quello, Che potre' ravedersi dell'errore, Che spesso a un tempo un non si può tenello E poi fa me' che gli altri e in più fervore.

SARRA risp.: Abram, credi che chi non ha cervello, E che non rende a Dio el padre onore,

Tien senza frutto in isperanza e tedio. ABRAAM risp.: Non più, all'orazion ch'è il ver rimedio.

Sarra si parte, et ABRAAM rimane e dice da sè:

Egli è ben vero che gli è un gran contento Aver figliuoi, ma voglion esser buoni. Chè pel contrario e' dan tanto scontento Che forza è che'l buon padre s'abandoni; E se vuol castigargli, ognuno è 'ntento A dir che gli è crudele; e cosi i doni Che'l mondo dà, or dan pace or dan guerra, Chè solo Dio tien un contento in terra.

Da una parte l'amor naturale
Mi stringe a quel che vuol Sarra fedele;
Dall'altra ell'è pur cosa micidiale,
L'essere al mio figliuol tanto crudele;
E s'i'nol fo, maggior danno e più male
Potre' seguire, e così tosco e fele
Pigliar bisogna; el me'non so comprendere
Se tu pietoso Dio non mel fai intendere.

ABRAAM inginochiandosi fa orazione e dice:

Però, clemente Dio, che ab eterno Vedesti il fin di ciò che è stato e fia, Onde ogni cosa è sotto il tuo governo, Nulla t'è scosto, e tutto è in tua balia, Dunque tu vedi quel ch'io non discerno Che è mia salute e tua volontà sia, E vorrei sol quel io che non t'offendi; Però se t'è in piacer, fa ch'io lo intendi.

Finita l'orazione, UNA VOCE viene da cielo e dice:

Abram, Abram, fa' quel che Sarra ha detto, Po'che Ismael në me në te non teme; Në sarà contro a quel ch'io t'ho eletto, Perchè in Isac crescerà il tuo seme, Et Ismael, che per tuo amor m'è accetto, Di gran gente fia capo; e però insieme Con la madre, tua ancilla, il caccia via, Ghè Sarra il dice sol per profezia.

ABRAAM si rizza, e tutto allegro in un bel modo dice:

Chi potre' mai tal grazie e laude dare Al magno e buon Signor, qual si richiede? Nessun nè io il potrebbe laudare Quanto gli è degno a quant' e' ci provede, E vego Sarra Idio farla parlare E che l'è piena d'umiltà e fede, Ubidiente in quel che si comanda; Et ora adempierò quel che domanda.

ABRAAM va a sedere, e chiamando Agar et Ismael dice:

Agar, ascolta, io vo' alquanto parlarti E a te, Ismael, sol di me nato; Tu sai che Dio, senza altro più narrarti, Nell'opre sue m'ha sempre amaestrato; Or perche piace a lui che da me parti Col tuo figliuolo, a me debbe esser grato Benche amor filial forte mi tira; Ma poi che vuol, va' dove lui ti spira.

AGAR piangendo risponde:

Oime, che vuol dir questo aspro parlare? Di'se t'abbiamo offesi, e siam contenti; Dove vuo'tu che noi andiamo a stare? Vuo'tu che noi moiam di fame e stenti?

ISMAEL risp.: O dolce padre mio, vuo' tu cacciare
Il tuo figliuolo? ome che tu consenti
Che noi ci andiam pel mondo tapinando!
O caro padre! io mi ti raccomando.

Abraam risp.: Certo, figliuol, per tua tenera etade Molto mi duol che Dio questo vogli ora.

Risp. Isman: E però, padre, abbi di me pietade
E della madre mia, giovane ancora;
Nè vo' come figliuol più libertade,
Ma come schiavo tuo gir sempre fora
A guadagnar le spese, all'acqua e venti
Per folti boschi, guardando e' tuo' armenti.

ABRAAM si volta verso Agar, e dice:

Tu sai quando discesi ne l'Egitto Chi qui era gran fame tra costoro; Quivi non solo Dio providde il vitto, Ma ricco tornai qui di servi e d'oro, Tra' quali tu, come altre volte ho ditto, Fusti donata a Sarra mia da loro; Così a voi farà se arete fede Che tanti uccelli et animal provede.

Risp. AGAR: Di quanta robba arò più providenza,
Più dorrà senza te il trionfalla.

Risp. ISMAEL: O padre, abbi del tuo figliuol chemenza Che per dolor vien meno e più non parla.

ABRAAM risp.: EL bisogna che abbiate pazienza;

questo pane, e questa acqua in spalla, E vanne col figliuol, poi che a Dio piace.

Risp. ISMAEL: Padre, deh no!

Risp. ABRAAM: Andate in santa pace.

Partonsi con l'acqua e col pane, e AGAR dice ad Ismael:
Pigliam, figliuol, la via alla ventura
Piangendo, che da pianger sempre abiamo.

Mentre chavanno, dicono questi due versi insieme:

Pianga con noi tutta la natura,

Poichè tante ricchezze oggi lasciamo;

O città nostra, o casa, o degne mura

Dove stati onorati tanto siamo,

Piacciavi insieme piangere e dolervi,

Perchè mai più speriam di rivedervi.

Partiti che sono Agar et Ismael, ABRAAM dice a Sarra:

Tu vedi, Sarra mia, ch'io t'ho contenta
Perchè così mi fu da Dio dimostro.

Or più che mai e più spesso ramenta
Il far bene ad Isac, figliuol nostro;
Ghiamalo un poco, e stu non stessi attenta,
E' sare' detto poi: il difetto è vostro.

SARRA chiama Isac:

Isac.

Isac risp.: Che dimanda la mia madre?

SARRA dice: Fa motto a Abram.

Isac ad Abram dice: Che comandate, padre?

ABRAAM risp.: Io non voglio altro dir che ricordarti Il bene, le virtù e l'orazione.

Tu non hai più chi sia per isviarti, E ricca e bella e grande abitazione; Di ciò ch'i' ho tu puoi assicurarti, E dopo me la mia benedizione.

Risp. ISAC.: Padre, il far ben, non roba, è il mio desio.

ABRAAM dice: Così sarai più ricco, figliuol mio.

Ismael essendo pel caminare stracco dice alla madre:
Eh madre! andate alquanto un po' più piano,
Ch'i' son si stracco ch'io non posso andare.

Risp. AGAR: Figliuolo, e'sara me'che ci posiano,

E, sendo alto già il sole, un po'mangiare.

ISMAEL risp .: Deh! madre, si.

Risp. AGAR:

Or su, vo'che noi stiano

Qui dove il sol non ci può riscaldare,

Scontando il luogo bel che Abram ci serra,

E come bestie mangeremo in terra.

Ora si pongono a sedere in terra, e AGAR partendo del pane ne dà ad Ismael e dice:

Per istamani arai un po'd'acqua e pane Dove solevi aver molte vivande.

Ismael risponde mangiando:

Io pruovo che'l pan basta alle mie mane Quando la voglia del mangiar è grande.

Risp. AGAR: Qui non c'è pan che basti per domane, Et in questi boschi c'è sol erba e ghiande.

E porgendoli dell' acqua dice:

Te', stu vuo' ber.

ISMAEL risp.: Si ben.

ISMAEL avendo beuto dice alla madre: Beete or voi.

AGAR poi che ha beuto dice ad Ismael:

Andianne, e poserenci altrove poi.

Partonsi e vanno caminando salendo il monte, et ISMAEL dolendosi, va dicendo:

O cieco Ismael, la eredità
Che tu cercavi al buono Isac torre!
Ecco i giuochi, e'piacer, le vanità!
Così interviene a chi poco discorre;
Or vego chi fa mal che premio egli ha,
E contro a Dio nulla si può disporre.
Passato è mie' piaceri e'l mio contento,
Isac gode, et io ne boschi stento.

Ora ISMAEL essendo assetato dice alla madre:

Io sento si gran sete, caldo e fuoco

Ch'i'ho la bocca tutta secca e sciutta.

AGAR risp.: Qui c'è poca acqua, e non è in questo loco; Ma guarda se tu truovi qualche frutta.

ISMAEL risp.: Deh! madre no, vedrete io berò poco.

Risp. AGAR: Or te'...

Ismael bee, & AGAR perchè non bea più, dice:

Non più.

E veggendo che l'ha beuta tutta, dice:

Tu l'hai beuta tutta.

Ismael risp.: Chi ha gran sete al ber non ha misura;
Ma noi ne troverremo alla pianura.

Vanno così un poco, e ISMAEL mostrando d'aver sete dice:

Io son rimasto più ora assetato; • D'aver beuta quell'acqua mi duole.

Risp. Agan: Perche quella acqua t'ha più riscaldato, Che essendo straco e caldo far lo suole.

ISMAEL risp.: Deh riposianci un poco in qualche lato.

Risp. AGAR: Vien da questo arbor qua, che non c'è sole.

Ismael come straco ponendosi a sedere risponde e dice:

Io non posso ir più là per grande ardore.

AGAR risp.: Tu l'hai nella persona, et io nel core.

Ismael risp.: Non ci sarebbe alcun modo che io Trovassi fiume o pozo in questo monte?

Risponde AGAR e dice:

Figliuol mio, no; ma worrei ben che Dio.

Mi convertissi per te in una fonte

Per contentarti, o dolce figliuol mio,

E rinfrescar questa tua bella fronte.

ISMAEL venendosi meno per la sete risponde e dice:

Madre, la fame è tal, come vedete,

Ch'io vengo meno, e muoio per la sete.

AGAR reggendo Ismael svenuto e stare come morto, dice piangendo:

Misera a me, costui è qui svenuto
E nulla ho da potergli dar conforto.
Almen fussi il mio tempo già venuto,
Di morir, prima che tu fussi morto!
Figliuolo, io vorrei pur porgerti aiuto;
Deh! dimmi per l'amore ch'io ti porto,
Se vuoi, per ber, del mio sangue io mi privi,
Ch'il farò volentier pur che tu vivi.

AGAR inginochiatasi segue dicendo a modo d'orazione :

O ciel, che già tant'acqua in terra e 'n mare In ogni tempo hai sparto e spargerai, Come ti puoi tener di non versare Un bichier sol, ch'al mio figliuol fie assai? O mare, o fiumi, o fonti fresche e chiare, Come potete contenervi mai Di non correr quassu, aver pietade E rimediare a tanta crudeltade?

AGAR piglia el figliuolo in sul braccio e dice:

Io non ho più alcun rimedio buono, E vego che gli è presto per morire; E sola essendo qui, disposta sono, Dolce figliuol, non ti veder morire. E sarò pur crudel s'io t'abandono, E stando, è la tua morte aconsentire; Sotto questo arbor qua fie buon portarlo Per manco sole, e quivi poi lassarlo.

AGAR piglia Ismael come morto in su le braccia, e con pietoso pianto dice andando inverso l'arbore:

Crude fiere che qui convien ch' i'chiami, O pietre, o piante, o erbe, fiori e fronde, Ciascun di voi di pianger meco brami Poi ch'altri qui non sente ne risponde.

Giunta al piè de l'arbore e posto il figliuolo in terra, seguita dicendo:

E priego te, che sotto a' tuo' be' rami Ogni tesoro mio si posa e sconde, ' Che morto il cuopri con tue fronde e fiori Perche nessuna fiera nol divori.

Dipoi segue, a modo di stanze:

Ma prima ch'io mi parta, io vo'baciare
Mille e poi mille volte il tuo bel volto.
O figliuol mio, hotti io abandonare?
Hami tu tanto presto a esser tolto?
Deh pensa stu mi puoi un po' parlare
O guardar, prima che tu sia sepolto?
Vego che tu ne io può dar conforto;
Tornero forse a rivederti morto.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Altre edizioni: Si posa ogni mio bene e vi s' asconde. Le più antiche, certo per errore: Ogni mio tesoro ec.

Partesi AGAR e venendo giù pel monte, dice da sè:

Ben ch'io l'abbi così abandonato Vorrei pur, s'il potessi, racquistare; E so che Dio, se gli è con sè pregato, Non suol della sua grazia mai mancare; Però a te col cuore umiliato Vengo, che puoi in un punto liberare Non che tanti martir, ma se partita L'anima fussi, rendergli la vita.

Dipoi inginocchiata orando dice:

Signore, egli è del sangue e di quel legno Del tuo Abram é mio patron si buono; E se il peccato suo o mio, è degno Che si cradel ci metti in abandono, Per tua e lor bontà non ci abbi a sdegno Chè d'ogni offesa ti chieggiam perdono; Signor, pietà, pietà al mio figliuolo Ne'boschi, tra le fier, svenuto, solo.

Uno Angelo apparisce ad Agar e dice:

Agar, non temer più, ma certo credi Che'l tue prego ha esaudito Dio clemente, Nel qual pel tuo figliuol grazia gli chiedi, E quel crescera presto in molta gente. Or piglia il tuo figliuol per mano, e,vedi Quel pozo d'acqua là chiaro e vivente; Con quella te e il tuo figliuol conforta, E lauda Dio che tanto amor ti porta.

L'angela sparisce, e AGAR vedendo un pozo con l'acqua, con allegreza dice:

Ringraziato sia tu, pietoso Dio; Lasciami al mio figliuol portarne presto.

AGAR porta dell'acqua per dar bere al figliuolo, e giunta dice:

Ecco dell'acqua, o dolce figliuol mio,

Ringraziato sia Dio che s'è un po'desto. .

ISMAEL avendo beuto dell'acqua et essendo rinvenuto, dice
alla madre:

Madrè, un po'bere.

AGAR risp.: Eccone, mio desio.

ISMAEL dice: O dolce madre mia, che vuol dir questo?

La Madre risponde:

Vuol dir che Dio un'acqua buona e bella

Provisto ci ha.

ISMAEL dice:

Andiam cantando a quella.

AGAR ET ISMAEL vanno con dllegreza inverso la fonte, cantando questi quattro versi:

> Arbore e fronde e fior ch'a pena e pianto Fusti invitati per la sete nostra, Ora a far festa e allegraza e canto Venite all'acqua che sarà ancor vostra.

Giunti al pozo, AGAR al figliuolo dice cosi:

Questa è l'acqua, figliuol, che l'angiol santo. Pregando Dio per tè, m'ha or dimostra; Vuolsi con devozion pigliar di questa, E in laude del Signor far poi gran festa.

Ismael et Agar come assetati beeno dell'acqua e si rinfrescano dipoi AGAR dice ad Ismael:

· Io yo', dolce figliuolo, che noi stiano Qui dove il pozo Dio ci ha proveduto, E qui di aver del pan ci affatichiano; Faccendo bene, Dio ci dara aiuto.

Risponde ISMAEL alla madre:

Molto mi piace, et io per monte e piano Con l'arco mio che trar sempre ho saputo, Provederò di molti uccelli e fiere.

Risp. AGAR: Preghianne ora il Signor, se gli è in piacere. Et inginochiati dicono insieme questa stanza con un bel canto:

Signor, dal quale noi siam stati creati, Che, senza te, nessun nulla saria, E se noi meritammo esser cacciati E d'aver d'un po'd'acqua carestia, Per la tua grazia siamo or liberati, Onde a te laude a gloria sempre sia, Qui ci starem, Signor, fin che a te piace; Chè guerra è senza te, teco ogni pace.

Finita questa stanza, quel PADRE con quelli due figliuoli veggendo finita la festa, dice al suo figliuolo Antonio:

Antonio, ha'tu udito
Quanto egli è ben punito
Chi va dietro al mal fare,
E vuole altri sviare
Al suo tristo pensiero?

Ve'se il proverbio è vero Che ubbidir si vorrebbe:

Chi fa quel che non debbe

Gli avien quel che non crede,

E truova anche merzede Se umil torna a Dio.

ANTONIO chieggendo perdono al padre, inginochiato dice cosi:

O caro padre mio,

Io sono uno Ismael:

E come a Dio quel,

A voi chiego perdono;

E se tal stato sono

Ch'io merti esser cacciato,

Datemi, se v'è grato,

Come a lui acqua e pane;

E tante cose vane

Ch'io chiesi, or mi dispiace;

Anzi, se più vi piace,

Di queste or mi private.

Risponde BENEDETTO pregando il padre che debba perdonare al fratello:

Deh! padre, perdonate

All'umil di buon core:

Padre! per mio amore, Chè buon fratei saremo

E insieme studieremo Con più facilità.

Risp. il PADRE: O santa umilità!

Chi potre'negare?

E vôti perdonare

Antonio, e benedire.

Amarti e riverire; 1

Di' quel che tu vorrai.

E 'nsieme studierai

Col tuo fratel diletto;

E tu, mio Benedetto,

Più che mai ama quello.

Risponde BENEDETTO abracciando Antonio:

O caro, o buon fratello, Quanto diletto aremo

Se 'l ben seguiteremo!

<sup>1</sup> Il Palermo (loc. cit. pag. 394) qui ha: rivéstire Di quel ec. Yes. I. Risp. Antonio: Altro non vedra' me:

Ma priego ora ben te

Che al mio error non guardi.

Risp. il PADRE: Or, ben che non sia tardi, Io vo' che n'andiamo.

> Ma prima ringraziamo Chi ci die questo lato.

Vanno al Festajuolo et il PADRE dice:

Io ti sono obligato,

E questi figliuo' mia

Di tanta cortesia. Chè abbiam si ben veduto

Che non se n'è perduto

Solo un atto di quella.

Risponde il FESTAIUOLO:

Non è ella stata bella?

Si ben, v'è stato onore; Risp. il PADRE:

S'è fatto qualche errore, Come è nel fare usanza,

Non di poca importanza;

E massime ne'versi

Nè si buoni nè tersi, Come si potre' fargli,

Et anche nel cantargli

Oualcuno inavertente:

Ma, universalmente, L'è stata da laudare.

Perchè ne l'operare

Ognuno è corrigibile.

Risponde il FESTAIUOLO:

Vedete; egli è impossibile Aver tanta avertenza;

Fassi ogni diligenza

Co' minori e maggiori

Per non far degli errori;

Ma sempre se ne fa.

Risp. il PADRE: Cheto, non dir più là; Tu non puoi me'parlare.

Chi dice: non errare, Non fa mai nulla bene.

Non più, la sera viene,

E duolci di lassarvi.

Risponde il FESTATUOLO:

A Dio, e ristorarvi.

El PADRE risp.: Cotesto tocca a noi.

Risponde il FESTAIUOLO:

Tutti questi altri e voi Di ristorar s'invita; E di questa finita, Di vostra degna e sì grata audienzia Vi ringraziamo, e donianvi licenzia.



## RAPPRESENTAZIONE

DI

# ABRAMO ED ISAC

DI FEO BELCARI.



La più antica edizione è quella che conservazi, nell'unico esemplasa conosciuto, fra le rarità della Bibliote Palatina in Firenze. Ai caratteri usati, dice il BATINES (Bibliogr. Rappr., pag. 7) parrebbe uscita da torchi fierentini. Ecoone la descrizione:

Qui comincia larapresentatione da habram quando iddio gli comando che gli facessi sacrificio in sul monte disaac suo figluolo et prima uiene uno agnolo che annuntia lafesta et dice queste septe staze che seguitano.

#### In fine si legge:

Finita lafesta dabra composta p, feo bel chari adi 24 doctobre meccelixxxv.

È in caratteri rotondi, a linee lunghe, sonza numeri ne richiami, e compesta di dicci carte in- $4^{\circ}$ , segnate s-v.

La seconda edizione è così descritta dal Batines :

Qui comincia la representatione di Habraam q\(\bar{n}\) idio gli comando che gli facessi sacrificio il sul monte di Isaac suo figliuolo. Et prima viene uno angelo che annuntia la festa et dice queste septe stanze che sequitano.

#### E in fine :

Qui e finita La festa da Bremo composta per Feo Belcari Ciptadino florentino A di Primo Daprile Nel Mille quatroce to Novanta: Infirenza. L'edizione è in-4°, in carattere tondo, à 51 rigo per pagina, senza numeri nè richiami, di 10 carte con la segnatura a. — Un esemplare di essa esisteva in Magliabechiana, e venne descritto dal Fossi; ma aparve come tante altre rarità. Se ne vide uno nel 1847 alla vendita Libri (descritto nel Catal. al nº 1806 bis), e su acquistato dalla Palatina di Firenze per franchi 125.

Il Batines dubita della esistenza di una edizione in-4°, senga note, in caratteri rotondi, di 10 carte, con segnature, e 31 rigo per pagina, che il Gamba registra come anteriore a tutte.

L'AUDIFREDI (Catal. edit. rem. sec. XV, 419) giudica uscita dai torchi di J. Besicken in Roma, la seguente edizione in-4°, in caratteri gotici, di 6 fogli non numerati, ma seguati: — La Rappresentazione di Abraham et di Isac — finita la festa di Habraham per Feo Belchari ciptano forentino.

Notiamo brevemente altre edizioni registrate dal Batines e da altri bibliografi:

- Stampata in Bressa adi 3 di Agosto. In-4º, carattere semigotico con figure sul frontespizio, a 2 col. di 42 versi. (Il Molini, Operet. pag. 113 la giudica del XV sec.).
- In Firense per M. France— s. a (circa 1500), in-4°, di 12 c. non numerat. (Venduta 56 fr. alla vendita La Vallière).
- Senza nota, ln-4°, di 4 c. 2 fig. nella 1ª col. della 1ª pag. (del principio del 500).
- Senza nota. In-4°, edizione simile alla preced., ma con una sola figura sotto il titolo (forse di Francesco di Giovanni di Benvenuto, circa il 1536).
- Senza nota. In-4°, edizione simile alla preced., se non che il titolo è in lettere capitali.
- In Firenze, 1546, in-40, di 4 c., con fig. sul frontespizio (citat. dal Ganna).
- In Milano, Valerio e fratelli da Meda, 1351, di 4 c. con fig. (citat. dal Libri, nº 1807, e venduta 50 fr.).
  - In Firense, MDLIII. In-4°, di 4 c. con fig.
- In Firenze appresso alla Badia, MDLXII. Ad istantia di Parisio, In-40, di 6 carte con 5 fig. Il Poggiali la dice rara.
- Stampata in Fiorenza dall'Arcivescovado. Lanno MDLXVI. In-4°, di 4 c. con 2 fig.
  - Stampata in Firenze lanno MDCXVIII. In-40, di 4 c. con fig.
  - Stampata in Siena lanno 1579. In-40, di 4 c. con fig.
- Stampata in Siena L'Anno 1579. In-4°, Ediz. simile alla precedente senouche il titolo e la sottoscrizione sono in caratt. tondo, anziche in gotico.
- Stumpata in Firense appresso Giouanni Buleni l'anno 1585. In-40, di 4 c. con fig.
- In Fuenza appresso Giouanni Baleni l'anno 1589. In-4º. Ediz. simile alla preced.
  - Senza nota (sec. KVI) in-4°, di 4 c. con fig. sotto il titolo.
  - Senza nota (sec. XVI) in-40, di 4 c. con 2 fig. alla 1ª c.

- In Farnese appresso Niccolò Mariani MDCI. In-40, di 4 c. con fig.
- Orvieto, Coluldi 1608. in-4º.
- S. A. ad istensa di Giacome de Bastiano (Cat. Pinelli, nº 2579)
- Stempata in Siena alla Loggia del \$\ \mathbb{D}pa 1616. In-40, di 4 c. con fr.
- Stampata in Firense appresso Sant'Apolinari 1620. In-4°, di 4 c. con fiz.
  - Macerata, Pietro Salvioni 1629, In-4º (vedi QUARRIO).
  - Venesia e Trevigi pel Righettini 1656. În-4º (Catal. Selvaggi).
- In Siena et Pistoja per Pier' Antonio Fortungti s. a (sec. XVIII). In-40, di 4 c. con fig.
- In Padova et in Bassano per Giov. Ant. Remondini s. 2 (sec. XVIII). In-4°, di 4 c. con fig.
  - Venezia A. Vecchi. s. a (Citata dal Libri The choicer portion).
- -- Firense, Moutier 1833 (nelle Poesie di Feo Belcari, pubbl. dall'Avv. Galletti).
- Milano, Guigoni 1860. (nell'Appendice alla Storia del Teatro la Italia di P. ENILIANI-GIUDICI).
- L'Abramo ed Issa dedicato da Peo a Giovanni di Cosimo de' Medici con un Senetto che fu stampato dal Galletti traendelo dal Cod. Magl. XIII. 690, vanne rappresentato, come assevera il Cionacci, l'anno 1449 in Firenze nella Chiesa di Santa Maria Maddalena in Cestelli, non che a Parma sulla Piazza del Duomo per cura del Vescovo Sagramoso nell'anno 1481 (vedi Diar. Parm. in Murat., XXII, 370).

Il Sonetto a Giovanni de' Medici dice così:

Si magni doni e tante grazie semini
Giovanni mio, che con ragion legittima
Per tutta terraferma e per marittima
Gloria ed onore e fama, a Cosmo gemini.
D'Abraam la storia mando a te, che memini
Tu concupir, da me composta in rittima,
Quando in sua senettù volse far vittima
Del suo figliuol, che mai fe' torte a nemini.
Josefo ho letto antico storiografo,
De Lira Nicolso dottore esimio,
Ed Origen dove non è sofistico.

Sopra quel meditando in lor chirografo
Col mio parvulo ingegno, ardito nimio,

Da ognun prendendo, ho fatto un senso mistico.

Come si vede da questo Sonetto e dalla lettura della Rappresentazione, il Beleari ha seguito intigramente il racconto biblico. Sul proposito del sercificio di Abramo, esistono curiose leggende fra gli Orientali. Secondo i Musulmani (vedi Weil, Biblische legenden der Muselmanner), il sacrificato dovera essere Ismaele anzichè Isacco, e Satana tentò invano di impedire l'offerta che Abramo doveva far a Dio. Questi però, grato ad Abramo della

sua ubbidienza, cinse invisibilmente il collo della vittima con una piastra di rame, sicchè non potè esser ferita, resistendo a replicati colpi di coltello. Alla terza prova, l'Angelo Gabriele ingiunge ad Abramo di cessare e gli consegna in surrogazione un agnello già sacrificato da Abele. Il Talmud afferma invece che questet era un agnello stato recato in perediso la sera del essto giorno della creazione, e che pascolava sotto l'albero della vita eterna bevendo al ruscello che ne sgorga, e spargendo tutt' interno un odore delizione.

Il sacrificio d'Abramo ha dato il seggetto a parecchie composizioni drammatiche. Vedile citate in Micrie (e Bruner) Diotionnaire des Apocryphes, 2, 40. Per gli antichi misteri francesi, vedi Douner Dict. des Mystères, 78, 1010: e per l'inglese, Ebert, Die englischen Mysterien (in Jahrbuch für rom. und engl. liter. 1, 79).

Pel testo di quella Rappresentazione abbiamo tenuto sott'occhi le due più antiche edizioni e quella procurata dall'Avv. Galletti col confronto di manoscritti, scegliendo in esse le lesioni che ci parvero migliori.

### L' Angiolo annunzia la festa:

L'occhio si dice ch' è la prima porta Per la qual lo 'ntelletto intende e gusta, La seconda è l'udir con voce scorta, Che fa la mente nostra esser robusta: Però vedrete ed udirete in sorta Recitare una storia santa e giusta; Ma se volete intender tal Misterio State divoti e con buon desiderio.

Nel Genesis la santa Bibbia narra Come Dio volse provar l'ubidienza Del patriarca Abram sposo di Sarra, E per un agnol gli parlò in presenza: Allor Abram gli sua orecchi sbarra, Inginocchiato con gran reverenza, Avendo il suo disio tutto disposto Di voler far quanto gli fosse imposto.¹ Iddio gli disse: togli il tuo figliuolo Unigenito Isac,² il qual tu ami,

¹ Così le edizioni più moderne. Quelle del quattrocento: Di voler far quanto Iddio gli avessi imposto.

Trattandosi di nomi di cui è varia e incerta la ortografia, pongo nel testo or l'una or l'altra forma, secondo le necessità della pronunsia. Vedi anche l'avvertenza a peg. 41, sul nome Isac da leggersi Isacche, secondo l'uso fiorentino.

E di lui fammi sacrificio solo:
E mosterrotti il monte, perchè brami
Saper il loco; e non menare stuolo;
Va', ch'io tel mosterrò senza mi chiami:
Cammina per la selva aspra e deserta,
E fammi sol del tuo figliuolo offerta.

Gonsiderate un poco il parlar solo
Di tal comandamento con suo'rami:
Non bisognava dir, dopo il figliuolo
Unigenito Isac, il qual tu ami,
Se non per darli maggior pena e duolo,
Aprendo del suo cor tutti i serrami,
Poichè Ismael era ito in esilio
Con la sua madre, per divin consilio.

Non dice Dio che l'uccida in quell'ora, Ma fallo andar per tre giorni in viaggio, Perchè il dolore abbia lunga dimora. Col figlio andando per loco selvaggio Tutto il suo cor di doglia si divora, Ponendo addosso sopra il figliuol saggio Le legne; ed egli insieme per quel loco Portava in mano il gran coltello e 'l fuoco.

Isaac disse allora: o padre mio,
Dov'è la bestia che debb'esser morta?
Abram rispose: el nostro grande Iddio
Provederà ch'ella ci sarà porta;
Fa'pur d'avere in lui tutto il disio,
E questo peso volentier sopporta:
Qualunque serve a lui con puro core
Sostiene ogni fatica per suo amore.

Questo parlar d'Isac era un coltello, Che '1 cor del santo Abram feriva forte, Pensando ch' al figliuol suo dolce e bello Con le sue proprie man dovea dar morte. Da molte cose era tentato quello Non ubidire a così dura sorte: Ma del servire a Dio avendo sete Volse ubidir, siccome voi udirete.

Dette queste stanze, l'Angiolo si parte, e viene un altro An-GIOLQ e chiama Abram e dice cosi; Abram, Abram, odi il divin precetto: Con tutto il cor sincero Isae prendi Unigenito tuo figliuol diletto Il qual tu ami, e sopra il monte ascendi Che tu vedrai dinanzi al tuo cospetto: E di lui fammi sacrificio, e intendi Ben quel ch' io dico, e va' per via selvaggia, E fa' che 'l mio parlar invan non caggia.

Abram come sente l'Angiolo, di subito si leva del letto stupefatto ed inginocchiasi; e come l'Angiolo ha detta la stanza si parte, e ABRAM stando ginocchione dice:

Come tu vedi, o santo Dio eterno,
I' son disposto a far quel che tu vuoi,
Quantunque alla mia mente paia scherno
Per quel che tu promesso avevi a noi
Dicendo: io farò patto sempiterno
Col tuo figliuolo, e si gli darò poi
Gran terre e gente sanza alcun inganno,
E molti re d' Isaac nasceranno.

Non debbe il servo dal suo buon signore Cercar ragion di suo comandamento. Essendo Dio, tu meriti ogni onore, Onde ubidirti vo' con mio tormento. Tu se' l' Onnipotente Creatore, E puoi far vero ogni tuo parlamento; E cosi debbo credere e sperare, Ch' essendo morto il puoi risucitare.

Detto questo ABRAM si riza, e va e chiama Isaac, e dice cosi;
Sta'su, Isaac mio, più non dormire,
Odi il voler del nostro eterno Dio:
Imposto m'ha ch'i' vada ad offerire
El sacrificio santo, giusto e pio:
Però disponti di voler venire
Ad aiutarmi far l'obbligo mio,
Abbi la volontà presta e non lenta,
E guarda ben che Sarra non ti senta.

Isaac si leva, e inginocchiasi alli piedi di Abram, e detta la stanza si riza; e dipoi ABRAM va e chiama dua famigli e dice cosi:

State su, servi miei fedeli e saggi, Andate presto, e l'asino sellate; Prendete tanto pan che ciascun n'aggi Per giorni sei, quant'è necessitate; Camminar voglio per luoghi selvaggi Si che dell'acqua ancor vo' che portiate; E sopra a tutto fate in cotal forma, Che non destiate in casa alcun che dorma.

Fate d'aver di legne un gran fastello
Per poter fare il sacrificio santo;
Prendete ancor del fuoco, ed un coltello,
E appresso a noi andrete innanzi alquanto:
Fate con fatti appien quanto favello
Si che di voi mi possa poi dar vanto,
E non essendo ben la bestia doma
Curate si che non caggi la soma.

E'servi fanno quanto Abram dice, e mettono in punto l'asino e'l coltello e le legne; e ABRAM quando vede ogni cosa in punto si volge a tutti, e dice:

Camminiam dunque col divino aiuto,
Perocchè in punto son tutte le cose,
E nessun per la via sia dissoluto
In suo' pensieri, o in parole oziose:
Ciascun ripensi s'egli è mai caduto
Contra ragione in cose viziose,
E d'ogni colpa a Dio chieghiam perdono,
Rendendo grazia a lui d'ogni suo dono.

Detta questa stanza si partono e'servi alquanto innanzi, e giunti a piè del monte fanno colezione; dipoi ABRAM si volge a'servi, e dice così:

O cari servi miei, udite alquanto
Il mio parlar con l'intellette vostro:
Essendo giunti a piè del monte santo
Nel qual faremo il sacrificio nostro,
Aspettateci qui coll'asin, tanto
Che noi andiam nel monte ch' i' vi mostro,
E quando aren sacrificato, noi
Tornerem presto in questo luogo a voi.

Dipoi piglia le legne e dice a Isaac:

O dolce Isac, mio caro figliuolo,
Porta sopra di te questo fastello,
E su nel monte meco vien, tu solo,
Ed io porterò il fuoco e 'l gran coltello;
E per amor di Dio sostien tal duolo,
Che grazia ci è di poter servir quello;

Abbi sempre al ben far la voglia verde, Perocchè nessun ben giammai si perde.

Di poi Isaac cammina su pel monte colle legne in collo e Abram gli va dietro col coltello in mano; e giunti in su la sommità, ISAAC si volge a Abram, e dice così:

> O reverendo padre, ecco le legne, Ecco il fuoco e 'l coltel nella man vostra Da poter far l'offerte sante e degne, Ma l'animal, ti priego, ora mi mostra. Di mandrie o pecorai non veggio insegne, Di che dunque faren l'offerta nostra? Noi siam qui in luogo silvestro e diserto; Priego mi faccia di tal dubbio certo.

Abram gli risponde, e in questa risposta profetò, non conoscendo la profezia:

> El nostro grande Iddio, figliuol mio buono, Provederà dell'animal che dici: Abbi il tuo cor a lui, com'io ragiono, Si che sien grati i nostri sacrifici: Chi vuol da Dio ricever gran perdono, Ed acquistar suoi magni benefici Con fede in verso lui la mente spanda, E faccia volentieri quel ch'e' comanda.

Dipoi cominciono a edificare uno altare in sul monte; e in quosto mezo SARRA chiama tutti quegli di casa sua domandando di Abram e di Isaac piangendo, e dice così:

O tutti quanti voi di casa mia,
Per Dio, udite quel che vi favello:
Ecci verun che sappi dove sia
El nostro Abram e 'l mio Isaac bello?
Già son tre giorni che gli andaron via:
Nel cor mi sento battere un martello;
E 'l lor partirsi senza farmi motto
M' ha di dolor la mente e 'l corpo rotto.

Uno de' servi risponde a Sarra, e dice cost:

Madre benigna, reverenda e santa,
Di quel che parli non sappian niente:
Veggendoti sommersa in doglia tanta,
Di loro abbiam domandato ogni gente;

Di sapergli trovar nissun si vanta, Ma ben crediam che fien qui prestamente: Sempre si vuol, dove non è rimedio, Sperare in Dio, fuggendo angoscia e tedio.

Dipoi SARRA si volge in altra parte e dice:

O patriarca Abram, signor mie caro, O dolce Isaac mio, più non vi veggio: El riso m'è tornato in pianto amaro, E, come donna, vò cercando il peggio; Signor del cielo, s'io non ho riparo Di ritrovargli più, viver non chieggio. Men doglia mi era di sterile starmi, Che del marito e figliuol mio privarmi.

Un servo risponde a Sarra cosi:

Deh non dir più così, madonna nostra, Che Dio non abbandona i servi suoi.

SARRA risponde:

I'veggio ben che la carità vostra Vi fa parlar quel che vorresti voi.

EL SERVO risponde:

Caccia da te quel pensier che ti mostra Che e' non possin ritornare a noi.

SARRA a'servi:

Come mi posso contener del pianto Privata del marito e 'l figliuol santo?

Dipoi ABRAM si volge a Isaac e piangendo dice queste quattro stanze che seguitano:

O dolce e caro figliuolo mio,
Odi 'l parlar del tuo piangente padre:
Con tanti voti, prieghi, e gran disio,
Essendo vecchia e sterile tua madre,
Io ti acquistai dal magno eterno Iddio,
Nel nostro ospizio albergando le squadre
De' poveri, pascendogli del nostro,
Servendo sempre a Dio, come io t'ho mostro.

Quando nascesti, dir non si potrebbe La gran letizia che noi ricevemmo; Tanta allegrezza nel cor nostro crebbe Che molte offerte a Dio per te facemmo: Per allevarti, mai non ci rincrebbe Fatica o spesa grande che ci avemmo, E per grazia di Dio t'abbiam condotto Che tu se' sano, ricco, bueno e dotto.

Nessuna cosa stimai più felice Che di vederti giunto in questo stato Per poterti lasciar, come si dice, Erede in tutto del mio principato; E similmente la tua genitrice Gran gaudio avea dell'averti allevato, Pensando fussi bastone e forteza Da sostener omai nostra vecchieza.

Ma quello eterno Dio che mai non erra,
A maggior gloria ti vuol trasferire,
E non gli piace al presente, per guerra
O per infermita farti morire,
Si come tutti quei che sono in terra;
Ma piace a lui ch' i' ti debba offerire
Nel suo cospetto in santo sacrificio,
Per la qual morte arai gran beneficio.

Come hai tu consentito, o padre santo,

Isaac tutto sbigottito, piangendo risponde ad Abram, e dice cosi:

Di dar per sacrificio si gran dono? Per qual peccato debbo patir tanto Crudo tormento, sanz' alcun perdono? Abbi pietà del mio innocente pianto, E della bella età nella qual sono. Se del camparmi non mi fai contento, Io farò una morte, e tu poi cento. O santa Sarra, madre di pietade, Se fussi in questo loco io non morrei; Con tanti pianti e voti ed umiltade Pregherresti il Signor, ch' i' camperei. Se tu m' uccidi, o padre di bontade, Come potra' tu ritornare a lei? Tapino a me dove sono arrivato, Debb' esser morto, e non per mio peccato! Tutta è l'anima mia trista e dolente Per tal precetto, e sono in agonia. Tu mi dicesti già che tanta gente Nascer doveva della carne mia:

Il gaudio volge in dolor si cocente, Che di star ritto non ho più balia; S'egli è possibil far contento Dio Fa' ch' i' non muoia, dolce padre mio.

ABRAN dice a Isaac:

El nostro Dio, che è infinito amere, Sempre più che te stesso amor ti porta. Ed ancor ti farà maggior signore. Perché susciterà tuo carne morta. E non fu mai mendace parlatore: Sicche di tua promessa or ti conforta, E credi fermo quel che Abram ti dice, Che tu sarai al mondo e 'n ciel felide.

ISAAC risp.: O fedel padre mio, quantunche il senso Pel tuo parlar riceva angoscia e deglia, Pure, se piace al nostro Dio immenso Ch' i' versi il sangue ed arsa sia la spoglia In questo luoco sopra il fuoco accenso. Ve'far contento l'una e l'altra voglia. Cioè di Dio e di te, o dolce padre, Perdendo tante cose alte e leggiadre. Giusto non era che mai fussi nato

Se io volessi a Die mai contradire. O s' io non fussi sempre apparecchiato A te, buon padre, volere obedire: Io vego ben che 'l tuo core è piagato Di gran delor pel mio dever morire: Ma Dio che siede sopra il ciel impirio Ci premierà di questo tal martirio:

ABRAM bacia in bocca Isane, e dice:

La santa túa risposta, o dolce figlio, Ha mitigate alquanto il mio dolore, Dappoichè tu consenti al mio consiglio Per obedire al nostro gran Signore: Dinanzi a lui tu se' quel fresco giglio Che dà suave e grande e buono odore; E così sempre con Dio viverai, Se questa morte in pace sosterrai. Com' io ti dissi nel partar di pria, Volgi in verso di Dio tutte le vele. Tu non morrai di lunga malattia, Nè divorato da fiera crudele, Ma nell'offerta, degna, santa e pia, E per le man del padre tue fedele:

Dunque se dal mio dir non ti diparti Lasciati nudo spogliare e legarti.

Abram spoglia Isaac, e póllo in su l'altare, e legagli le man drieto e dice:

Se tutto 'l tempo che l' uom vive al mondo Facessi ciò che Dio gli avesse imposto, E quando giugne a questo grieve pondo Del suo morir, non fusse ben disposto, Non fruirebbe mai nel ciel giocondo L' Eterno Dio, anzi sarebbe posto Giù nell' inferno in sempiterne pene; Però priega il Signor che muoia bene.

ISAAC alza ghi occhi al cielo e dice:

O vero sommo Dio, se mai t'avessi
Per ignoranza in alcun modo offeso,
Priego che m'abbi i mie'vizi rimessi,
E fammi tanto del tuo lume acceso
Ch'e' mie' pensier sien tutti in te impressi,
Per esser tra gli eletti in ciel compreso:
Dunque se vuoi che sia teco congiunto,
Fammi costante e forte in questo punto.

Poi si volge al padre e dice:

O dolce padre mio, pien di clemenza, Riguarda me condotto al punto stremo: Priega l'eterno Dio che suo potenza Mi faccia forte, perchè alquanto temo; Perdonami ogni mia disubidienza, Chè d'ogni offesa con tutto il cor gemo; Ma prima ch'io patisca passione, Priego mi dia la tua benedizione.

Abram alzando gli occhi al cielo, dice questa stanza e al quinto verso benedice Isaac, e ai dua ultimi versi piglia colla man sinistra Isaac per li capelli, e nella man destra tiene il coltello, e dice così:

> Da poi che t'è piaciuto, eterno Dio, Avermi messo a questo passo stretto, Col cor ti priego quanto più poss'io, Che da te sia Isaac benedetto: Con tutta l'alma e con ogni disio Ti benedisco, figliuol mio diletto. E tu, Signore, poi che t'è in piacare, Sia fatto in questo punto il tuo volere.

E subito Abram alza il braccio per dare del coltello in su la testa a Isaac, e presto aparisce uno Agnolo, e piglia il braccio d'Abram e dice:

Abram, Abram, non distender la mano Sopra Isaac tanto giusto e pio, E non versare il santo sangue umano Sopra l'altar, del tuo buon servo mio: <sup>1</sup> Tu non hai fatto il mio precetto vano, Ed or conosco ben che temi Dio, Dappoiche per amor non perdonavi Al tuo figliuolo, al qual tu morte davi.

L'Agnolo detto questo sparisce, e ABRAM tutto lieto scioglie Isaac, e dice:

Lieva su ritto, o figliuol dolce e buono, Alza il tuo core al nostro eterno Dio, E rendi grazie a lui di si gran dono, Chè vedi quanto egli è clemente e pio. Duo gaudii magni al presente in me sono Che fanno giubilar tutto il cor mio; L'un d'aver fatto ogni divin precetto, L'altro vederti salvo e si perfetto.

Isaac stando ginocchioni in sullo altare ringrazia Dio e dice cosi:

O infinito amore, o sommo bene,
O carità eterna, Iddio immenso,
Ringraziar ti vorrei, qual si conviene,
Ma non mi basta il cor, la voce e'l senso.
Campato m'hai da tante mortal pene,
Per tua pietà, che quanto più ci penso
Più mi ritruovo in eterno obbligato,
E forte temo non essere ingrato.

Dipoi Isaac si veste e scende dall'altare, e Abram gli aiuta; e quando è rivestito, ABRAM si volge e vede uscire tra certi pruni uno bello montone e mostralo a Isaac, e dice:

> Guarda se 'l nostro Dio è clementissimo, Che, conoscendo il nostro desiderio, Ha proveduto d' un monton bellissimo, E qui tra' pruni è posto in gran misterio; Del qual vo' far sacrificio santissimo Per te, figliuol, che se' mio refrigerio,

Le edizioni più moderne: Del tuo figliuol fedel, buon servo mio.

Laudiamo Dio di sì gran beneficio. Dipoi pigliano il montone, e sacrificanlo su l'altare: e men-

tre che arde, dicono insieme questa stanza:

Grazie rendiamo a te, Signor pacifico, Che ci donasti tanta fortitudine: Accetta questo don che a te sacrifico. Il qual ponesti in questa solitudine: Col cor ti priego, e con lingua sperifico Che ci conduchi a tuo beatitudine: E questo luogo chiamo per memoria, El Signor vede, a tuo trionfo e gloria.

Detta la sopradetta stanza, apparisce loro UN ANGIOLO e dice

dua stanze:

Abram, Abram, ascolta il mio parlare, Dice il Signor: per me propio giurai, Perchè tu non volesti perdonare Al tuo figliuol, come ti comandai, El seme tuo farò moltiplicare Come le stelle del ciel ch' i' creai Et ancor come la rena del lito Del mare, e questo è fermo stabilito.

El seme tuo possederà le porte De' suoi nimici, e saran benedette Tutte le genti di ciascuna sorte Nel tuo buon seme, perchè si perfette Son l'opre tue, ch'a tanta dura morte Ponesti il tuo figliuol che forte stette, A cui darò ricchezza e signoria, Perchè ubidisti alla gran voce mia.

Detto questo l'Agnolo sparisce via, e ABRAM tutto lieto dice

questa stanza a ballo:

Oual' è colui che potessi narrare Gl'immensi frutti del servire a Dio? Chi potre' mai con lingua dimostrare Quanto 'l Signor è buono, dolce e pio? Isaac mio, non ti potre' contare Quanta dolcezza e gaudio è nel cor mio: Non so che dir, se non che Dio ringrazio. E di laudarlo mai non sarò sazio.

ISAAC risponde ad Abram:

Quel che tu parli, dolcissimo padre,

Per prova sento e cognosco esser vero:
Non dona Iddio queste grazie leggiadre
A chi non serve a lui col cor sincero.
E' falsi savi colle loro squadre
Di cotal bene hanno gran desidero,
Ma credonlo acquistar con l'intelletto,
E non servendo a Dio con puro affetto.

E similmente chi cerca ricchezze,
Onor, piacer sensuali e terreni,
Non può gustar di queste gran dolcezze,
Chè 'l mondo non può dar questi gran beni.
E' veri lumi e le somme allegrezze
El Signor dona a' cor di fede pieni:
Giustissim' è che chi non cerca Iddio
Non trovi cosa ch' empi 'l suo disio.

Dipoi ABRAM si volge a Isaac, e giubilando dice questa stanza:

O felice figliuol, se 'n questa vita Servendo a Dio sentiam si gran diletti, Che gaudio aremo poi alla partita Da questo corpo, essendo tra gli eletti, Quando sara la nostra alma rapita In que' divini e gloriosi oggetti? E con questa letizia che vi narra ' Di vita eterna, ritorniamo a Sarra.

Dipoi scendono giù pel monte e ISAAC porta il coltello in mano, e laudando Dio giù pel monte, va cantando così:

Tutto se' dolce, Iddio Signore eterno, Lume, conforto e vita del mio core: Quando ben mi t'accosto allor discerno Che l'allegrezza è senza te dolore: Se tu non fussi, el ciel sarebbe inferno: Quel che non vive teco, sempre muore: Tu se'quel vero e sommo ben perfetto, Senza il qual torna in pianto ogni diletto.

Quanto è ignorante, cieco, stolto e pazo Chi va cercando fuor di Dio, letizia! Qual cosa è più bestial ch' esser ragazo <sup>3</sup> Del mondo, e del dimon pien di tristizia! El vero gaudio, el massimo sollazo

Le ediz. più moderne: ch'è un'arra.
 Nell'antico e proprio significato di servo.

Si trova solo in divina amicizia, La qual s'acquista con fede operata, Servando ben le sante sue mandata.

E giunti a piè del monte, e' servi si fanno loro incontro e UNO DEI SERVI dice una stanza:

> Voi siate ben tornati, signor nostri, Molto ci piace, Isac, il tuo buon canto: Nel giorno d'ier parevano i cor vostri Ripien d'angoscia, di dolore e pianto; Oggi con fatti e con parole mostri Esser in voi un'magno gaudio santo, Onde preghiam ci dichi la cagione, Se lecito è, di tal consolazione.

ISAAC risponde a' servi così:

El sacrificio offerto in questo giorno È stato tanto accetto e grato a Dio, Per più cagion che l'hanno fatto adorno, Che di cantar non si sazia il cor mio: Ma quando a Sarra aren fatto ritorno Adempieremo 'l vostro buon disio.

EL SERVO risponde a Isaac:

Giusto non era, nostra gran colonna, -Che cel dicessi in prima che a madonna.

Dipoi si partono, e tornono verso casa; e come SARRA gli vede si fa loro incontro, e prima abbraccia Isaac, dipoi Abram, e piangendo dice cosi:

> Dolce figliuol, conforto del mio core, Nel tuo partir perchè non mi parlasti? O santo mio conpagno e buon signore, In quanti affanni e pene mi lasciasti! Ha meritato questo il grande amore Ch' io v' ho portato, che voi mi celasti Vostra partita? e son sei giorni stata Più ch' altra donna afflitta e tribolata.

Abram si pone a sedere e Sarra allato a lui, e ISAAC risponde a Sarra cosi:

Risponder voglio, o santa genitrice, Per consolar la tuo afflitta mente: In questo punto se' fatta felice Più che altra donna al mondo sia vivente: Per ubidire all' uom giammai non lice Disubidire a Dio onnipotente: Dunque non ti doler, ma tutta lieta Intendi ben nostra andata secreta.

El massimo monarca, eterno Dio, Volse il nostro fedel Abram provare, E comandògli che del corpo mio Dovessi santo sacrificio fare: E lui con un secreto mormorio Mi fe' levar di notte e camminare. Avendo nel suo core impresso e sculto Questo precetto, a tutti il tenne occulto.

Abraam, di santa ubbidienza fonte,
Mi menò seco sanza dirmi questo,
Ma quando fummo saliti in sul monte
Mi fe' il divin precetto manifesto,
E con buon modo e con parole pronte
A questa morte mi dispose presto,
E legommi le man, nudo spogliato,
E in sulle legne m' ebbe collocato:

Alzando il braccio per volermi dare Di questo gran coltello in sulla testa, L'angiol di Dio li cominciò a parlare Prendendo la suo man dicendo: questa Morte non voglio che tu faccia fare Al tuo figliuol, e non gli dar molesta. Allor mi sciolse, con gran riverenza Rendendo laude a Dio di tal clemenza.

Voltossi Abram, e vide un bel montone Posto tra' prun miracolosamente, El quale offerse con gran divozione Sopra del foco per me innocente: Di nuovo Iddio gli fe' promissione Di molti beni, e come tutta gente Sarebbe nel suo seme benedetta: Dunque felice sei, madre diletta.

SARRA maravigliandosi, tutta stupefatta risponde e dice cosi:

Pel tuo parlare son tutta smarrita Che gli spiriti miei sento mancare: Al mondo non fu mai tal cosa udita, E stupefatta sto pur a pensare Quel c' hai parlato; e tutta impaurita Sol dell'audito tu mi fai tremare: E veggo ben che costretta d'amore Ebbi ragion di stare in gran dolore.

Miracolosamente i' t' acquistai, Con miracol maggior se' ritornato, Per che finiti son tutti i miei guai: Con tutto il cor il Signor sia laudato! Per satisfare al dolor ch' io portai Vo' che si canti e balli in questo lato; Ciascun in compagnia dell' Angiol buono Ringrazi Iddio di questo magno dono.

SARRA e tutti gli altri di casa, eccetto Abram e quelli dua Angeli, l'uno che annunziò la festa, e l'altro che gli appari in sul monte, tutti insieme fanno un ballo cantando questa Laude, cioè:

> Chi serve a Dio con purità di core Vive contento, e poi salvato muore.

Se la virtu dispiace un poco al senso Nel suo principio, quando è esercitata L'alma che sente vero gaudio immenso Dentro dal core, è tutta confortata: La mente sua si trova radiata Da quella luce del sommo splendore.

Quando ordinati son tutti i costumi Dentro e di fuori al nostro eterno Dio, Allor si veggon quelli eccelsi lumi, Che fanno viver l'uom col cor giulio: Cantando va per un santo disio Le gran dolcezze del perfetto amore.

Va' giubbilando, e' dice, o gente stolta, Cercando pace ne' mondan diletti!
Se voi volete aver letizia molta
Servite a Dio con tutti e' vostri affetti:
Egli è la fonte de' piacer perfetti
Che fa giocondo ogni suo servitore.
Chi serve a Dio con purità di core
Vive contento e poi salvato muore.

Va giubbilando e dice: o gente stolta Cercando pece ne' mondan diletti,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Questa Laude si trova anche nella raccolta del 1480 (riprodotta dall' Avvocato Galletti: Laude Spirituali di Feo Belcari ecc. Firenze 1864), ed ivi l'ultima strofa è punteggiata altrimenti:

Fatto il ballo, l'AGNOLO che annunziò la festa, licenzia il popolo, e dice questa stanza:

Chiaro compreso avete el magno frutto Dell'osservar tutti i divin precetti; Perocchè 'l nostro Iddio signor del tutto Ha sempre cura de' suo' servi eletti: Se disporrete trarne buon costrutto Terrete e' vostri cor da colpa netti E innamorati di santa ubidienza. Ciascun si parta con nostra licenza. .

# LA RAPPRESENTAZIONE

DI

# GIUSEPPE FIGLIUOLO DI GIACOBBE.

La prima edizione è quella senza data che sa parte della Raccelta di Rappresentazioni stampata nel secolo XV, e che par dovuta a Francesco Bonaccorsi. Il Joseph occupa 26 carte del vol. 2º ed ha la segnatura k-m. Il titolo è questo:

> Incomincia larapresentatione di Joseph figlivolo di Jacob. et prima langio lo annyntia.

Noi abbiam riprodotto questa antica edizione. Le posteriori sono disposte in quest'ordine dai Batines, Bibliogr. Rappres., pag. 32:

- Impressa in Pirenze per Bernardo Zucchetta a petitione di Bernardo di Ser Piero Pacini da Pescia a di xvi Marzo 1523. In-4°.
- Stapata in Fioreza: ad istatia di mº. Fracescho di Giouani Bennenuto. Nel 1534. In-4º, di 10 c., con 4 fig.
- Stāpata in Firēze nel MDLXV ad istantia di Santi Ceserini dalla Badia di Firenze. In-4º, di 10 c., con 4 fig.
  - Stamputa in Siena l'anno 1581, In-40, di 10 c., con 3 fig.
- Stampata in Firenze appresso Giouanni Baleni, 1585. Iú-4°, di 10 c., con 6 fig.
  - S. N. (sec. XVI). In-4°, di 10 c., con 2 fig.
  - S. N. (sec. XVI). In-4°, di 10 c., con 6 fig.
- Stampata in Firenze alle Scale di Badia s. a. In-4°, di 10 c., con 6 piccole fig. ed una grande nel verso dell'ultima carta.
  - In Firenze dalle Scale di Badia s. a. In-4°, di 10 c., con 6 fig.
- Aggiuntori nella fine il complimento di tutta la istoria. Stampata in Siena alla Loggia del Papa, 1616. In-Aº, di 10 c., con 3 fig. (Il compimento consiste in 5 ottave in fine, una delle quali è recitata, per licenziare, dal fanciullo vestito da Angelo).
- Stampata in Firenze alle Scale di Badia per il Tosi, 1619. In-4º, di 10 c., con 6 piccole fig. e una grande nel verso dell'ultima carta.
- Stampata in Firenze nella Stamperia de Sermartelli l'anno 1621. In-4º, di 10 c., con 6 fig.

— Data in luce da Simone Martinelli florentine. In Rome, nella stampa degli Heredi del Grignani per Gregorio Tiberj, 1651. In-12° piccolo, di fac. 48, con 6 fig.

Si citano ancora le seguenti ediz. in-4º: Firenze, 1553 (v. Quadrio) — Firenze, Arnesi, 1581 — Firenze, 1569 — Firenze, alle Scale di Badia, 1609 (v. Allacci) — Firenze, Baleni, 1590 (v. Morrill) — Pirenze, 1597 e 1613 (v. Pirelli, nº 2576-78) — Firenze, 1603 (v. Hirbert) — Data in luce per Girol. Filoni s. n. — Data in luce per Girol. Braccialetti Sanese, Firenze, 1606 (Bibliot. Corsiniana) — Viterbo e Orvieto per il Colaldi s. a. (Catal. Selvaggi) — Firenze, Giraff s. a. (Catal. Molini, 1839).

Edizioni in-8º: Viterbo, 1606 — Venezia, 1616 e 1705 — Padeva e Bassano, 1669: registrate dall'Allacci — Un'altra di Viterbo, Girol. Discepolo, 1608, è notata dal Biscioni.

A queste ediz. notate dal Batines, vanno aggiunte due che sono citate dal Libai The choicer portion: — Firenze, Stef. Fantucci s. a. — Nuovamente data in luce per Girolimo Filoni, Perugia, 1613.

Questa di Giuseppe è una delle poche rappresentazioni antiche che si continuino a stampare ad uso del popolo. Ne be sett'occhi due edizioni :

— Rappresentazione del casto Giuseppe figliuolo di Giacobbe, telta dal vecchio testamento, nuovamente ristampata e corretta. In Venezia, presso Antonio Cordella, 1815. Con permissione.

— La devotissima rappresentazione di Giuseppe figliuolo di Giacobbe, di nuovo corretta ed adorna di figure. Prato, Contrucci, 1862. Le figure in numero di 8, sono meno disadorne e meno logore di quante, per solito, se ne trovano nei libri popolari.

Il poemetto popolare intitolato: Storia di Giuseppe figliuolo di Giacobbe è un pasticcio, spesso senza senso, fatto sul Dramma ridotto a forma narrativa. Ne ho sott' occhi due edizioni una di Bologna, alla Colomba s. a., l'altra di Tedi s. a. — Il Libri (Cat. del 47, pag. 253) ne cita una ediz. di Lucca.

Pel dramma francese di egual argomento col titolo: Moralité de la vendition de Joseph etc., v. BRUNET, Manuel, III. 1883, e DOUHET, Dict. des Myst., 477.

Per altre opere drammatiche sul tema di Giuseppe, v. Migne (et Bruner) Dict. des Apocryphes, 11, 430, ove però è da aggiungersi la Commedia de Jacob et de Joseph del Collenuccio, sulla quale v. Bruner, 11, 151 e Batines, pag. 32.

Per le curiose leggende orientali intorno a Giuseppe ed ai suoi amori, vedi Migne (et Bruner) Dict. des Apocryph., 1, 705, 11, 419.

### L' ANGELO annunzia:

Cari, diletti padri, e frate' nostri, Noi vi preghiam per l'amor del Signore Poichè siate adunati in questi chiostri, State divoti e non fate romore: Le fatiche son nostre, e'piacer vostri E ogni cosa ci fa far l'amore: No'v' abbiam ragunati in questi poggi Per fuggir le pazie che si fanno oggi.

Noi vi farem vedere una figura
Molto gentil del Testamento Vecchio:
Chi vuole intender la Santa Scrittura
Attento al nostro dir ponga 1 l'orecchio:
E questa sia la istoria bella e pura
Di Joseph 2 gentile, il qual fu specchio
Di fede, di speranza e caritade,
Giusto, prudente, e vaso d'onestade.

El qual fu poi da'suoi frate' venduto Trenta danari a que' di Faraone, E una donna avendolo veduto Si lo richiese di fornicazione, E recusando al suo cuor dissoluto Fu accusato e poi messo in prigione, Dove dua anni el giovane giulio Con pazienza sempre laudò Iddio.

El grande Dio, qual è somma giustizia E mai non abbandona e' servi suoi, In gaudio converti la sua tristizia, Per certi segni che Dio fece poi. Chi vuol diletto e la vera letizia Cerchila in Dio, ch' ella non è tra voi. Or d'ogni cosa cavate buon frutti, Chè in cielo ci troviamo insieme tutti.

Poichè l'Angelo ha annunziato, Joseph esce di camera sonnacchioso, e giunto a' fratelli dice

> E' mi parea, frate', vedere in sogno Noi eravam tutti insieme a segare Ne' campi il grano, come fa bisogno, E'l suo covone ognun volea legare: Di quel ch' i' vidi poi, non mi vergogno, La verita non si vuol mai celare: Credo che fu voler del grande Dio, Ch' e' covon vostri adoravano 'l mio.

Le sole stampe Siena 1581 e Logg. Papa 1616: porga.

<sup>2 11</sup> nome del protagonista va letto qualche volta Josef e qualche volta Josef.

GIUDA risponde dispregiandolo, e dice cosi:

Che vuo' tu dire in tutto, bestiolino, Presontuoso, ardito, e pien d'errore? Se tu beessi la sera men vino Non aresti il farnetico nel cuore.

Un altro de' fratelli, cioè SIMEONE, dice cosi:

Se voi 'ntendete bene il suo latino,

Dice che fia di tutti noi il maggiore;

S'io credessi che 'l ciel dessi tal sorte,

Con le mie mane mi darei la morte.

UN ALTRO de' fratelli minori dice così:

Sapete voi, frate' miei, donde e' viene
Che gli è tanto bestiale, e tanto ardito?
Che 'l padre nostro gli vuol troppo bene
E con vezi e con lezi l' ha nutrito.
Innanzi a tutti ogni grazia egli ottiene
E me' di noi è calzato e vestito';
Ma quest' è il vero, e hollo inteso e visto
Che sempre il padre vuol meglio al più tristo.

JOSEPH va al padre, e dice:

Padre mio dolce, io vidi in visione La luna e 'l sol con le lor faccie belle Istar dinanzi a me inginocchione, E con loro era ancora undici stelle; Padre, io sentivo gran consolazione, Veggendomi onorar da lor fiammelle: Questo, credo, sarà qualche figura, Come ordina chi regge la natura.

JACOB risponde a Joseph, e dice cosi:

Figliuol, non ne parlar, chè tu saresti
Tenuto ardito, temerario e stolto:
Da tutti e' tuoi fratelli acquisteresti
Grande odio e invidia, e nocerèti molto,
E forse mal poi ne capiteresti,
Ognuno contro a te sare' rivolto.
L' invidia ha tanta forza in questo mondo
Che molti ha fatto rovinare al fondo.

E'non vuole altro dir questo sognare Se non che i tuo' frate', tua madre et io Insieme ti venissimo adorare, E questo sare' contro all'onor mio; La legge nostra ancor cel fa vietare, Chè non si può adorare altro che Dio; Fa' che mai più da nessun sia sentito, Chè ne saresti beffato e schernito.

Dipoi si volta a Joseph, e dice cosi:

Joseph, figliuol mio, mettiti in via, E' tuo' cari fratelli andrai a trovare; E giunto a loro di' da parte mia Faccin gli armenti nostri ben guardare, Sollecito bisogna che ognun sia Chi vuole in questo mondo guadagnare: E qui a me doman ritornerai, Gome vanno le cose mi dirai.

Joseph si parte, e va a trovare i fratelli, et un CONTADINO lo riscontra e dice:

Buon di, figliuolo, or che va'tu ratio? <sup>1</sup> Or dimmi dove vieni o dove vai.

Joseph risp.: Di Canaam mi parti' stamane io,
E infino a ora ho camminato assai:
Trovare e' miei fratelli are' disio,
'Nsegnami dove son, se tu gli sai,
Se mai la tua persona gli cognobe,
Ch' e' governan gli armenti di Jacobe.

El CONTADINO gli risponde:

I' conobhi Jacob giovinetto,
Ch' ebbe per moglie dua carnal sorelle
Figliuole di Labanne, e stie suggetto
Quattordici anni per aver poi quelle.
Passato che tu arai la quel poggetto
Vedrai un pian che è pien di pecorelle
Che si chiama il pian di Val di nera,
Ma non ci andar, perchè gli è presso a sera.

Dipoi Joseph si parte per andare a trovare i fratelli, e vedendolo i fratelli un poco da lungi, uno di loro, cioè GIUDA, dice a gli altri:

> Ecco di qua el nostro sogniatore Che per ber troppo ogni notte ha sognato, E dice che di tutti e' sia 'l maggiore

<sup>1</sup> Le stampe moderne: Buon di, gentil figliuol, fanciullin mio.

E che la luna e 'l sol l' hanno adorato. Noi faren bene a cavarlo d' errore, Leviam di terra questo smemorato, Che po' ch' i' gli senti' que' sogni dire Forza non ebbi poterlo patire.

Uno degli altri, cioè SIMEONE, dice così:

Non domandar quanto mi pesa e duole Che lui sopra d'ogni altro in grazia sia: O modo o via a noi trovar si vuole Di cavargli del capo la pazia.

GIUDA risponde e dice:

Deh, che bisogna far tante parole, E perder tanto tempo in ciarleria! Più di costui non si parli niente, Andiamo e uccidianlo prestamente.

Risponde RUBEN, e dice loro:

Ascoltate, fratelli, el mio latino:
Le nostre man non vogliamo imbrattare
Nel sangue del fratel nostro picchino, '
Che 'l mondo e 'l ciel ce ne potre' pagare;
Ricordavi del mal che fe' Caino
E quanto mal ne potre' seguitare;
Sparger il sangue nostro è gran vergogna,
Ma trovar altro modo ci bisogna.

Una cisterna è qua che non v' è acque Nella qual drento metter lo possiamo Poichè per suo mal grado al mondo nacque, Quivi da sè morir poi lo lassiamo; Sparger il sangue uman a Dio mai piacque, Nel sangue suo, frate', non c' imbrattiamo.

GIUDA risponde a Ruben e dice:

Ruben, tôci dinanzi questa noia, E fa'ciò che ti par, pur che lu' muoia.

In questo mezzo giunge Joseph salutando e' fratelli, e dice cosi:
Frate' mie' cari, siate e' ben troveti.

Jacob a voi mi manda, el padre nostro, E per me vuol che voi siate avvisati, Che voi guardiate ben l'armento vostro.

GIUDA risponde e dice:

Chi ingamar vuol riman fra gl'ingannati,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per piccino, ed è tuttavia nell'uso popolare, il più spesso per scherso e per verso; come anche picchinino per piccinino.

Da mala parte ti fu el sogno mestro: Chè noi ti metterem presto in un pozo Chè tutti i sogni tuoi diventin puzo. <sup>1</sup>

Mettano Joseph nella cisterna, e dipoi Giuda si volge, e vede certi mercatanti, e dice a' fratelli, non essendovi Ruben:

Io ho un modo, che è miglior, pensato Se contenti ne siate tutti quanti : Io vego nella strada qua arrivato, Certi uomin che mi paion mercatanti: Vendian lor questo tristo sciagurato Che più che morte gli fia doglia e pianti E sempre sarà servo doloroso, E tutti e' sogni suoi fieno a ritroso.

SIMEONE risponde per tutti:

O Giuda, el tuo consiglio a tutti piace,
Ma prima ci convien costui spogliare;
Se noi vogliam con Jacob aver pace,
E' panni suoi ci converra portare,
Dicendo a lui qualche fiera rapace
L' ha 'uto per la selva a divorare;
E porterengli e' panni sanguinosi,
E mostrerem d' esser maninconosi.

GIVDA s'accosta a mercatanti e dice:

Noi vi vorremmo, o mercatanti, vendere Un nostro servidor destro e pulito, Se voi volessi a questa compra attendere Voi saresti da lui pur ben servito.

Risponde uno de' mercadanti e dice cosi:

Se noi sapren da voi quel che s' ha spendere Colla risposta piglierem partito.

GIUDA risponde cosi:

Noi ne vogliam trenta danar d'argento.

El nercadante risponde:

Se non si può far meno, io son contento. JOSEPH dice così, dolendosi co' fratelli:

Che v' ho io fatto, o frate' mie' fedeli? Quest' odio contr' a me dond' è venuto? Siete voi diventati si crudeli Che voi m' avete spogliato e venduto! Quello Dio che governa il mondo e' cieli,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Così tutte le stampe, salvo quella di Siena 1616: Acciò i sogni ti factian ville e rozso.

Sia quel che vi perdoni, e a me die aiuto. El mal che fate, voi lo conoscete, Ma tempo verrà ancor che 'l piangerete.

Uno de' mercadanti dice a Joseph cosi:

Non ti dar più, figliuol, maninconia Perchè di noi se' fatto servidore. Io ti prometto per la fede mia, Che te ne seguirà bene e onore: Nella mia casa la tua stanza fia O noi ti doneremo a un Signore Qual è savio, gentil, magno e cortese E sarai ben vestito, e buone spese.

Dipoi questi mercatanti lo menano a donare al duca Putifar, e giunti a lui, UNO DI LORO dice:

O duca, capitan famoso e degno
Noi abbiam comperato per tuo amore
Uno scudier qual è di grand'ingegno,
Il qual potrai tener per servidore;
E' sarebbe atto a governare un regno
E se tu nol vuoi tu, dallo al Signore,
Chè tu e lui ne sarai ben servito,
Chè gli è saggio, gentil, destro e pulito.

Risponde el DUCA a' mercatanti:

Molto m'è caro aver questo valletto, E vòvi render quel che vi costoe, Ch'egli ha presenza di buon intelletto; E al mio gran signore il doneroe.

Uno de'mercadanti risponde cosi:

Senz' alcun prezo è vostro il giovimatto: Questo fra tutti noi si terminoe.

El Duca risponde così:

Io vi ringrazio di si magno dono, E quanto vaglio tutto vostro sono.

Dipoi Ruben guarda nella cisterna e non vede Joseph; dolendosi trova e' fratelli e dice così:

> Ov'è Joseph, o dolci frate' mia? Gran male è stato se morto l' avete. Invidia maladetta iniqua e ria!

Oimè, tutti d'un padre nati sete. Gran penitenzia serbata vi fia, E lungo tempo ancor lo piangerete: E mi par tuttavia veder aprire La terra sotto, e volerci inghiottire.

GIUDA risponde e dice cosi:

Ruben, quel che si sia, o bene, o male, Egli è pur fatto, e più non contendiamo; Fatto la cosa, el consiglio non vale: Or fa bisogno che noi ci accordiamo Che di noi tutti tu sia il principale Quando a casa a Jacob ritorniamo; Direm come le fiere morto l'hanno, E mostrerenci afflitti e pien d'affanno.

Dipoi trovato el modo, tornano a Jacob, e fingendo d'averne gran dolore, dice RUBEN così a Jacob, quasi piangendo:

O padre nostro, con gran pena e duolo Noi t'arechiamo una novella ria Del tuo Joseph diletto figliuolo Crediam che morto dalle fiere sia: Poca prudenza fu a mandarlo solo, Questi panni trovammo per la via, Come tu vedi, tutti pien di sangue: Però ciascun di noi si duole e langue.

JACOB udendo la novella strana con gran dolore dice così:

Oimè, oimè, misero a me dolente!
Che dite voi del dolce figliuol mio?
Che nuova dolorosa oggi si sente?
Ov' è Joseph grazioso e pio?
Oimè come fu il ciel consenziente?
Come l' ha sopportato el giusto Dio
Che 'l mio figliuol ch' era sanza peccato
Sia suto dalle fiere divorato?

Occhi piangete, accompagniate il core, Che sento drento una doglia infinita.

SIMEONE dice cosi:

O padre non ti dar tanto dolore, Per nostro amor, deh conserva la vita.

JACOB risp.: La miser' alma mia vivendo muore, E desidera in tutto far partita Di questa vita cieca e dolorosa, Per certo oggi m'è mancato ogni cosa. '
Oimè, chi m'ha dal mio figliuol diviso
Qual era ogni mio ben e mia allegreza?
Ove son gli occhi puri e 'l santo viso,
La bocca ch'era piena di dolceza?
Nato pareva proprio in paradiso:
Quando eri meco per la tua savieza,
Quando come figliuol tu mi parlavi,
Gerto ogni pena e dolor mi levavi.

Almen, dolce figliuol, fussi tu morto Nelle braccia a tuo padre doloroso, Chè dato pur t'arei qualche conforto Come a figliuol de'far padre pietoso. La fortuna m'ha fatto maggior torto Che non fe'Adam, vedendo sanguinoso E morto Abel, che fu grande sciagura, Ma lui gli potè almen dar sepoltura.

Misero a me! non poter sepellire
Del mio figliol le sue membra leggiadre!
Figliuolo, el pianto tuo mi par sentire
E nel tuo pianto chiamar me tuo padre,
Parmi vedere il tuo capo ferire
Da'denti acuti delle fiere ladre:
Ogni cosa m'è al cuor mille coltella;
Divorar veggio tua persona bella.

Dipoi Beniamin si duole del fratello che è morto, cioè di Joseph, e dice:

Oïmè, fratel mio, chi mi t' ha tolto Chi m' ha privato d' ogni mia letizia? Oïmè, chi ha guasto il tuo bel volto Con tanta crudeltà e ingiustizia? Oimè, per qual cagion m'è suto sciolto Il dolce nodo di nostra amicizia? Oimè, dolente a me che sempremai Consumerò mie vita in pianti e guai.

Segue poi voltandosi a Jacob, e confortandolo, dice cosi:

O padre mio, ben che gran pena e duolo
Tu senta per la morte dolorosa
Del mio dolce fratello e tuo figliuolo,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Così le stampe, salvo quella di Siena 1616: Perch'oggi inver m'è mancato ogni cosa.

Non pianger più e per mio amor ti posa, E pensa a chi non n'ha se non un solo, E quel gli toglie fortuna invidiosa: Mal sopra male, padre, arrogeresti Per consumarti, lui poi non riaresti.

JACOB dice:

Non vo però restar di ringraziare
Del nostro grande Idio la sua potenza,
E certo so che lui non può errare,
Però che gli è infinita sapienza:
E priegol che mi debba perdonare
E faccimi aver vera pazienza.
E tu, Joseph figliuol mio diletto,
Da Dio e da me sia sempre benedetto.

Torna la istoria alla MOGLIE DEL DUCA, com' ella richiese Joseph di cose inoneste, e dice cosi:

O gentil giovinetto, ascolta un poco: Tu tien nelle tue man la vita mia; I' sento intorno al cuore un dolce fuoco Che mi consumma e strugge tuttavia. La notte e 'l giorno mai non trovo loco, Pregoti adunque che crudel non sia: Io t'imprometto farti ancor signore, Però ti priego che mi dia il tuo amore.

Joseph risponde e dice:

Madonna, le parole che voi fate,
Pigliar mi fanno troppa ammirazione,
E parmi veramente che voi erriate
E meritiate gran riprensione:
Esser solevi vaso d'onestate,
Or passate ogni regola e ragione;
Prima che a ciò volessi acconsentire
Mi lascierei mille volte morire.

La Donna dice cosi:

E'son si forti e' legami d'amore, Che non è gniun che difender si possa; La flamma che m' ha acceso lo splendore Ardemi drento, e divorami l'ossa: El male occulto è di maggior valore Che quel dove si vede la percossa; Quant' io per me, non mi difenderei D'amor, ch'ha vinto gli uomini e gli Dei. Risponde Joseph e dice:

Fate, per dio, che più non sie sentito Questo sozo parlar, vada in oblio, Pensate al vostro degno e car marito E quant' offesa voi faresti a Dio. Questo bestiale e sfrenato apetito Nell'animo vi mette il dimon rio; Chi non vince se stesso è molto fievole E non è creatura razionevole.

Risponde la DONNA a Joseph:

Sa'tu, Joseph, quel ch'io ti vo'dire? Se tu sarai si crudo e dispietato, Che tu acconsenta vedermi morire, Oimè che tu farai troppo peccato; Chè dura morte ti farò patire, Cagnaccio crudo, di qualch'orso nato, O tu farai per certo il voler mio.

Risponde Joseph fuggendosi: ella gli pone le mani addosso, volendolo pigliare; e il mantello gli rimase in mano: Fa'che ti par, che m' aiutera Idio.

JOSEPH alzando gli occhi al cielo, dice:

O grande Idio ch'ogni cosa ha'creato, El freddo cor de'tuo'fedeli accendi, Signor mio, non guardare al mio peccato Certo conosco ch'ogni cosa intendi: Io so che da costei sarò accusato, Tu solo, Dio, sie quel che mi difendi; Se pur la tua bontà questo acconsente, Pregoti almen mi facci paziente.

Dipoi ella esce di zambra gridando e faccendo romore, e dice:

Oïmè! chi l'arebbe mai creduto,

Che questo ribaldel fussi si ardito!

La fante sente questo romore, corre a Madonna, e dice:

Che v'è, cara Madonna, intervenuto,

Che 'l volto vostro è tanto impalidito?

MADONNA risponde e dice:

Quello ebreo falso è in zambra mia venuto Con grande ardire, et ebbemi assalito; Se non che forte cominciai a cridare, M' avea presa e voleami sforzare. Se tu sai Putifar, corri a lui presta, E di'che vogli innanzi a me venire. Io mi divoro per la gran tempesta, Io voglio a lui tutte le cose dire; E non lo può negare: ecco la vesta La qual lasciò quando volle partire. Io lo farò squartare in mille pezi Acciò che niun suo par più non s'avezi.

La fante cerca del Duca suo marito e trovandolo dice così:

Oimè, tosto venitene, messere; Io ho cercò di voi tutta la corte; Venite presto Madonna a vedere, Ch'è in zambra addolorata, e piange forte.

El DUCA dice così:

Se nessun gli arà fatto dispiacere, E' proverà con le mie man la morte.

La fante dice :

Quel ch'ella s'abbi io non ve lo direi; Venite presto che vel dirà lei.

Giunto il DUCA in casa, dice alla donna sua:

Che vuol dir questo, cara donna mia?

Chi t'ha offesa? fa' mel dica tosto.

La DONNA risponde e dice:

Io tel dirò con gran maninconia:
Io avea 'l capo in sul lettuccio posto;
Quello ebreo falso, pien di fellonia
Entrò qui solo, e era mal disposto,
E cominciò sue favele a contarmi
E, conchiudendo, lui volle sforzarmi.
Io cominciai a gridar, lui s'è fuggito,
E nel fuggirsi gli cadde il mantello.
Deh fa', marito mio, che sia punito.

El DUCA dice cosi:

Per tutto Egitto fie questo sentito, Perch'io farò di lui si gran flagello, Se quel che tu m'hai detto sia 'l vero; L'asciati governare a Putifero.

Perchè non se ne vanti il ladroncello.

Dipoi chiama un servo, e dice:

Vien qua, Arrighetto, va' pel cavaliere, Di'che alla mia presenza sia venuto. R SERVO va al cavaliere, e dice:

Chiama e'tuo' birri, e vien presto, o messere, Nè tempo punto non aver perduto.

Il CAVALIERE giunto innanzi al Duca dice cosi:

Eccomi, signor mio, che v' è in piacere?

El DUCA risp.: Va' piglia quello schiavo rivenduto, E fallo con gran fretta incarcerare, Tanto ch' i' pensi quel ch' io ne vo' fare.

Giunto in prigione Joseph vi vede dua che favellano, e dice cosi:

Ch'avete voi compagni, ch'i'vi truovo Star così cheti, e con visi pensosi? Piacciavi dirmi quel che c'è di nuovo Che voi parete si maninconosi.

Risponde un di loro, cioè uno SCUDIERE del re, e dice cosi:

Ognun di noi ha dentro al core un chiovo Che viver sempre ci fa dolorosi; E tieni a mente quel ch'oggi t'ho detto Che mai non esce dov'entra il sospetto.

Po' che tu vuoi, fratel nostro, sapere E' pensier nostri e 'l nostro ragionare Noi tel direm, però che gli è dovere: Due sogni che stanotte avemmo a fare. A ciaschedun di noi parea vedere Cosa che non sappiamo interpretare, Io dirò 'l mio, e po' costui il suo E sopra ciò dirai poi 'l parer tuo.

Stanotte in sul mattin sendo a dormire
Nata una vite innanzi a me vedea
Che avea tre tralci, e vidila florire
E dipoi l'uva maturata avea,
Io ne coglievo con molto desire
E dipoi in una coppa ne premea,
Innanzi a Faraon m'inginocchiavo
E colla coppa, ber quel vin gli davo.

Risponde Joseph al sogno dello Scudiero di Faraone e dice così:

La vite si vuol dir: tu camperai La vita, e di prigion sarai uscito: E per tre tralci, che tre di starai E po' sarai dal re restituito E nell' uficio tuo ritornerai, E della coppa tu l'arai servito; E d'ogni cosa si vuol, fratel mio, Laudare e ringraziare il grande Idio.

Sol una grazia ti chiego, fratello, Che quando tu sarai fuor di prigione Che ti ricordi di me cattivello, E che mi raccomandi a Faraone; Egli è sopra d'ogn'altro il mio flagello Che senza colpa sento passione; A mente tien mia sentenzia copiosa: La pietà piace a Dio sopra ogni cosa.

Dipoi il PANATTIERI dice il suo sogno:

A me parve veder quasi in su 'l giorno, Che tre canestri di farina avevo, E corbi et altri uccei mi eran d'intorno E in capo un de'canestri mi ponevo. Ma questo nel pensar mi dà più scorno Che quelli uccei volare alto vedevo, E sopra al capo mio poi si posavano E tutto quel panier si bezicavano.

Joseph risponde al sogno del Panattieri:

Il sogno che facesti, panattieri, Nel vero ha in sè questo significato: 'Voglion significar que' tre panieri Di qui a tre di tu sarai condennato E dato nelle man de' giustizieri, O crocifisso, o sarai impiccato, E sopra il capo tuo corbi verranno E tutto il capo tuo bezicheranno.

Diletto fratel mio, io ti vo' dire, E questo è che tu abbi pazienza: Pensa che un tratto ti convien morire, Deh attendi a nettar la conscienza; Nessun non può questa morte fuggire E non val nè ricchezza, nè potenza: Ma sa' tu quel che giova e quel che vale? L'alma scampar dalla morte eternale.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Così la ediz. Baleni 1505, mentre l'antica s. d. ed altre hanno: nel vero è in se tutto significato: che non ha senso.

Il RE chiama un suo servo e dice:

Vien qua, Smiraldo, siniscalco mio;
Fa'cavar di prigion quel servidore
Che mi servia di coppa con desio,
Ch'io trovo che non ha commesso errore.
Quell'altro panattier malvagio e rio
Fallo pigliare e legar con furore,
E fategli patire acerba morte,
Ch'esempio pigli ognun della mia corte.

Lo scudiere s'inginocchia e ringrazia il re, e dice cosi:

Grazia ti rendo, o magno Imperadore, E quanto posso priego il grande Idio Che ti conservi in vita il tuo splendore E cresca il regno tuo bello e giulio. Io ti fu' sempre fedel servidore E di servirti ho fermo il mio desio; Per quanto durera la vita mia Sarò fedel alla tua signoria.

Il RE si volge a baroni e dice:

Baron miei cari, io fe'stanotte un sogno Che mi fa prender molt'ammirazione E di saper quel che vuol dir agogno, Perchè mi par più presto visione: Però trovare i savi fia bisogno, Che sapin dir la sua interpretazione; Per tutto il regno mio presto cercate, Dotti e'intendenti innanzi a me menate,

Astrologi, Filosofi e Poeti
Ch'anno veduto e' nteso ogni scrittura,
Maghi, indovini, alcun ch' hanno segreti
Dell'anime e del corpo, la misura
Del corso delle stelle e de' pianeti,
E come si governi la natura;
E tutti que' che sanno indovinare,
Massime chi sa e' sogni interpretare.

Un servo va per i filosofi e astrologi, e menagli al re, e giunti, il RE dice loro:

La cagion ch' io v' ho insieme ragunati, Uomini savi, gloriosi e degni, Perchè io so che siete alluminati Per le scritture, e poi pe' grandi ingegni. Quanta forteza e forza abbino e' fati, Mercurio e Marte e Giove pe' lor segni E lui che è il Patriarca di scritture Vi fan conoscer le cose future.

D'un fiume mi parea veder uscire Sette vacche qual eran grasse e belle, E doppo a queste vedeva venire Sett'altre vacche, ma non come quelle, Chè per magreza non potevon ire Tanto avean secco in su l'ossa la pelle, Poi viddi quelle vacche magre e passe Strugger e divorar le belle grasse.

Veduto questo sogno i' mi destai, Essendo tutto pien d'ammirazione, E poco stante mi raddormentai E viddi la seconda visione La qual m' ha dato da pensare assai, E tienmi in molti affanni e passione; Or quest' altro mio sogno intenderete, E poi 'l vegtro giudizio mi darete.

E'mi pareva nel sogno secondo Nascer veder sette spighe di grano, Tanto eran grasse, fertile e fecondo E piene e grosse ognuna a piena mano. Io le guardavo col mirar giocondo; Sett' altre spighe viddi a mano a mano Aride e secche, e vidile accostare A quelle piene, e quelle consumare.

Gli ASTROLOGI rispondono alla domanda del re, poichè hanno studiato:

Inteso abbiam la Tua Magnificenzia, E quanto è stato a noi per te proposto; Or questi mia maggior mi dan licenzia, Ch' i' debba aver a te, Signor, risposto. Noi ci accordiam che la Sua Riverenzia Da questa verità molto è discosto: Filosofia morale e naturale, O astrologia nè altro non ci vale.

Mirabil cosa a tutti quanti pare La vostra visione e molto bella, E non crediam che si possa trovare Chi la chiarisca colla sua favella. Più presto vi sapremo indovinare Del corso de' pianeti e d' ogni stella: Però cerc' altri, Signor, che tel mostri Chè noi non lo troviam ne' libri nostri.

El RE con volto irato dice loro cosi:

O insensata cura de' mortali, Che la ignoranza chiamate dottrina! O astrologi e filosofi bestiali, O voi poeti in carta bambagina, Portate i vostri libri agli speziali, Per far cartocci, o vender la tonnina: Fare' bisogno, perchè vo' impariate, Mandarvene con cento bastonate.

Lo SCUDIERE che gli serve di coppa si riza, e con riverenzia dice al re: Serenissimo re famoso e degno,

Io ti vorrei levare il tuo martire, I' conosco un ch' ha dal ciel tant' ingegno Che, se tu 'l fai dinanzi a te venire, Sapratti dire, e per filo e per segno, Quel che del sogno tuo Cebbe seguire: Questo è Joseph ebreo, il qual dua anni È stato incarcerato in tanti affanni.

E' mi ricorda, quand' ero in prigione, Ch' i' ebbi un certo sogno a lui contato: Quel che mi disse apunto seguitone, E così al panattier che fu impiccato. Se tu gli narri la tua visione Certo di tutto sarai consolato, Chè da de' sogni il ver giudizio intero, E d' ogni cosa saprà dirti il vero.

Il RE udito il servo chiama il Mazieri, e dice:

Vien qua, mazieri, và, di'al soprastante Che quel giovan ebreo facci cavare Della prigione, e venga a me davante Però ch' intendo ogni cosa provare. Poi mi farò dal ponente e levante Fatto di nuovo indovin ragunare: Infin ch'io non ho il vero sentimento Del sogno mio, mai non sarò contento.

El MAZIERI giunto a Joseph dice cosi:

Joseph, ascolta una novella buona, Che non sapresti chieder la migliore Egli ha per te mandato la corona, E vuol che di prigion tu esca fuore.

#### JOSEPH dice cosi:

Or veggio ben che Idio non abbandona Chi 'l prega con devoto et umil core: Laudata sempre sia la sua bontade Pietà, miserioordia e caritade.

Et giunto dinanzi al Re, s'inginocchia e dice così:

Io ti ringrazio, Signor magno e degno, E priego quanto posso il grande Idio Che ti conservi in vita, e nel tuo regno Per grazia adempia tutto il tuo disio.

Il RE parla con Joseph e dice:

Sentito ho dir che per virtù d'ingegno, Tu mi saprai chiarire el sogno mio Il qual vo'dirti, e se tu lo saprai Felice nel mio regno viverai.

E'mi parea seder sopra una riva
D'un fiume grande, e vedea dalle sponde
Che sette vacche di quel fiume usciva
Qual eran per grasseza grosse e tonde;
Sette altre dopo queste ne veniva,
Ma eran molto magre le seconde:
Quelle magre le grasse seguitorno,
E in breve tempo si le consumorno.

Veduta questa parte ch' io t' ho detto, I' mi destai, e cominciai a pensare
Sopra a quel sogno, e presine sospetto.
Poi m' ebbi un' altra volta adormentare;
Cosi dormendo apparve a l' intelletto
Cosa che molto più strana mi pare;
Or nota ben la vision seconda,
E priega Idio che 'l ver non ti nasconda.

E' mi parea dinanzi a gli occhi avere Sette spighe di grano grosse e belle; Pigliavone per certo gran piacere, E con diletto assai stavo a vedelle; Poi altre sette mi parea vedere Secche, ch' eron l' opposito di quelle: Poco stante le viddi insieme tutte Le piene dalle secche esser distrutte. Joseph risponde al sogno del re, e dice:

Quel grande Dio che sa tutto lo 'ntero Da ogni creatura sia laudato; Adempir facci ogni tuo desidero, Si che l'animo tuo sia consolato! Gran ben facesti a metterti in pensiero Sapere i sogni che 'l ciel' t' ha mostrato Però che d'importanza sono assai, E per esperienza lo vedrai.

Colui che d'ogni cosa è creatore E in ogni luogo per potenzia regna, Porta alle creature tanto amore Che fare a tutte sempre ben s'ingegna, Idio ti fe'sognar, caro signore, Et ora il sogno tuo chiarito insegna; Però presterai fede a mie parole, Che sempre fu e sia quanto Idio vuole.

Signore, alla dimanda tua rispondo:
Due sogni sono, e fanno un proprio effetto.
Quel significa il primo che 'l secondo,
Per quanto ne conosca il mio intelletto.
La sua interpretazione è di gran pondo
E non si vuol commetterci difetto;
Or quel ch' io ti dirò, signor mio, credi
E con prudenza al bisogno provedi.

Idio per dimostrar la sua possanza
Farà sett' anni la terra fruttare,
Per modo che farà grande abondanza,
Che gli uomin non sapran che se ne fare:
Non s'accorgendo per lor ignoranza
Molte ricolte lascieran guastare;
Questa dovizia n'insegna che fia
Le sette vacche che vedesti in pria.

E doppo questo verra poi sette anni Che nessun frutto gettera la terra, Per tutto fia il gran caro e molt'affanni, Chè 'l giudizio di Dio so che non erra. Questo è il suggello, e fa' che non t' inganni: Peggio è la fame che 'l morbo o la guerra; Il caro de' sett' anni intender puoi Le vacche magre che vedesti poi.

Caro signor, io ti do per consiglio,

Se 'l popul del tuo regno vuo' salvare, La tua città di fame e gran periglio, Fa' sopra ciò che facci ragunare Grano, orzo, spelta, panico e del miglio, E se bisogna farne comperare, Chè quattro volte e più lo rivenderai E molti dalla fame scamperai.

Il RE con allegrezza dice a Joseph:

Per certo, grand' amico se' di Dio Che dato t' ha tanto conoscimento, Avendo interpretato el sogno mio; Già mai non fui quanto son or contento, E'l tuo consiglio con molto desio Vo' seguitare e'l tuo comandamento; E per la tua virtù e per tuo ingegno, Come ti par governa il nostro regno.

Prendi l'anel della man destra mia E metterati indosso la mia vesta, E la collana d'or posta ti sia Che la mia autorità più manifesta. Io ti do piena autorità e balia, E tutto 'l popul mio ne facci festa.

El RE dice a' banditori:

Voi, banditor, pel regno bandirete, E Salvator del mondo il chiamerete.

Seguita il RE dicendo a Joseph:

Il regno vo'che sia nelle tua mani, Di tutto fa'come ti pare e piace, E nessun tenga e'tuo'giudicii vani, In te rimetto la guerra e la pace. Provedere farai per monti e piani Di quel che 'l grande Iddio ti fa capace. Non fia sopra di te alcuna persona, 'Se non io sol che tengo la corona.

JOSEPH dice ringraziando il re:

Io ti ringrazio, o magno Imperadore, E priego Dio che ti conservi in vita, E questo ufficio accetto per tuo amore.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Di questi versi che van pronunziati in modo differente da come si scrivono, se ne hanno di continuo nella poesia popolare o al popolo destinetta. Anche addietro: lo rivenderai va letto rivendrai. E qui: di te 'lcuma. Più sotto: lettere va pronunziato lettre.

El sommo Idio per sua pietà infinita Ha illuminato la mia mente e 'l core, Tanto che è la tua voglia esaudita.

Dipoi Joseph a' baroni dice:

E voi, cari baroni, in cortesia, Piacciavi d'ubbidir la voglia mia.

Dipoi Joseph si volge ad un suo servo e dice:

Vien qua, Cornelio, lettere manderai In ogni parte per tutto l'Egitto; A' cittadin poi notificherai E contadini e chiunque tien a fitto. Col nostro banditore ordinerai Che facci comandar a chiunque è scritto Ch'al Signor rechin ogn'anno una volta La quarta parte della lor ricolta.

Le bocche tutte quante scriverete, E lasciate ad ognun la sua hastanza; ' Il resto da ciascun compererete, Ch' i' vo' che si riponghi quel ch' avanza: Con giusto prezo ognuno pagherete Secondo l' uso quando gli è abondanza, Si che ricolta fia quest' anni assai, E fatel condur tutto ne' granai.

Fate venir qua tutti e'mercatanti Che son nel mondo usati a trafficare. Se fussin cento non sarebben tanti: Per tutto io vo' far lor grano comprare; E portin gioie con loro e bisanti, E 'l Nilo e 'l Gange bisogna passare; Vadino in Persia, in Media, in Europia, E comprino di grano una gran copia.

Questa stanza dice IL BANDITORE quando il re fa bandire che ognuno obedisca Joseph, et ancora il nome suo:

A laude sia del nostro Dio potente: E' fa bandire el nostro imperadore Che a Joseph ognun sia ubediente, Poveri, ricchi, minore e maggiore. Chi non l' ubbidirà, subitamente Sie crocifisso con molto dolore,

<sup>1</sup> Quel che gli è necessario, bastante a vivere. Bel modo, non registrato.

E per fare el suo nome più giocondo Si chiami: Salvator di tutto 'l mondo.

In questo mezo due contadini si scontrano insieme, e l'uno dice a l'altro:

Beco, buon di; dove sei tu avviato? Guarda se avessi da prestarmi un grosso.

BECO risponde:

Io non ho altro che tre lire allato,
Le qual mi dette Giannella del fosso
Che gli vendetti giovedi al mercato
Un porcellin qual era grasso e grosso,
E si glielo vende' per comperare
Un po di gran, ch' i' non ho che mangiare.

Un ALTRO contadino risponde e dice:

Lascia dir noi che stiam nelle montagne!
Voi ricogliete pur qualcosa al piano
Noi viviam el più del tempo di castagne, '
E gli è sei mesi ch' i' non viddi grano.
Lasciato ho a casa mogliama che piagne
Con sei figliuoli, e di fame muoiano,
E peggio ancor, chè gli uomin del bargello
Si m' hanno tolto un mio asinello.

JACOB parla co' figliuoli e dice cosi:

Venite qua, figliuoli; che vuol dire Ch' ognun di voi è si poco prudente? Credete voi per istare a dormire Esser tenuti dappiù fra la gente? Voi aspettaresti di fame morire Prima che niun di voi pensi nïente; Non v' avvedete voi del caso strano Che non c' è in casa farina nè grano?

Però fate pensier mettervi in via, Fino in Egitto a comperar andate, E siate tutt' a dieci in compagnia Perchè più sacca arrecar ne possiate; Ch' io sento dir che la sua Signoria Ha comandato a tutte le brigate

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ecco un altro verso che va pronunziato in modo speciale: Not vi-via''l più ec.

Venderne un sacco per uno alla volta
Acciò che duri infino alla ricolta.
Portate de' denar quanto bisogna,
E siate umil con chi praticherete,
Chè la superbia fa danno e vergogna,
E reverenzia a' principi rendete:
Siate leali, e non dite menzogna,
Sempre co' buoni viaggio tenete,
E solo Dio sia la vostra speranza,
Chè gli è colui che può far l'abbondanza.

JOSEPH vede questi fratelli arrivare in Egitto presso al pelazzo: si volge e chiama un donzello di corte, e dice:

Vien qua, Arrighetto, sappimi un po' dire Che gente son quei dieci compagnioni, O tu gli fai dinanzi a me venire, Ch' io intendo di saper lor nazioni.

El DONZELLO gli chiama e dice:

Presto venite innanzi al nostro sire, Che vuol saper se voi siate spioni.

Risponde Ruben, ch' era il maggiore:

Noi verrem volentier, chè gli è dovere,
E da noi ogni ver potrà sapere.

Giunti innanzi a Joseph, Joseph dice:

Che andate voi facendo? o donde siate? Ditemi chi vi manda in questa terra. Ch'alla presenzia spion dimostrate Di qualche Re che ci vorra far guerra.

Risponde RUBEN e dice :

Magno Signor, di ciò non dubitate; Ma perch' il caro assai ci stringe e serra Mandati noi siam qui dal padre nostro, E noi e lui siam sempre al piacer vostro.

Di terra Cananea, Signor, vegniamo, E tutti quanti siam d'un padre nati, E perchè carestia del grano abiamo Per comperarne siamo a te mandati.

Joseph dice cosi:

Il parlar vostro mi par molto strano, E di molte bugie voi siate armati; Ditemi il ver di chi figliuo' voi siete, E guai a voi se 'l ver non mi direte.

Risponde Ruben e dice:

Jacob è il padre nostro nominato, Il quale ha auto dodici figliuoli: Un ne morì, che da lui molto amato Era, e per lui ancor sente pena e duoli. Con nostro padre e madre un n'è restato Qual è minor, per non lasciargli soli: Undici siam come tu puo' vedere, E siam tutti parati al tuo piacere.

JOSEPH dice loro cosi:

Vostra filosomia non può negare '
Le vostre frasche, favole e bugie.
La verità per certo io vo' trovare,
Chè qua siate venuti per ispie.
Un solo al padre vostro abbia a tornare
E quell' altro fratel mi meni quie;
A questo modo troverem lo inganno,
E intanto gli altri in prigion si staranno.

Uno di loro ricordandosi del male che feciono a Joseph dice con dolore, cioè GIUDA:

Oime, stat' è questo il voler di Dio Per la gran crudeltà che noi facemo Contro al nostro fratel tanto giulio, Quando alla strana gente lo vendemo: Non fu mai caso si crudel e rio, E maggior punizion meriteremo. El sangue suo or sopra a tutti e' cieli, Grida vendetta sopra noi crudeli.

Ruben dice cosi: Ricordavi quand' io vel dissi allora
E quanto mal per noi sare' seguito;
La giustizia di Dio sempre lavora,
E nessun mal mai restera impunito.
Ora la coscienza mi martora,
Io vego ognun di noi a mal partito:
Idio, che è giusto, ce l'ha or dimostro
Perchè fummo crudeli al fratel nostro.

Joseph chiama un servo, e dice:

Vien qua, Gilforte, e'l mio parlare intendi,

<sup>1</sup> Le più moderne edizioni: L'effigie et il parlar non può negare: ho serbato l'antica lesione coll'idiotismo popolare tuttora in uso.

VOL. I.

E quanto ti dirò presto farai: Le sacca di que' dieci prigion prendi E di gran vantaggiato l'empierai; ¹ Et a ognun di loro e' danar rendi In questo modo che tu intenderai: In ogni sacco metti la moneta; E questa cosa fa' che sia segreta.

Seguita Joseph: Andatemi a menar qua quelli ebrei Ch' io feci dianzi mettere in prigione, Ch' io vo sapere se son buoni o rei, Se vengon per far contro a Faraone; Chè se fussino spie gl' impiccherei. A ognun vo' che sia fatto ragione, Chè dove la giustizia non ha loco Quei regni o quella terra dura poco.

Joseph dice a' fratelli:

Io ho di nuovo un modo pensato:
Da uno in fuor tutti lasciarvi andare,
E'l gran che avete da me comperato
A vostre gente il potete portare,
E quel fratel che doppo a tutti è nato
Comando che 'l debbiate qui menare;
Se quel fratel minor non menerete,
Quel che riman prigion mat non riarete.

RUBEN dice a Joseph cosi:

Quel che comanda la tua signoria Noi conosciam che non si può negare; Da poi che piace al ciel che così sia, Eleggi un di noi tu, qual più ti pare.

Joseph risponde:

Se inganno o fallimento in voi non sia, Di nulla vi bisogna dubitare; E quel che voi chiamate Simeone, Tanto che voi torniate, stia in prigione.

Dipoi si partono, e quando sono per via, uno di Loro dice agli altri così:

Fratelli, io vi vo' dire un caso strano, E temo noi sarem pericolati; Adesso aprendo el mio sacco del grano

<sup>1</sup> Grano vantaggiato: ottimo, di prima qualità.

I'v'ho drento e'danar tutti trovati Che 'l camarlingo prese di sua mano, Io so pur ch' i'gliel' ebbi annoverati. Pensar non posso donde e'son venuti; Abbiam bisogno assai che Dio ci aiuti.

# Giunti a casa RUBEN dice:

O padre nostro, no' sian ritornati, Col gran che ci mandasti a comperare Et abbiam gran pericoli portati. Come giugnemmo, il re ci fe' pigliare E da lui fummo assai disaminati Quel ch' andavam nelle sue terre a fare, E poi ci disse: voi sete spioni, E dimandòcci di nostre nazioni.

Dicemmo del tuo nome e del paese, E che undici frate' carnal savàmo, E come il numer degli undici intese Ci fe' la sua risposta a mano a mano. Nove di voi si partin senza offese Et a vostra città portino el grano, E quel fratel minor qui mi menate, Et un di voi per sicurtà lasciate.

Inteso adunque il suo comandamento Non gli sapemo altra risposta fare, Se non: Signor, noi ti farem contento, Perchè la verità possi trovare. Se noi vorrem tornar più per frumento Convienci a lui Benīamin menare: Egli ha promesso render Simeone, Qual è rimasto a stentare in prigione.

Abbianti, padre, a dire un'altra cosa, La qual ci ha fatti tutti assai stupire:
Per chè la ti parrà maravigliosa:
Come e' sacchi del gran volemo aprire
Quella moneta trovamo nascosa
Che noi pagamo, senza alcun fallire,
Al camarlingo che ci dette il grano,
E chi ve la mettessi non sappiàno.

JACOB si duole e dice:

Oimè dolente, del mio mal m'avveggio: Voi mi volete d'ogni ben privare! La vita mia va pur di male in peggio; O sommo Idio, deh non m' abbandonare! Cari figliuoli, una grazia vi chieggio, Non mi vogliate tanto dolor dare, Non affrettate più la morte mia, E darmi al cor tanta maninconia.

Ioseph il mio figliuol diletto è morto,
E l'altro preso il re d'Egitto tiene:
Or Beniamin qual era il mio conforto,
Tòr mi volete e privar d'ogni bene;
Ogni flagello e passion ch'io porto
Pe'miei peccati conosco che viene,
Se gli è di tuo voler, giusto Signore,
Fa'almen ch'i' porti in pace per tuo amore.

Con quanta pena, dolori et affanni Vissuto al mondo è questo vecchiarello! Io non avea finito quindici anni Ch' ebi a fuggir dinanti al mio fratello: Poi con Laban che mi fe' tanti inganni Quattordici anni fu' servo di quello, Pregando Idio che mi dessi figliuoli: Et or gli ho auti per mie pene e duoli.

Poi si volge a' figliuoli e dice:

E' bisogna, figliuo', che voi torniate Un' altra volta a comperar del grano; Nella pigrizia non v'addormentate, Perchè ci cresce il caro in modo strano.

RUBEN dice a Jacob cosi:

Indarno fien queste cose pensate Se senza Beniamin a lui torniamo, Perchè gli promettemmo quel menare; E' ci farà morire o imprigionare.

GIUDA dice:

Certo sappiam che assai ti pesa e duole, Ma non c'è altro modo o miglior via:
De' due mali el men reo prender si vuole, Tornarvi senza lui sare' pazzia.
Fidati, padre, delle mia parole,
Sia sopra me ogni danno che fia:
Se Beniamin con esso noi meniamo,
Con Simeone a te tutti torniamo.

BENIAMIN si drizza, e dice:

O dolce padre mio, deh sia contento

Ch'io vadi con costoro a Faraone; Quando le lor parole gusto e sento Conosco e vedo che gli hanno ragione. Abbi speranza in Dio che a salvamento Ci farà ritornar con Simeone. Doppo la pena il diletto vien poi, Chè Idio non abbandona e' servi suoi.

Jacob dice cosi: S'altro modo non c'è, figliuo' mie' cari,
Col nome del Signore a quello andate,
Et a doppio portate de' danari
Chè que' che voi trovasti poi rendiate.
Ognun di voi da me suo padre impari
Che giustamente ha le cose acquistate.
Con voi menate Beniamin mio,
Et io pregherò sempre per voi Idio.

Portate a quel Signor dalla mia parte Qualche presente che gli sia in piacere. E' bisogna nel mondo usar quest'arte A chiunque vuol servizio o grazia avere. Non si trova chi parli o scriva in carte E non si fa nè ragion nè dovere; Tante sono fatte cattive le genti, Che bisogna danari o be' presenti.

Portate della ragia e della tira
Del mele e delle mandorle el tributo;
In quel paese averne ogniun desira,
Chè in quelle parti pochi n' hanno auto;
E quel Signor che tanto ci martira,
Benigno verso noi poi sia venuto:
Et io a Dio ne farò orazione
Che ci rimandi el nostro Simeone.

Partiti dal padre loro, vanno a Joseph, e giunti che sono, RUBEN dice così:

Noi sian tornati, alto e magno Signore, Et abiamo osservato il tuo precetto: Quest' è il nostro fratello, et è 'l minore, E come noi è tuo servo e suggetto; Il padre nostro che è tuo servidore, Sol la tua grazia aspetta con diletto; Ci comandò che noi ti salutassimo Per la sua parte, e questo ti donassimo. Joseph risponde loro cosi:

Avete fatto bene a ubidire, E io non vi farò se non ragione.

E voltandosi al Siniscalco dice:

O Siniscalco, fammi qui venire Quel lor fratel che fu messo in prigione, Perch' io ho a lor cert' altre come a dire: Menali tutti nella mia magione, E nella casa mia faccin dimoro Infino a tanto ch' io verrò da loro.

Ragunati insieme, Joseph si volge e dice cosi:

Andate presto di voi quatro o sei Et ordinate in casa un bel convito, Chè vo' che meco mangin quegli ebrei E ogniun fia onorato e ben servito: Far voglio a lor com'agli amici miei, Perchè con fedeltà m' hanno ubidito, E farete d'aver molte vivande Qual si richiede ad un convito grande.

Ragunati insieme in casa di Joseph, uno di loro cominciò a sospirare, cioè GIUDA:

E'm'è venuto, fratelli, un sospetto Per farci insieme così ragunare; Della moneta gli fia stato detto, E tutti ci fara disaminare.

Un servo passa di quivi e GIUDA lo dimanda e dice:
Saprestimi tu dir, gentil valletto,
Quel che di noi el signor voglia fare?

Il servo gli risponde e dice:

Venite presto, io so che 'l mio signore Ha ordinato farvi grand' onore.

JOSEPH chiama un suo segretario, e dice cosi:
Gilforte, prendi la mia coppa d'oro
E mettila nel sacco a quel minore;
Guarda che non ti vega niun di loro
E non lo sappi niun mio servidore.

Il SECRETARIO risponde:

Quel che comandi, sanza far dimoro Sarà ben fatto, caro mio signore. Joseph gli dice:

Fa' che nascosa ella sia ben nel grano, Chè niun non la trovassi con la mano.

Fatto il desinare Joseph si riza, e dice a' fratelli cosi:

Tornate tutti quanti al padre vostro
E ringraziatel dalla parte mia,
Chè d'esser savio assai egli ha dimostro;
Portategli obedienza tuttavia;
Per ogni tempo che vuol del gran nostro
Ordinerem che dato gliene sia.

RUBEN ringraziandolo dice:

Magno Signer, tutti ti ringraziamo, E con la tua licenzia ci partiamo.

Partiti, e discostatisi i fratelli, Joseph chiama il cavalieri' e dice:

Va drieto, cavalieri, a quelli ebrei,

E fa' cercar tutte le sacca loro;

Vedi quanto e' son tristi falsi e rei,

Chè gli han rubato la coppa dell' oro:

E se non fussi vero, io non vorrei

Far lor vergogna nè dar lor martoro,

Il CAVALIERI cammina, e gli raggiunge, e dice loro cosi:
O voi di Cananëa, state saldi,
Chè vi conviene al mio signor tornare:
Tristi, dapochi, ghiottoni e ribaldi
Che venite in Egitto per rubbare:
Noi vi faremo impiccar caldi caldi

E se a nessun di lor la troverrai Fa' prender quello, e gli altri lascierai.

Se'l furto addosso vi possiam trovare; Voi non arete mangiato oggi a macca.

E voltandosi a' birri dice:

Cercate prima loro, e

Cercate prima loro, e poi le sacca.
UNO DI LORO risponde al cavalieri:

Ascolta, cavalieri, el mio parlare: Prima che tu ci facci villania, Vogli la verità prima trovare, E questo ti chieggiam per cortesia.

Il CAVALIERI risponde e dice:

Io non vi vo'se non il dover fare,

E tristo a quel charà fatto follia. Così m' ha comandato el mio signore Ch' io meni a lui chi ha fatto l'errore.

Dipoi il cavaliere trovata la taza gli mena a Joseph; e giunti, Joseph si volge a loro e dice con ispavento:

O stolti e ciechi che tanto delitto Commesso avete avendovi onorato, Or non sapete voi che in tutto Egitto Non si trova uom che m'abbi rivelato Le cose occulte e con giudizio dritto? Per la gran grazia che Dio m'ha donato. Or la giustizia mantener bisogna Portando dell'error danno e vergogna.

Per non dar tanto dolore e tristizia
Al padre vostro, i' vi vo' perdonare,
Da quello in fuor che per la sua malizia
La coppa mia dell'or volle rubbare,
Chè arà parte e luogo la giustizia;
Voi altri a casa potrete tornare,
Lui che ha errato rimarrà in prigione
Poi ne farem quel che vorrà ragione.

Parla Ruben con gran dolore e dice:

Escusarci, Signor, noi non possiamo Da poi che gli è piaciuto al grande Idio Che peccator da te trovati siamo, E l'error nostro è molto grande e rio; Ma d'una grazia sol ti domandiamo Che ancor verso di noi sia tanto pio: La vita a ciaschedun tu camperai, E come servi e schiavi ci terrai.

Dipoi GIUDA a Joseph dice così:

O gran Signore, io piglierò fidanza, Pregarti ancor per la tua gentileza: Deh non guardar alla nostra ignoranza, Abbi pietà della sua fanciulleza! Del nostro padre è tutta la speranza E amalo con tanta tenereza: Se sanza questo a lui siam ritornati, Con dolor fien suoi giorni consumati.

BENIAMIN piangendo dice:

Gentil signore, io ti prego per Dio,

E per l'opere tue magne e leggiadre Che tu abbi pietà del corpo mio, Nè far dolente più mio vecchio padre. Nessun ben gli è rimasto se non io, Non ha più niun figliuol della mia madre: Quando lui sentirà ch'io morto sia Morrà di doglia e di maninconia.

Della mia madre un altro figliuol ebbe Il qual fu dalle fiere divorato, Che del tuo tempo, car Signor, sarebbe, Molto savio gentile e costumato: E tanto al padre mio di lui gl'increbbe D'allora in qua non s'è mai rallegrato: Se questo crudo caso di me sente, Finira e'giorni suoi miseramente.

JOSEPH non potendosi più tenere di tenereza, dice cosi:

Amor mi spinge, frate' mie' diletti, A non mi poter più tener celato. O Idio che vedi tutti e' nostri affetti Et ogni cosa a buon fine ha' ordinato! Levatevi dal cuor tutti e' sospetti Che aver potessi pel tempo passato; Joseph son, vostro fratel minore, Il qual vi porto singulare amore.

Io son colui, frate', che voi mettesti Nella cisterna con tanto dolore, E poi a' mercadanti mi vendesti, Che mi condusson qui per servidore. Non conoscesti il mal che voi facesti Ma per ben l'ha permesso il creatore Il qual governa il cielo e 'l mondo tutto. Or d'ogni cosa ha cavato buon frutto.

SIMEONE a Joseph ginocchioni dice:

O fratel nostro degno e singulare, Ognun di noi è tanto doloroso Che forza non abbiam di rimirare Il volto tuo benigno e grazioso, E non possiamo'in niun modo pensare Come verso di noi tu sia pietoso: Da te non meritiam pace o concordia, Pur tutti ti chieggiam misericordia.

JOSEPH risp .: Prendete in tutto, frate' mie', conforto,

E di niente più non dubitate; E quello Idio che v'ha condotti in porto Con umil cuore tutti ringraziate. E quanto posso e so vi prego e sforzo Che a vostro padre ubbidienti siate. Tu Beniamin, o caro fratel mio, Con questo rendi grazie e laude a Dio.

Frate' mie' cari, io vo' che voi torniate Il nostro dolce padre a rivedere E la buona novella gli portate, Che n'arà gran conforto e gran piacere: Ditegli voi che colle suo' brigate In questo regno venghino a godere: Per parte di messer lo re direte, Che belle case e possessioni arete.

E pregheretel dalla parte mia
Che con lui presto nipoti e parenti
Subitamente si mettino in via:
Innanzi al mio signor qui s'apresenti
Chè buon paese a tutti dato sia,
E lui e voi e tutti e' discendenti:
E sopra tutto dite al padre mio
Ch'ogni cosa è voler del grande Idio.

Partonsi, e vanno in Canaam e giunti che sono, Ruben dice a Jacob:

O padre nostro, il mio parlare intendi:
Una buona novella ti portiamo
Della quale al Signor grazia ne rendi;
Joseph tuo figliuol è vivo e sano,
E noi come ti par, padre, riprendi
E tutti perdonanza ti chiediamo:
Cagion noi fummo a darti tante pene,
Idio del nostro mal cavato ha bene.

Joseph è quel che governa l'Egitto: E tanto è in grazia dello Imperadore Per sua virtù e giudicio diritto, Picoli e grandi ognun li porta amore. Il nostro grande e pessimo delitto Ci ha perdonato, e fatto grand'onore E mandati saluti e gran presenti A te, alle tue donne e tuo' parenti.

E vuol che noi andiamo in quel paese Con teco, padre, tutti ad abitare. Egli è tanto gentil, magno e cortese Che 'l re si lascia da lui governare: A tutti quanti noi farà le spese Mentre che questo caro arà a durare, Però, padre mio caro, andianne tosto: Di farci tutti ricchi egli he disposto.

Jacob dice loro: Quanto è folle colui che pon la speme In questa cieca e miserabil vita! E più folle è colui che Dio non teme E non ricorre alla bontà infinita! Dolor e gaudio io sento al cor insieme Per la novella ch' i'ho da voi sentita: Pensando al fallo vostro con gran duolo E gaudio, se gli è vivo il mio figliuolo.

> O benigno signore eterno Dio, Fontana di pietà e di dolceza, Quanto più posso e so ti ringrazio io Poi ch' a' voluto nella mia vechieza Donar tanto conforto al corpo mio, Che si mancava per la deboleza, Perdonami, signor giusto e verace, E fa' del servo tuo quel che a te piace.

O figliuo' mie' quanto siate obligati Di render laude a Dio devotamente Chè sendo voi si crudi e scelerati, È stato inverso voi si paziente! Or col nome di Dio sianci aviati, Piccoli e grandi ogniun di nostra gente: Andiam tutti a vedere Joseph mio, Rendendo sempre grazie al grande Idio.

Giunti che sono innanzi a Joseph, JACOB dice:

Chi potre' mai render grazie al Signore Di tanto beneficio e tanto dono? Dolce figliuol, conforto del mio core, Tanto felice in questo mondo sono! Non ha guardato a me, vil peccatore, Idio del ciel troppo pietoso e buono: Po' ch' io t' ho ritrovato, figliuol mio, Faccia or di me ciò che gli piace Idio. JOSEPH risp.: Con mille lingue dir non sapre' mai Il gaudio e l'allegreza che or sento: Padre che tanto tempo pianto m' hai, Oggi pon fine ad ogni tuo lamento. El resto che nel mondo viverai, Dolce mio padre, tu sara' contento:

Ristoreratti Idio per sua clemenza Veduta la tua lunga pazienza.

#### RAPPRESENTAZIONE

DELL'

# ANGIOLO RAFFAELE E DI TOBIA.

È probabilmente delle più antiche, a giudicar della gran parte che vi ha tuttavia la parte narrativa ed espositiva. Certo che la prima edizione, aulla quale abbiam condotto la nostra, è del secolo XV: e faceva parte del primo volume della Raccolta di Rappresentazioni. Eccone una breve descrizione bibliografica:

Incomincia la pesta dellangio lo raphaello et di Tobbia, et Prima Langiolo annuntia.

Ha la segnatura g-i ed occupa 25 c. oltre una bianca. In fondo: Firis. Esemplata su questa è quella: Stampata in Firenze Lanno MDXLVI. In-4° di 10 c. con 3 fig.

- Il Batinus registra ance le seguenti :
- In Firenze L'Anno MDLIIII. Del mese di Maggio. In-4º di 10 c.
  - Firenze 1562. In-40 di 12 cart, con fig.
    - In Siena 1579. In-4º di 10 cart. con 3 fig.
- Stampata in Firenze appresso Giouanni Baleni nell'anno 1587. In-4º di 9 c. e una bianca in fine, con 4 fig.
- Stampata in Firenze, appresso Lorenzo Arnesi nell'anno 1596.
  In-40; simile alla proced.
- Stampata in Firenze appresso Giouanni Baleni nell'anno 1596.
  - S. N. (sec. XVI). In-4° di 10 c. con frontesp. istoriato.
- In Firenze, Alle Scale di Badia. S. A. In-4° di 10 c. con una picc. fig. sul frontesp. e una gr. nel verso dell'ult. carta.
- In Siena, S. A. In-4° di 10 c. con 2 picc. fig. e una gr. nel verso dell'ultima carta.
  - In Siena, alla Loggia del Papa, 1610. In-4° simile alla preced.
- Si citano inoltre le seguenti ediz. in-4°: Firenze, S. A. in-4° (Bibliot. Selvaggi, pag. 215). — In Bologna per Bartolommeo e Marc'Antonio, S. A. (Bibl. Pinelli, nº 2576). — Firenze, per il Galassi, 1581. —

Vol. I.

Siena, Alla Loggia del Papa, S. A. (vedi Allacci). — Firenze, Giov. Baleni, 1588 (vedi Morelli). — Venezia, Aless. Vecchi, 1609 (Corsiniana). Per alcune composizioni drammatiche su questo soggetto vedi Dictionn. des Apocryphes, 11. 1063.

#### L' ANGIOLO annunzia:

Cari diletti padri e frate' nostri,
Noi vi preghiam per l'amor del Signore,
Poi che siate adunati in questi chiostri
State devoti e non fate romore;
Le fatiche son nostre e'piacer vostri
Et ogni cosa ci fa far l'amore;
Noi v'abbiam ragunati in questi poggi
Per fuggir le pazie che si fanno oggi.

Noi vi faremo una storia vedere Molto gentil del Testamento Vecchio. Chi vuol la santa scrittura sapere Attento al nostro dir porga l'orecchio; Chi vuole il vero gaudio e 'l gran piacere Viva come Tobbia il qual fu specchio D'amore, carità, speranza e fede, E tutta la sua robba a' pover diede.

Prima vedrete come e'fu menato Nella città di Ninive prigione; Essendo poi da quel Re liberato, A' poveri avea gran compassione; Et ogni cosa avendo per Dio dato Gli venne una maggior tribolazione, Povero e vecchio un giorno egli aciecoe, E d'ogni cosa Dio sempre laudoe.

El grande Idio, qual è somma giustizia E mai non abbandona i servi suoi, In gaudio converti la sua tristizia Chè l'Angiol Raffael gli mandò poi. Chi vuol diletto e la vera letizia Cerchila in Dio, ch'ella non è fra noi. Or d'ogni cosa cavate buon frutti Si che in ciel ci troviamo insieme tutti. Giugne uno AMBASCIADORE che è mandato dal capitano del Re e dice al Re:

Serenissimo Re, noi ti portiàno
Con gran letizia una novella buona:
Il tuo gran Bilisario capitano
Ha vinto degli Ebrei ogni persona,
Et hagli rotti per monte e per piano
E manda a dire a tua degna corona
Che sempre cerca far quel che ti piaccia,
E quel che vuoi che de' prigion si faccia.

Il RE allo ambasciadore:

Tornate, e dite al mio capitan degno Che magni guiderdon saranno e' suoi, Poi che per arte e forza e per ingegno Si gran trionfo e gloria ha dato a noi. Lasci guardie fidate in tutto il regno E con la sua vittoria torni poi; A Ninive prigion quanto può mandi, Uomini e donne, piccolini e grandi.

Seguita il RE e fa uno paggetto e dice:

E tu, huono Alessandro, vieni avanți E sappi ben conoscer tua ventura, Però che scelto se'tra tutti quanti Per mio paggetto, acciocchè abbi cura Della mia spada, e alle volte canti, E tutto facci con buona misura; Son certo che 'l farai come t'ho detto, E non ti partir mai dal mio cospetto.

ALESSANDRO risponde:

Immenso, eccelso e glorioso duce Veggo verso di me e son ben certo <sup>1</sup> Che la ventura mi guida e conduce A questo beneficio ch' io non merto; Ma quella gran virtù che in te riluce M' ha dimostrato chiaramente aperto Che tu mi porti un singulare amore, Si ch' io m' ingegnerò di farti onore.

Or giugne BELISARIO capitano con molti prigioni e dice:
O magno Re degli Assiri e de' Medi,

Guarditi l' Idio Giove e gli altri Dei!

<sup>1</sup> Alcuve stampe: Veggo verso di me l'amor tuo certo.



Tutti questi prigion che qui tu vedi Cavati ho delle terre delli Ebrei, E sottomesso abbiam sotto tuo'piedi Gierusalem, Sammaria, e' Galilei: Dominar tu puoi el mondo in ogni parte Perchè gli è in tuo favor Apollo e Marte.

El RE risponde: Noi conosciamo, o degno Belisario,
La tua virtu, l'amore e l'affezione.
E qual premio vorrai o ver salario
Daremo a te per giusto guiderdone.
Io non vo' che ci sia alcun divario
Da te e me nella dominazione.
Piacciati alquanto meco risposare.

E voltandosi a suo' baroni dice:

E voi, fate costoro incarcerare.

Quando sono in prigione il RE dice:

Cercate d'uno ebreo fra quella gente
Del tribù di Levi detto Tobbia,
E menatel a me qui prestamente
La donna e 'l suo figliuolo in compagnia,
Ch'i' sento che gli è uom giusto e prudente;
Nuocere a gli uomin buon sare' follia;
Conviene a ogni Re che vuol durare
Punire i rei, e i buon rimunerare.

Uno BARONE va alla prigione e chiama Tobbia e dice:

Tobbia, ascolta una novella buona Che chieder non sapresti la migliore. Egli a mandato per te la corona E vuol che di prigion tu esca fuore.

Tobbia risponde:

Or veggo ben che Idio non abbandona Chi l'ama e chi lo priega di buon core. Signor del ciel, sempre sia tu laudato Poi che dai tanto bene a questo ingrato.

Menati dinanzi al re e posti inginocchioni, el RE dice a Tobbia:

Vien qua, Tobbia, perchè m' è stato detto
Che tu se' giusto e se' pietoso e buono
E non hai contro a me fatto difetto,
E degli uomini buoni amico sono,
E perchè so che tu sei poveretto

Oltre alla liberta, te' questo dono.

Non t' impacciare nulla delle guerre,
E sta dove tu vuoi nelle mie terre.

Avendo il re deto a Tobbia una borsa di danari, Tobbia lo ringrazia e dice:

Grazia ti rendo, o magno Imperadore, E quanto posso prego l'alto Idio
Che ti conservi in vita, e'l tuo splendore
E cresca il regno tuo bello e giulio.
Fedel ti sarò sempre servidore
E ubbidiente; io ho fermo il desio;
E quanto durera la vita mia
Sarò buon servo alla tua signoria.

Tobbia si parte con la moglie e col figliuolo, e giunti alla stanza loro, empie una aporta di pane, e quattro fiaschi di vino e dice a Tobbiuzo:

Figliuol, to' questi fiaschi e questa sporta E portala a que' poveri prigioni. Chi in questa vita e' poveri conforta Nell' altra poi arà gran guiderdoni; Chi vuol che Dio gli apra del ciel la porta E tutti e' suoi peccati gli perdoni, Vesta gli ignudi e pasca gli affamati E visiti gl' infermi e incarcerati.

## Giunti a' prigioni TOBBIA dice:

Padri e fratelli, siate e' ben trovati, Io vi conforto tutti a pazienzia; Molti flagelli vengon pe' peccati Et è buon far di qua la penitenzia. Noi fummo sempre sconoscenti e ingrati Senza timore e senza riverenzia Al nostro grande Dio ch' è sommo bene, E però meritiam queste gran pene.

Partesi dalla prigione Tobbia e va e trova Gabello e dice:

Tu sia il ben trovato, o fratel mio.

Gome stai tu? ch'è della tua brigata?

Sentir nuove di te avea desio,

E molta gente ho di te domandata.

Altre stampe : E ubidirti ho fermo nel disio.

#### Risponde GABELLO:

Tutti siam sani, laudato sia Dio! Poca robba del mondo c'è restata, E quella poca e'm'è di mano tolta, E dua anni ho perduta la ricolta.

Seg. Gabello: E peggio sto, chè m' han posto un balzello
E conviemmi pagar dieci talenti;
Tu non vedesti mai maggior flagello
Che di noi fanno queste crude genti.

Tobbia risp.: Sai quel ch' io ti vo dir, caro Gabello?

A quel che vuole Idio, stiam contenti.
Lui l' ha permesso pe' nostri peccati,
Perchè eravam troppo superbi e'ngrati.

Fratel, tu sai, la nostra gente antica
Fu tratta dalle man di Faraone
Che gli teneva con tanta fatica,
Guidògli in terra di promissione;
Ma quella gente ingrata al ciel nimica
Quante volte da Dio si ribellòne!
Cavògli dello Egitto fuor d'affanni
Pascègli nel deserto quarant'anni.

Non è popol nessum sotto le stelle Che sia al grande Idio tanto obligato Quanto era il popol nostro d'Isdraelle Pe' benefici e don che Dio gli ha dato; Aveaci dato città ricche e belle, Fertil paese e d'ogni ben dotato. Che ci poteva far più el giusto Dio? E sempre\_ci chiamava: il popol mio.

## GABELLO dice a Tobbia:

Io conosco, Tobbia, che tu di'il vero;
Noi meritiam queste pene, e maggiore.
Ma quando mi ricorda a quel ch'i' ero
E quel ch'io sono, e' me ne crepa il cuore.
Po' quel balzel mi mette in gran pensiero
Ch'i' so che sarò preso a gran furore;
Modo non vego poterlo pagare,
E non ho più che vender nè impegnare.

## Risponde Tobbia a Gabello:

Or vedi quanto egli è pietoso Dio Che ha voluto che tu m'abbi trovato! E'sua fedel non mette mai in oblio; Chi in lui si fida non è abbandonato. Questi danar ti vo prestare or io E ha permesso Idio ch' i' gli ho qui allato; Ma io ne voglio di tua mano una fede Perchè gli renda a me o a' mie' erede.

GABELLO risponde a Tobbia:

Tobbia, se tu mi vuoi far questo dono
Sara come cavarmi d' uno avello;
Benchè per altro obbligato ti sono
Tanto tenuto più ti fia Gabello.
Chi ha un amico, come se' tu, buono
Tengalo car, chè egli è me' ch' un fratello.
Non dubitar, ch' io te gli renderoe
E di mia mano la carta ti faroe.

Tobbla si parte da Gabello avuta la carta di sua mano, e torna a casa, e chiama Tobiuzo e dice:

Tobbia, vien qua, o dolce figliuol mio,
Va' per la terra e cerca in ogni lato
Se tu trovi nessun che tema Idio;
E se v'è alcun del nostro tribù nato
Menal con teco con animo pio
E in tanto fia el mangiare ordinato.
E' si vuole esser, figliuol, conoscente
De' nostri ben con le povere gente.

TOBIUZO va, e cerca de' poveri; e trova uno ch' è stato morto in piaza e torna al padre e dice:

Oimè padre, i' ho in piaza veduto
Un poverello il quale è stato morto.
E chi gli diè non fu mai conosciuto
E morì senza aver nessun conforto;
E per questo m' è al cor gran duol venuto
Veggendo tanti strazi e tanto torto
Quanto fanno di noi questi pagani,
Che fan peggio di noi che lupi o cani.

TOBBIA risp.: Figliuol mio, non potre' ber nè mangiare Se prima in piaza io non avessi a ire; Quel morto che tu di' si vuol levare E portarlo stanotte a sepellire.

Anna sentendo che Tobbia vuol portare il morto a casa, per paura del re, dice a Tobbia:

Tobbia, tu ci vorrai pericolare

Se il re Senacherib il può sapere; Tu sai come noi siamo in gran dispetto Di questo popol crudo e maladetto.

Un suo parente dice a Tobbia:

Ancor se' tu si semplice e si puro Che tu credi che 'l mal ti facci bene. 1 Tu di' che se' da questo Idio sicuro, E tanti affanni spesso t' interviene E t' ha fatto si magro e tanto scuro Che la buccia è in su l'ossa e non si tiene; Peggio per l'avvenir questo tuo Idio

Ti fara; pur lo chiami giusto e pio.

TOBBIA dice alla moglie:

Donna, chi vuol da Dio la sua amicizia Bisogna affaticarsi per suo amore; Chi cerca aver di qua gaudio o letizia

Nell' altra vita arà sempre dolore; Beato a chi morrà per la giustizia Chè fia rimunerato dal Signore; Se pel Signore saremo affaticati In ciel sarem da lui rimunerati.

Tobbia e Tobbiuzo vanno in piaza e tolgono il morto e por-\* tanlo a casa, e la notte il sepelliscono; e dipoi Tobbia stando a sedere in sala e alzando yli occhi inverso il cielo e contemplando una rondine, gittando lo sterco gli cadde in sul viso e subito acciecò, e chiama la donna e dice:

Anna, vien qua, guarda se puo'vedere Che cosa m'è caduta sopra il volto; Io mel senti testè dal ciel cadere: E degli occhi m' ha il lume tutto tolto.

Anna risp.: Tobbia, questo tuo Dio ti fa'l dovere Che tutto di tu di' che t' ama molto, E ogni giorno più conosco e veggio Che chi me' fà è trattato poi peggio.

Tobbia la riprende & dice:

Non parlar più così, chè 'l magno Idio Tutte l'opere sue son con giustizia, E ogni affanno e pena ch' i' sent' io Tutto procede dalla mia malizia.

<sup>1</sup> L'ediz. del 1610 : Che tu credi a mal far si faccia benc.

Sempre sia tu laudato, Signor mio, Che vuoi di qua punir la mia nequizia; Io ti ringrazio, e prego tua clemenzia Che in tante pene mi dia pazienzia.

Anna, che sent' io là? egli è un cavretto: Guardate ben che non fussi furato. Io non potrei aver maggior dispetto; In nessun modo io non l'arei mangiato. Io credo averti mille volte detto Che tôr la roba è troppo gran peccato, Io vorrei prima di fame morire Che alla legge di Dio non ubbidire.

### Anna risponde a Tobbia:

Ancor se'tu in quel pensier bestiale, E pur morrai in questa tua pazia. E'non è casa che stia tanto male, Dolente a me! quanto è la casa mia. Le limosine tue or che ti vale E tanta robba ch'ài gittata via? E'meriti che n'hai, se ben gli annovero, Che tu ti trovi vecchio, cieco e povero.

Dove son ora e'morti sepelliti, E la roba ch'ài data a gente strane! E' tanti ignudi che ha' già rivestiti Tutti non ti darebbon ora un pane. Tutti e' tuo' par son beffati e scherniti; Vedi le tue speranze tutte vane; Chi getta la sua robba al popolazo Si trova vecchio poi, povero e pazo.

Tobbia risponde alla donna:

Omè, donna mia, ch'è quel ch'io sento?
Parlar con ira e con tanta scioccheza?
Per ognun che abbiam dato n'aren cento,
Daràccegli el Signor nella sua alteza.
Ch'i' non ho dato più, or me ne pento;
Io non cerco del mondo sua riccheza;
L'uom ch'è avaro ha qui ciò che vuole,
Di là in eterno si lamenta e duole.

Questa vita di qua dura si poco E a rispetto dell' altra è men ch' un zero; El piacer sensuale è un van giuoco, Lieto non ci si sta un giorno intero. Noi abbiamo andare a stare in altro loco, Credilo, donna mia, ch' i' dico il vero. Non sa' tu che noi siam figliuo' de' santi? Bisogna somigliargli tutti quanti.

Or non sai tu ch' e' nostri padri antichi Portorno molte pene pel Signore? E gli è bisogno che l' uom s' affatichi, E' suoi prossimi aiuti con amore. Fa' che mai più ta' parole non dichi, Chiedi perdono a Dio con umil core, E abbi fede in lui che ci governa, Chè ci farà gran ricchi in vita eterna.

Ora seguita la storia a Sarra figliuola di Raguello che aveva auti sette mariti, e erano tutti morti; e tornando una schiava ch' aveva nome Zita a casa, SARRA gli dice cosi:

Laudato sia il Signor che tu tornasti!

Zita, tu fai una gran villania.

Egli è più di quattr' or che tu andasti: Tu non sai mai che ritornar si sia.

Risp. Zita: Sempre ch' i' torno tu mi rimorchiasti:
Malanno, mala pasqua Dio ti dia.

SARRA dice: Zita, tu ai messo troppo fuor le corna: Dirollo a Raguel se lui ci torna.

Risp. ZITA: Va', fammi il peggio che tu mi puo' fare!

Tu e tua madre siete d'una raza. Non doverresti ardir di favellare, Stolta, dappoco, iscemonita e paza; E' mi vien voglia accorruomo gridare; Quanti mariti ell'ha, tutti gli ammaza; Guardate gioia! chè sette mariti Per suo difetto son tutti periti!

Ora SARRA sentendosi così dir villania se ne va sola in camera, e umilmente dice:

Benedetto sia tu, Signor superno, E benedetta sia la tua potenza; Benedetto el tuo nome in sempiterno, Sia benedetta la tua sapïenza; Sia benedetto el tuo santo governo E benedetta sia la tua clemenza, E benedetta sia la tua bontade

Pietà, misericordia, e caritade.

O Signor mio che tutto vedi e intendi L'opere nostre e i secreti del core, Tu sol, Signor, sie quel che mi difendi, O fonte di pietà o mar d'amore; Come ti par, di me partito prendi; Deh poni oggimai fine al mio dolore; Di tal vergogna, infamia e vitupero, Idio, tramene fuor tu che sa'l vero.

Soccorri, Signor mio, l'alma smarrita In questa valle di miseria piena; Deh fa che la mia prece sia esaudita, Io te ne priego, o maestà serena; Se altro modo non c'è, tòmi la vita Che la morte mi fie fin d'ogni pena; Io ten priego, Idio de' padri nostri, Fa' sopra me la tuo pietà dimostri.

Ora Idio Padre chiama l'Angiolo Raffaello, e dicegli:

Nella città di Ninive n'andrai,
O Raffaello, al mio servo Tobbia;
E in su la piazza el suo figliuol vedrai
Che va cercando trovar compagnia,
E sano salvo lo conducerai
Nell'andare e 'l tornar per la gran via,
E nella casa di Raguel ti posa
E fa' che prenda Sarra per isposa.

Le lacrime di Sarra e l'orazione

E l'animo suo puro, umile e netto,

E la pietà usata alle persone

Del mio servo fedel Tobbia perfetto,

Le limosine sue, son la cagione

Di convertir le sue pene in diletto;

Non tema di morir nessun pietoso,

Ch'io gli darò nel mondo e 'n ciel riposo.

Ora la storia torna a TOBBIA che vedendosi cieco e vecchio e povero e in grande sterminio, s'inginocchia col viso al cielo e dice:

O magno Dio, ch'ogni cosa ha' creato E me facesti a tua similitudine, Signor mio, non guardare al mio peccato Ne alla mia ignoranza e ingratitudine; Perch'io non t'ò quanto dovevo amato Merito stare in grande amaritudine, Per non servare e'tuo' comandamenti Son degno andare a gli eterni tormenti.

O signor mio, che se' vera giustizia E tutti e' tua giudicii giusti sono, Pe' nostri errori e la nostra malizia Sian dispersi pel mondo in abandono E morti e incarcerati con tristizia, Non meritiam da te nessun perdono: Certo conosco pe' nostri peccati Da tutte le nazion siamo straziati.

Però ti priego, eterno magno Dio, Che tu mi cavi fuor di questa vita; Deh poni in pace lo spirito mio Chè me' mi fia la morte e far partita; Deh tràmi fuor di questo mondo rio, Riponi in pace l'anima smarrita; Fa' questo, Signor mio, se t'è ia piacere: Pur non di men, sia fatto il tuo volere.

In questo punto Sarra e Tobbia sono esauditi da Dio, e Tobbia sono esauditi da Dio, e Tobbia dice al figliuol ponendosi a sedere, e gli fa il testamento come abbia a fare:

Vien qua, diletto figliuol mio Tobbia, Ascolta del tuo padre le parole; El termin di mie vita presto fia E sol per te, figliuol, mi pesa e duole Perchè con teco egli è l'anima mia; Andronne quando il mio creator vuole; E come morto, figliuol, mi vedrai, La sepoltura al mio corpo darai.

Porta a tua madre, figliuol, grande amore Che con pena e fatica t'ha allevato; E vivi sempre mai del tuo sudore, E sia prudente, giusto e temperato, E sopra tutto temerai il Signore; Guarda di non commetter mai peccato; E inverso e' poverelli sia grazioso Che troppo piace a Dio l'uom ch'è pietoso.

A' pover mai non volgerai la faccia, Le limosine a lor fa' volentieri, Chè non è cosa che a Dio tanto piaccia Quanto quell' uom che sia limosinieri. Riceveratti Dio nelle sue braccia, A lui dirizza tutti e' tua pensieri; Fuggirai l' avarizia a Dio nimica E rendi a' mercennai la lor fatica.

Non disiar di qua fama o riccheza Chè dura poco in questa cieca vita; Cerca sol d'acquistar la somma alteza Là dove i buoni aran gloria infinita; Il vero gaudio e la somma allegreza Arà quell'alma di virtù vestita; E sopra tutto, dolce figliuol mio, Fa' sempre che tu tema e ami Dio.

Un' altra cosa ancor t' ho a dir, Tobbia:
La nostra povertà conosci e vedi,
E però vo' che tu ti metta in via
Fino a Ragès, qual è città de' Medi,
Dove Gabel nostre parente fia;
E giunto a lui, da mia parte gli chiedi
Dieci talenti, e' quali io gli prestai,
E certo io so che da lui tu gli arai.

Tobbiuzo risponde:

O padre mio, io son sempre disposto A ubbidir quel che m' hai comandato; E questa andata, se tu vuoi, fia tosto, Ma d' una cosa solo ho dubitato: Che quel Gabello non m' abbia risposto: Non ti conosco, o: chi t' ha qui mandato? E nella terra sua già mai non fui Mai e' non vidde me, nè io ma' lui.

Risp. TOBBIA:

E Figliuolo, i' ho la carta di sua mano La qual con teco la potra' portare. Credo questa tua andata non sia invano; Come la mostri, sanza più tardare, Te gli darà: ma il cammino è villano, Bisogna a te qualche guida trovare; Se tu facessi questo cammin solo Rimarrei con temenza e pien di duolo.

Adunque per la terra cercherai´ Se truovi alcun che vada in quel paese, E prometti che ben lo pagherai Di tua moneta, e faragli le spese; Se nessun viandante troverrai Menalo, ch'io gli parli di palese; E io pregherrò il Signor tutta via Che ti conceda buona compagnia.

Tobbiuzo si parte, e va in piaza e truova l'Angiolo Raffaello vestito come uno viandante, e giunto a lui, Tobbiuzo lo saluta e dice:

Iddio ti salvi, o gentil giovinetto, Per cortesia ascolta il mio parlare. Poi ch' io ti veggio al viaggio in assetto Dimmi il paese dove tu vuoi andare.

L'Angiolo risponde:

Io tel dirò, poi che tu n' hai diletto: Molto lungo cammin mi convien fare, E aviato son, come tu vedi, Sol per andar nella città de' Medi.

Tobbiuzo dice: Fratel, se tu sapessi far la via Che va a Rages, con teco ne verrei; Se tu volessi la mia compagnia, Di giusto prezo ben ti pagherei.

Risponde l'Angiolo:

La Media, Arabia, Persia, e la Soria, E 'l regno delli Egizii e de' Caldei Ho cerco tutto quanto, l' Oceano Infino al Paradiso diliziano.

Non è città, provincia o nessun regno In tutta l'Asia, l'Africa e la Europa Che io non sappi per filo e per segno, Perchè tutte l'ho viste in molta copia. Se a Rages andare è il tuo disegno Ch'a piè del monte Arabia posta è propia, I'ti merrò, fratel, sicuramente E conosco Gabello il tuo parente.

Risponde Tobbiuzo:

Piacciati adunque, fratello, aspettare Tanto che al padre mio lo vada a dire, Che testè mi mandò fuora a cercare D'un che sapessi in quelle parte gire.

Risponde l'Angiolo:

Orsu, va'presto ch'i' vo' camminare

E ogni cosa sappi riferire; Consiglioti, fratel, all'ubbidienza. E non partire senza sua licenza.

Tobbiuzo si parte e torna al padre e dicegli:

O padre mio, io ho di fuor trovato
Un giovane gentil cortese e saggio,
E pare a punto in Paradiso nato,
Pietoso molto, e sa ogni viaggio:
E par per tutto il mondo lui sia stato,
Di tutte le nazion sa lor linguaggio,
Cercato ha tutto il ponente e 'l levante,
E paion tutte sue parole sante.

Risponde Tobbia a Tobbiazo:

Or puo', figliuol, veder che 'l magno Dio Non abbandona chi si fida in lui; E abbi vera fede, o figliuol mio, Per sua pietà e' ti mandò costui. E folle e cieco è chi pone il desio Nel mondo traditor che inganna altrui. Or va, figliuolo, e pregal che lui degni Di volermi parlare, e in fin qui vegni.

Tobbiuzo va e trova l'Angiolo, e dice:

Fratel, come io ti dissi, il padre mio Per una guida e'mi mandò a cercare; Ora e'm' ha detto che gli ha gran desio, Se tu volessi, e'ti vorre' parlare; Pregar ti vo' pel nostro eterno Dio Che in casa mia lo venga a visitare.

Risponde l'Angiolo:

Di mia natura io non fu' mai villano; E son molto contento; or oltre, andiano.

Giunti a casa, l'Angiolo dice a Tobbia:

Il creator del cielo ti dia allegreza E ti conservi, padre, in buono stato.

Risp. Tobbia: Tu gaudio possi aver con gran-dolceza.

Vedi in quanta miseria m' ha' trovato

Chè son condotto nella mia vecchieza

Che di vedere il cielo io son privato:

Hallo permesso Idio, ch'è giusto e buono

Queste cose con teco porterai; Fa' quel ch' io dico e non aver timore: E parte di quel pesce cuocer puoi, L'altro che avanza porteren con noi.

Tobbiuzo sparato che gli ha il pesce domanda l'Angiolo a

che sono buone quelle cose:

Or dimmi un poco, fratello Azaria, Non disnegar mio semplice sermone: La mente sempre di saper desia Oueste cose del pesce a che son buone.

#### Risponde l'ANGIOLO:

S'io tel negassi farei villania: Parte del cuor, levato dal polmone, Chi lo porrà in su gli accesi carboni, Del demon caccia via le tentazioni.

Tobbia, attendi bene ora al mio detto: Vedi quella città, pon la ben mente; Quivi è uno che ci dara ricetto, Raguel chiamato, et è della tua gente; È un gran ricco, e uom giusto e perfetto Della tua tribu, tuo stretto parente, E ha una sua figlia ancor pulzella Molto savia, gentile, onesta e bella.

Come alla sua casa giunti siàno I' vo' che tu la chiega per isposa.
Egli è gentile ed è prudente e umano,
Se tu la togli sarà tuo ogni cosa.
E non sarai, fratel, venuto in vano
Per questa via sì lunga, e faticosa;
E come questa donna tolta arai
Ricco a casa tuo padre tornerai.

#### Tobbiuzo risp.: O Azaria, io ho sentito dire

Costei ha avuto ben sette mariti,
Come con lei sono andati a dormire
Di mala morte son tutti periti.
Io non vorrei che gli avessi a seguire
Come a coloro, a me si stran partiti;
Se in questo modo io fussi capitato
El padre mio si sare' disperato.

Mio padre non ha altro ch' un figliuolo El qual son io, e con molta amareza Egli è rimaso con mía madre solo Povero, cieco, e in ultima vecchieza. Io non vorrei accrescergli più duolo Per ir cercando mondana riccheza, Io non vorrei commosso d'avarizia Fargli morir pien di doglia e tristizia.

L'Angiolo dice: Or io ti vo, Tobbia, fare assapere
Per chè arrivati son que' sette male:
Che per aver diletto e van piacere
Con appetito sfrenato e bestiale,
E nulla il grande Idio vollon temere,
Libidinosi per piacer carnale,
Non istimando il santo matrimonio,
Funno strozzati tutti dal dimonio.

In questo caso io ti vo' dar rimedio Che tu starai tre notti ginocchioni: Per fuggire e' pensier cattivi e'l tedio Farai a Dio con umiltà orazioni; E per scampar del dimonio ogni assedio El cuor porrai su gli accesi carboni:¹ Come sai ch' io t'ho detto per la vià, La tentazion del dimon caccia via.

Giunti a Raguello l'Angiolo dice:

Salviti el grande Idio, gentil messere, Raguel cerchiamo, e della casa sua.

Risponde RAGUELLO:

Raguel son io al vostro pïacere, E ben venuti siate tuttaddua.

L' ANGIOLO dice :

Da lungi molto venghian per vedere La tua persona; e nella magion tua Piacciati darci stasera ricetto Che te ne seguirà gaudio e diletto.

RAGUELLO gli piglia per la mano, e mettegli in casa e dice:

Passate dentro, e molto volentieri, E d'ogni cosa sia laude al Signore. L'usanza mia a tutti e' forestieri Di quel ch' i' posso, ho fatto sempre onore. Io non potrei aver maggior piaceri

<sup>1</sup> Le stampe più moderne: E' pensièr tuoi sien sempre casti e buoni.

Nè più letizia sentir drento al core. Vo' siate stanchi; un poco vi posate Con pazienzia, e alquanto aspettate.

RAGUELLO chiama la moglie e dice:

Anna vien qua, e tu figliuola mia; Chiamate e' servi, e farete ordinare La nostra cena, e fate presto sia Che que' dua forestier possin mangiare.

Anna donna di Raguello dice:

E've n'è un che somiglia Tobbia Ne'modi, nella effigie, e nel parlare.

Risponde RAGUELLO:

Io penso, donna, a quel che tu m' ha' detto Che tu di' il vero; et è il più giovinetto.

RAGUELLO dice a Tobbia e a l' Angiolo:

Voi siate e' ben venuti, figliuo' miei; In tanto che con meco vi posate Una cosa da voi saper vorrei Donde venite e dove voi andate; Un'altra grazia ancor desidererei Che mi dicessi di che gente siate.

Risponde l' Angiolo:

Del regno delli Assiri noi vegniamo Et a Ragès città de' Medi andiamo.

Risponde RAGUELLO:

Se voi venite là di que' paesi
Voi mi dovete saper dir novelle
D' un mio parente, che fu di que' presi
Quando fu rotto el popol d' Isdraelle;
Gran tempo è già che di lui nulla intesi,
La donna mia e la sua son sorelle,
Arei caro saper quel che ne sia:
Del tribù di Levi, detto Tobbia.

Risp. l'Angiolo: Io non ti vo', Raguel, tener celato
La verità; or intendi il mio detto.
Questo Tobbia che tu m' hai domandato
Che teme Dio, et è giusto e perfetto,
Egli è colui che a te ci ha mandato,
E suo figliuol è questo giovinetto.

Risponde RAGUELLO:

Or in eterno sia laudato Dio, E tu sia il ben venuto, figliuol mio. RAGUELLO abbraccia Tobbiuzo e dice:

Figliuol mio dolce, tu non puo' negare Che tu non sia figliuol del mio fratello; Or faccia Dio di me quel che vuol fare Poi che novelle ho intese di quello. Anna, vien qua, ch' io ti vo' consolare: Guarda questo garzon gentile e bello; Questo è figliuol di Tobbia tuo cognato, E della tua sorella al mondo nato.

Anna abbraccia Tobbiuzo e dice:

Io non potrei, figliuol, dir la letizia
E'l gaudio immenso ch' i' sento nel core,
Per la venuta tua, d'ogni tristizia
Privata sono, e d'ogni mio dolore.
El parentado nostro e l'amicizia
È accresciuto, e il nostro grande amore.
L'onnipotente Idio laudato sia
Poi ch' i' ho riveduto il mio Tobbia.

RAGUELLO dice a'servi:

Perch' io mi penso costor sono stanchi, Su prestamente ordinate da cena. Fate che nulla stasera ci manchi Che di vivande sia la mensa piena, E sopra tutto buon vermigli e bianchi Che mi pare esser fuor d'ogni mie pena; Or su, figliuol, lavatevi le mani: Che 'l Signor vi mantenga lieti e sani.

Tobbiuzo dice a Raquello:

Ascolta, padre mio, le mie parole
E non aver timore nè maraviglia;
Quel ch' io ti dico el nostro Signor vuole
Ch' e' suo' fedel sempre aiuta e consiglia,
E chi lo serve, spesso aiutar suole:
Sarra la qual' è tua unica figlia
Pregoti faccia che la sia mie sposa
La quale io amerò sopra ogni cosa.

RAGUELLO risp.: O dolce figliuol mio, la tua proposta
Mi pesa molto e dammi duolo assai;
Io non so com' io facci la risposta
E vego la disgrazia mia non sai.
Pur la mia mente è sempre ben disposta,
Ma d' ma cosa mi contenterai:

Ch' a questo noi indugian parecchi giorni, A dirlo al padre tuo vo' che ritorni.

L' Angiolo dice a Raguello:

Raguel, ascolta e 'ntendi il mio parlare : La grazia e don che t' ha chiesto Tobbia Per nessun modo non gliela negare Chè 'l nostro grande Idio vuol così sia, E di nessuna cosa dubitare Chè l' Angiol buon sarà in lor compagnia, E la figliola tua fia ristorata Che tanto tempo è stata tribolata.

RAGUELLO risponde a l' Angiolo:

Benedetto sia Idio giusto e pietoso
Nel quale io ho tutta la mia fidanza,
Che porrà in pace el mio cor doloroso
E non raguardera la mia fallanza.
Poichè arai Tohbia qui per isposo
O Sarra, la qual se' la mia speranza,
L' Angel di Dio sia in vostra guardia e guida,
Nel qual sempre la mia alma si confida.

RAGUELLO chiama Sarra sua figliuola e dice:

Sarra, vien qua, diletta mia figliuola, Vuo' tu Tobbia per tuo sposo e marito?

SARRA risp.: Padre, tu sai che mai feci parola; Da me non fusti mai disubbidito.

RAGUEL dice: Restami a dire una parola sola:
Iddio sia onorato e riverito!
Vien qua, Tobbia figliuol mio savio e bello,
Nel nome del Signor, dagli l'anello.

Tobbiuzo gli da l'anello e fanno festa, e dipoi vanno a dormire, e giunti in camera, Tobbiuzo dice a Sarra:

Donna, pognianci in terra ginocchione
E su al ciel levian tutta la mente;
Farem devota e umil orazione
E preghiamo lo Idio omnipotente
El qual ci guardi dalla tentazione
Dell' avversario dell' umana gente;
Se no' aren carità, fede e speranza,
Donna, non dubitar; chè fie bastanza.

Sèguita stando ginocchioni:

O magno Idio, che volesti creare

Nel cielo empirio l'umana natura E poi ti piacque con tue man plasmare L'anima nostra tanto bella e pura, Benedicanti e'ciel, la terra 'l mare Gli uccelli, e'pesci e ogni creatura; Ognun ti benedica e laude renda E tu, Signor, sie quel che ci difenda.

Ora l'Angiolo lega el Diavolo, e toglie del fiele del pesce, e ponlo in su carboni.

Tobbia vecchio veggiendo soprastare Tobbiazo suo figliuolo, si maraviglia e dice:

Oime che vuol dir, caro figliuolo, Che al tuo padre ancor non se'tornato? Ogni di che tu stai mi cresce el duolo, E pentomi d'averti mai mandato. Signor del ciel, tu sai, questo ben solo Per tua benignità m'era restato; Priegoti quanto posso, eterno Dio, Che tu facci che torni el figliuol mio.

Sarebbe mai che Gabel fussi morto, O dar non gli volessi e' sua talenti? Se fussi vivo, e' non mi fare' torto Chè sempre è stato de' miglior parenti. Non mi è rimaso, Idio, altro conforto Povero, vecchio, e cieco in molti stenti. All'opere tue, Idio, non si può aporre, Pregoti, tu mel desti; or non mel torre.

ANNA dice a Tobbia:

Omè, tu sai s'i' tel dissi, Tobbia, Quel di ch''l mio figliuol ne fu andato. Omè, figliuol, dolce speranza mia, In che paese se' tu capitato? Forse che tu se' morto per la via O forse se' in prigione o ammalato, Molti perigli alla mente mi vengono, E non so la cagion che ti ritengono.

O lume nostro, bastone e forteza, Letizia d'ogni nostra avversitade; Avendo te, avemo ogni riccheza, Sanza te, sono in molta povertade. O stolto padre, nella tua vecchieza Privata m' hai di tanta nobiltade! Àmi tolto un figliuol tanto giocondo Che valea più che tutto l' or del mondo.

TOBBIA dice ad Anna:

Non pianger, donna, più, dattene pace Chè presto lo vedrai tornare a noi. El Signor non fu mai nè fia mendace E mai non abbandona e' servi suoi; Alcuna volta di provar gli piace E' sua fedeli, e ristorargli poi. Abbi, donna, speranza nel Signore Chè presto tornerà salvo, e a onore.

Ora Raguello chiama la Zita sua schiava, e dice:

Zita, vien qua, guarda se po' vedere
El fatto di Tobbia com' è seguito;

Vanne alla zambra e ingegnati vedere,
Ma guarda che non sia d'alcun sentito.

La ZITA va all'uscio e guarda per un fesso, e torna con festa a Raguello e dice:

> Buone novelle ti so dir, messere; E' par del paradiso proprio uscito, Freschi e lieti sono che paion mai, ' E a vedergli paion dua rosai.

Risponde RAGUELLO:

Laudato sia il Signore giusto e pietoso. Che ha voluto a la figliuola mia
Dare all'animo suo pace e riposo,
E posto ha fine alla sua doglia ria!
Non sia nessun di noi chè stia ozioso,
Ordinate una festa, magna sia:
I'vo' che qui si balli suoni e canti,
E rendian laude al Signor tutti quanti.

Andate presto e 'l convito ordinate Pulito e magno, e ogniun faccia festa, Quattro vitelli e' più grassi amazate Chè letizia fu mai simile a questa. El grande Idio del ciel tutti laudate Che vuol moltiplicar la nostra gesta;

<sup>4</sup> Mat: maggi; alberi fioriti come quelli che si piantavano nel maggio alle belle.

Benediciamo el Signor d'Isdraelle Che ci ha mandato si buone novelle.

Tobbiuzo e Sarra si levano e vengono in sala alla festa, e dipoi Tobbiuzo dice a l'Angiolo:

Tu sa', fratel, che 'l mio padre Tobbia Annovera a ogni ora tutti e' giorni E vive con timore e gelosia E mille anni gli par che a lui ritorni; Raguello e Anna e Sarra donna mia Voglion con loro alquanti di soggiorni; Tanti piacer m' ha' fatti, o fratel buono; Or priegoti mi facci un altro dono.

Prendi con teco de' nostri sergenti E a Rages dove è Gabel, n' andrai Chè al mio padre ha dar dieci talenti, Porta la carta, i' so che tu gli arai; E perche lui è de nostri parenti La donna quale ho tolta gli dirai, E priegal'che alle noze nostre venga Acciocchè 'l parentado si mantenga.

L' Angiolo dice a Tobbia:

Tobbia, el parlar tuo mi piace assai E di punto farò quanto m' ha' detto; E con Raguel e Sarra rimarrai Tanto ch' i' torni, o figliuol mio diletto.

RAGUEL dice: Dua de' mie' servi con teco merrai.

E voltandosi a due servi dice;

Vien qua, Martino, e tu anche, Arrighetto; Andate con costui, e lui servite E come mia persona l'ubbidite.

L' Angiolo si parte con dua servi, e va a trovare Gabello, e giunto alla sua abitazione dice:

Gabel, guarditi Idio onnipotente; Io son per messaggieri a te mandato Da uno ehreo il quale è tuo parente Del tribu di Levi, Tobbia chiamato, Che tu gli mandi (se tu puoi) al presente Dieci talenti, già t' ebbe prestato; Ecco la carta che tu gli facesti, Quando da lui e' danar ricevesti. GABELLOarisp.: Messaggio degno, tu sia il ben venuto;

Quel che tu mi domandi fatto sia Chè in buona verità egli è dovuto, E conosco ch' i' ho fatto villania. L'amore e carità chiaro ho veduto El qual mi porta el mio fratel Tobbia; L'error ch' i' ho fatto è nato da ignoranza, E ho fatto con lui troppo a fidanza.

L' Angiolo risponde a Gabello:

I' t'ho a dir, Gabello, un' altra cosa: El suo figliuol ti manda a invitare; Sappi che preso ha Sarra per isposa Figliuola di Raguel, uom singulare. Benche l'andata un po' sia faticosa Come parente ti manda a pregare, Essendo voi d'un tribu e d'una gesta, Che tu degni venire alla sua festa.

Risponde GABELLO:

Molto mi piace udir le tue parole E benedetto sia sempre il Signore; Pur una cosa sol mi pesa e duole: Qual è il desio, non posso fargli onore. E poi ch'i' venga alle sue noze vuole Ubbidirollo, come mio maggiore. Orsù, messaggio, or ci mettiamo in via, E l'angiol buon sia in nostra compagnia.

Giunti a casa di Raguello, GABELLO piglia per la mano Tobbiuzo e dice:

El ben trovato sia, figliuol diletto,
Isa sua benedizione Idio ti dia,
Figliuol, che nato se' d' uomo perfetto,
E Sarra teco benedetta sia;
Il seme vostro ancor sia benedetto,
Siccome fu a Abraam promesso in pria
Che 'l seme suo benedetto sarebbe,
E'l numer delle stelle passerebbe.

Ora si fa festa grande, e fatte le noze, Tobbiuzo dice a l'Angiolo, e agli altri così:

Padri e fratelli, egli è tempo venuto Ch' i' vo' tornare al mio padre Tobbia, Chè stando più e'non sare' dovuto, Cagion sarei della sua morte ria. La cagion del mio star non ha saputo, Con pena aspetta e gran maninconia.

Voltandosi verso Raguello dice:

Però, Raguel, daretemi licenza Chè a ogni modo intendo far partenza.

E Sarra, donna mia, verra a vedere Mio padre e la mia madre e'miei parenti E' quali aranno gran gaudio e piacere, E viveran per lei tutti contenti.
Raguello, io so che molto t'ha a dolere Che la figliuola tua da te s'absenti Perche conosco tu le vuo' gran bene, Pur qualche volta partir si conviene.

Risp. RAGUELLO: Figliuolo i'so che ti convien partire
Per ire al padre tuo el qual t'aspetta;
Ma per levargli ogni pena e martire
Un de'mia servi mandero con fretta
Che le buone novelle potrà dire;
Guarda se quel ch'i'dico ti diletta.
Un mese qui con meco rimarrai

Che gran diletto e piacer mi farai.

Tobbiuzo risp.: O padre mio, io ho sempre seguito

La guida che mi dette il padre mio,

In ogni suo parlare l' ho ubbidito;

Quel che or mi dirà, quel farò io.

L' ANGIOLO dice:

Per mio consiglio ti sarai partito In questo giorno col nome di Idio, Però, caro fratel, mettianci in via E ritorniamo al tuo padre Tobbia.

RAGUEL risp.: Figfiuol, le gioje, l'ariento e l'oro
El qual ti do' testè, la dota sia,
E tutto il resto d'ogni mio tesoro
Vo'che sia tuo doppo la morte mia.
Or torna al padre tuo senza dimoro
E per mia parte saluta Tobbia;
E Sarra, mia figliuola, teco mando
E quanto posso te la raccomando.

Seguita a Sarra: Et a te dico, Sarra figlia mia, Che sia umil, benigna e paziente; Al padre e alla madre di Tobbia In ogni cosa, loro ubbidiente; Abbi amore alla casa tuttavia E reggi la famiglia diligente, Di cosa niuna non pigliar partito Se prima non lo di'al tuo marito.

Seguita ad Anna:

Donna, vien qua, fara' di fuor portare L'argento, l'oro, gioie, drappi e panni Che tu sa' ch' a Tobbia no'voglian dare: Guarda che l'avarizia non t'inganni. Poche cose per noi basta serbare, Tu sa' che no' ci abbiamo a star pochi anni: Se non ch'i' penso pur che vechi siamo Darei testè lor ciò che noi abbiamo.

Fate venire e' pastor delle ville
Con cento vache ch' abino i vitelli:
E oltre a questo ancor pecore mille
Che tutte quante abin con lor gli agnelli,
E sei schiavi de' nostri e quattro ancille,
Dodici dromedari e se' cammelli:
E tutte queste cose vo'che sia
Di Sarra mia figliuola e di Tobbia.

Anna quando porta le cose, abbraccia Sarra é dice:

Cara figliuola mia, unica speme,
Io ti do per ricordo che tu sia
Col tuo sposo diletto, unico, insieme,
E similmente tu con lei, Tobbia.
Della vostra partita el cor mi geme,
Idio sia in vostra guardia e compagnia;
Fa' che sempre gli sia ubidiente
Perche gli è amorevole e clemente.

Non pianger più, figliuola mia diletta, E vanne con Tobbia, tuo car marito; Ingegnerati, che sie benedetta! In ogni cosa aver quello ubidito. Tobbia, non camminare troppo in fretta Chè'l corpo suo non fosse indebolito; Fammi una grazia, per lettere o messo Che noi sentian di voi novelle spesso.

## L' Angiolo dice a Tobbiuzo:

Fratello, e'ti convien fare una cosa:

Andianne innanzi tutta dua a Tobbia, E Sarra tua diletta e cara sposa Verra a bell'agio con sua compagnia. L'animo di Tobbia non si riposa E dubita al tornar tuo tuttavia, E come giunto in casa tu sarai In ginocchioni a Dio laude darai. E fatto questo pigliera' del fiele, El qual ti feci del pesce serbare, E come buon figliuolo, a Dio fedele, Agli occhi al padre tuo lo va' a fregare, E leveragli sua pena crudele, Chè'l grande Dio lo vuol rimunerare; El lume suo riara subitamente Perchè gli è stato a Dio ubbidiente.

Anna madre di Tobbiuzo andando a spasso in su uno monte per vedere se Tobbiuzo tornava, e vedendo il cane, corre a Tobbia col cane in collo, e dice:

Tobbia, fa' festa, e rendi laude a Dio Perchè buone novelle ti so'dire, Che dalla lunga el tuo figliuolo e mio Col suo compagno ho veduto venire.

Tobbia risp.: O donna, quante volte t' ho detto io Che Dio non lascia e' suoi fedel perire? Renditi in colpa e chiedi perdonanza Del tuo parlar, pien di tanta arroganza.

Tobbiuzo e l'Angiolo giunti a Tobbia, Tobbiuzo si inginocchia e dice al padre:

Salviti Idio, o padre mio dolcissimo, Rallegrati e fa' festa, i' son tornato: Cagion del mio compagno fedelissimo Che sano e salvo a te m' ha ritornato; E rendi laude al Signor potentissimo Che non ha e' suo' fedeli abbandonato; Buone novelle ti so dir Tobbia, E così a te, o cara madre mia.

Tobbiuzo frega il flele agli occhi di Tobbia, e Tobbia ralluminato dice:

> Chi potre' ma render laude al Signore Di tanto benefizio e tanto dono? \ Dolce figliuol, conforto del mio cuore

Quanto felice in questo giorno sono! Non ha guardato a questo peccatore Idio del ciel, troppo pietoso e buono; Perdonami, Signor giusto e verace, E fa'del servo tuo ciò che ti piace.

Tobbiuzo risp.: Con mille lingue dir non potre'mai El gaudio e la letizia sento drento.
Padre che tanta pera portata hai,
Oggi è la fine d'ogni tuo tormento.
El resto che nel mondo viverai
Dolce mio padre, tu sarai contento;
Ristoreratti Idio per sua clemenzia
Veduta la tua buona pazienzia.

TOBBIA risp.:

Ouanto è folle colui che pon la speme In questa cieca e miserabil vita!

E più folle è colui che Dio non teme
E non ricorre alla bontà infinita!

Duo magni gaudi io sento drento insieme,
E gran conforto ha l'anima smarrita;
L'uno è ch'i' vego el ciel, dove gli è Idio;
L'altro che se' tornato, o figliuol mio.

Risp. Tobbiuzo: Non ti potre' contare i gran servici
Che fatto m' ha costui, più che fratello;
Fra l' altre grazie, doni e benefici
E' m' ha riscosso e' danar da Gabello.
Per sua virtu noi siam tutti felici,
E' mi condusse in casa di Raguello
E hammi dato Sarra per mia sposa,
E fatto m' ha suo erede d' ogni cosa.
Costui è sopra ogni altro amico buono,

Costui ci ha dal demonio liberati:
Per sua virtà tornato salvo sono,
Per lui siam tutti ricchi diventati;
Questo è stato dal ciel troppo gran dono,
Noi siamo a Dio per lui troppo obbligati:
Dal pesce lui e'mi campò del fiume,
E ora a te, padre, ha renduto el lume.

Questa è Sarra, mia donna, o padre mio, Figliuola di Raguel, com' io t' ho detto, E è piaciuto al nostro eterno Idio E al compagno mio sano e perfetto.

Risp. Tobbia: Molto lieto e contento ne son io,

Figliuol mio dolce, che sia benedetto: E tu, savia, gentil, figliuola mia Per mille volte ben venuta sia.

Risponde Tobbiuzo:

Padre, che darem noi per pagamento Al mio compagno fratello Azaria, Che m' ha condotto sano a salvamento, E fatto m' ha si buona compagnia? Tutte le gemme, l'oro e l'ariento Che son nel mondo, o padre mio Tobbia, Non lo potrebbon sodisfare a pieno: E però, padre mio, che gli dareno?

Tobbia si volge all' Angiolo e dice cosi:

Noi conosciam, figliuol caro e diletto, Ch' e' benefici e don che fatto ci hai Come compagno e amico perfetto, Non' ti potremo intero pagar mai. Intendi el mio pensiero e'l mio concetto: La metà d' ogni cosa prenderai, Tutto 'l tesor ch' ha recato Tobbia Noi siam disposti che tuo mezo sia.

Trovati tutti e'tesori, l'Angiolo dice a Tobbia:

Padre e fratel, benedite il Signore Il quale è giusto Dio onnipotente; Amatelo e seguitel con timore, E farete palese a ogni gente Che delle grazie lui sol è datore E ora inverso voi stato è clemente; Egli ha fatto con voi pace e concordia, Egli è fontana di misericordia.

L' ANGIOLO seguita:

Quando al Signore con lagrime oravi,
Io le portavo innanzi al suo cospetto;
Le limosine tante che tu davi
Per amor del Signor con puro effette,
Gl'infermi e incarcerati visitavi,
E seppellivi e'morti con diletto,
Sono state cagion ch'i' son venuto
A dare a te e al tuo figliuolo aiuto.
Sappiate certo ch'i son un de'sette
Il quale sto dinanzi al tron superno,
E per l'opere tue giuste e perfette

A gran pietà si mosse il Padre Eterno, E per commessione Idio mi dette Ch' i' fussi al tuo figliuol guida e governo; Sappiate che Raffaello è il nome mio: Ora vi lascio, e vonne in cielo a Dio.

L'Angiolo Raffaello finito il suo parlare sparisce, e viene l'Angiolo i e da licenzia al popolo:

O vo' che siate affaticati e stanchi Sotto 'l peso del mondo traditore, Non aspettate che'l tempo vi manchi, Correte al fonte che versa d'amore: Con l'arme della fede state franchi, Sia la vostra speranza nel Signore, Portate in pace pel Signor le pene Chè ciò che fa è sol pel nostro bene.

Fuggite 'l mondo che par bello in vista
Et è pien di lacciuoli e pien d'inganni:
Con poco dolce molto amar s'acquista,
Poco diletto a rispetto a gli affanni;
L'anima sventurata cieca e trista
Si lascia spesso prender da gl'inganni
E non s'avvede la morte ne viene;
Però nessun s'indugi di far bene.

Chi vuol il ciel, facci come Tobbia Che fu pietoso giusto e timorato; E benchè poco bene avesse in pria Fu dal Signor del ciel po' ristorato. Chi vuole in sua guardia e compagnia Quell' Angiol Raffaelo, lasci il peccato, Il quale è guardia dell' alma Fiorenza. <sup>2</sup> Lodando Idio ognuno abbi licenza.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vale a dire quel personaggio vestito da Angiolo che nelle Rappresenta-zioni sacre suol recitare il Prologo e la Licenza.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le stampe moderne: Quale ognun guarda chi l'ha in riverenza. Ma resta sempre equivoco fra Angiolo e peccato.

## RAPPRESENTAZIONE

DELLA

# REGINA ESTER.

Abbiamo condotto la nostra stampa sopra le tre più antiche edizioni, pur facendo qualche piccola correzione quando tutte erano evidentemente errate e neanco le stampe più moderne soccorrevano di huon ajuto. L'edizione più antica è quella che fa parte della Raccolta di Rappresentazioni stampate nel secolo XV...che conservasi in Magliabechiana; essa sta nel 2° vol. della raccolta ed ha la segnatura q-f, occupando in tutte c. 28. Il tifolo è questo:

#### Incomincia la Rappresentatio ne della reina hester

Pecteriore di peco a questa deve esser l'altra che trovasi in Palatina, pur del sec. XV, in 4° s. a. n. E terza in ordine di tempo vien quella in 4° di 10 c. con 3 fig., in fondo alla quale si legge: fece stampere Massiro Francesche di Giouani Benuenuto sta dal canto de Bischeri: Adi XV. di Marzo M. D. XVI. Le altre citate del BATINES (Bibl. pag. 27) son le seguenti:

- Fece stampare Giouanni di Fracesco Benuenuto Cartolsio sta dal Vesconato l'anno. M. D. X L I I I I. In 4º Ediz. simile alla precedente.
  - In Fioreza p. Zanobi pratese, 1547. In 4° di 10 c. con 6 fig.
- In Firense. M.D.L.VIII. In 4°, simile alla preced. (Nota che il Limi Catal. choic. port. ne rammenta una dell'anno 1557: non so se per abaglio).
- Stampata in Firenze. Appresso Giouanni Baleni nell'anno 1587. In 4º di 10 c. con 4 fig.
  - In Fiorenza 1595. In 40 di 10 c. con 6 fig.
  - In Siena. s. a. In 4° di 10 c. con 2 fig.
- Ristampata in Firenze alle scale di Badia. s. a. In 4° di 8 c. con 6 fig.
  - Ivi, s. a. In 4º di 10 c. con 5 fig.
- Di nuono ricorretta et aggiuntoni il Prologo. In Siena alla Loggia del Papa 1606. In 4º di 10 c. con fig.
  - In Siena Alla Loggia del Papa 1614. In 4°: simile alla preced.
- Il Biscioni cita ancora un'ediz. di Firenze 1570 in 4º: e l'Allacci un'altra di Siena, alla Loggia del Papa, s. a. in 4º.

Finita l'annunziazione il re Assueno è in sedia e dice a'suoi baroni:

Compagni e figliuo' miei, baron diletti, Forteza e ornamento del mio regno, Provati in tanti casi e dubi stretti, Per cui virtu si grande imperio tegno, Intesi sempre da gli antichi detti Che si conviene, accio che 'l re sia degno, Essere in ogni sua operazione Liberal, giusto, e di reputazione.

Pero che 'l re che largamente dona Benivolenzia in ogni cuor accende, Giustizia esalta, e' buoni e tutti <sup>2</sup> sprona E a ciascuno il suo debito rende; Reputazione da ogni parte suona, E contro agl' inquieti el re difende: Perche il credito toglie e da timore, E conserva e' benivoli in amore.

Però, vi piaccia un po' di rassegniare E' baron della nostra monarchia, E fargli a una festa convitare Dove i' voglio ch' ognun presente sia; Allor potrem del regno ragionare Et a ciascun far qualche cortesia, E veggendo anche la nostra potenzia Ci aran poi più amore e riverenzia.

Dunque, cancellier nostro, scriverrai In ogni parte che per noi si tiene, E ogniun alla festa inviterai Con quel leggiadro stil che si conviene. Tu, scalco, la gran corte ordinerai, Si che onorato sia ciascun che viene: E per far maggior festa agl' invitati Sien tutti e' gran tesori apalesati.

¹ Nelle edizioni che esempliamo manca il Prologo o Nunziazione. Soltanto nella stampa di Siena, Loggia del Papa, precede un « Prologo o Nunziazione che si può recitare da un fanciullo o da qualaivoglia altra persona con quell' abito e con quell' accompagnatura che più piacerà. »
² Le edizioni di Siena : e' tristi.

El cancellieri e lo scalco s'inginochiano e vanno via a sue faccende, e il CANCELLIERI fa molte lettere e dice al maestro de cavallari:

> Chiamami qua corrieri e cavallari, Mentre ch' i' scrivo, ch' i' gli vo' mandare.

Risponde il MAESTRO: .

Ecco costoro; e voglion pur danari E sanz' essi non voglion camminare.

Risponde il CANCELLIERI:

Pagagli ben, chè usanza è de lor pari Mai l' uomo non gli possa contentare.

Uno corrieri dice al cancellieri:

Messer, se vuoi ch' i'vadi così in fretta I'vo' bere a ogni oste una mezzetta.

Il CANCELLIERI dice a uno corrieri:

Va via, tu, piglia inverso India la via, E al re questa lettera darai.

Poi dice a un altro:

E tu, porterai questa in Erminia.

Poi dice a un altro:

E tu, correndo in Persia te n'andrai.

Poi dice a un altro:

E tu camminerai per la Soria, Poi in Egitto con questa passerai.

Poi dice a un altro:

Poi a un altro, dando a ciascuno la lettera: E tu la Capadocia e la Judea.

Poi ne va al re e inginochiandosi, dice:
Scritte ho, signor, molte lettere e brievi
In ogni parte come comandasti.

Risponde il RE:

Bene sta: fate ch' ogniun si ricevi, Chi verrà poi, con tanto onor che basti. Tu, scalco, fà che questi vestir lievi, E fammi onor, se mai senno operasti.

Risponde lo SCALCO:

Fatto ho, monarca sacro, il tuo volere, Et ogni parte ornata al tuo piacere.

<sup>1</sup> L'edizione di Benvenuto: Tu cerca i Parti a' Medi e la Caldea.

Dipoi il re si muta uno bel vestire, e in tanto comincia a comparire gente; el re d'India e il re d'Etispia e il re di Erminia, e tutti con molti signori bene accompagnati, e giunti dinanzi ad Assuero tutti s'inginochiano; e il RE D'INDIA dice ad Assuero:

Serenissimo principe e signore,
Questi tuo' servidor da te chiamati
Son compariti a te con lieto core
Che par loro, ubidendo, esser beati;
E priegan l'alto Giove creatore
Che la Tua Maesta clemente guati
Con quell' occhio che 'l ciel regge e governa,
E dieti vita e gloria sempiterna.
Le lor persone e ciò ch' è in lor potere,

Le lor persone e clo ch' e m lor potere, Benchè superfluo a proferirtel sia, Detto l'hanno, e tue son, come è dovere; Comandi or ciò che vuol Tua Signoria.

Risponde il re Assuero:

Io ho singularissimo piacere Veder si bella e nobil compagnia; Vedrovi a maggior agio; or vi posate, E' piacer vostri pel regno pigliate.

E' baroni si levano, e l' ARALDO si fa loro incontro e con riverenzia dice:

> Incliti regi e illustri signori, Se piacessi alla vostra signoria D'andar veggendo il regno drento e fuori, Io vi farei volentier compagnia.

Risponde il RE DI ERMINIA all' Araldo:

Noi sentian tanto dir de' gran tesori, De' be' giardini e della leggiadria Di questo regno, che vorrem vedere.

Risponde l' ARALDO:

Venite dunque, egli è al vostro piacere.

Poi mostra loro il palazo e dice:

Quest' è il real palazo dove siete, Quest' è l' erario del real tesoro, E la bella città veder potete: E tutto il regno è fatto a tal lavoro.

Risponde il RE DI ERMINIA:

Egli è incredibil quel che voi vedete:

Ma'più si vide tanto argento e oro; El palazo è di perle preziose Che a dirlo paion poi impossibil cose.

 $\Pi$  RE D'INDIA afferma e dice:

Io non credo che tutto l'oriente Avessi mai l'ottavo margherite.

Risponde il RE DI ERMINIA:

Vedi, che questo re l'ha per nïente, Come colui che ha ricchezze infinite.

Risponde l' ARALDO:

Se vi piace veder el rimanente Del regno, e anche il bel giardin, venite.

Risponde il re di Erminia:

Andian, chè se riescon l'altre parte, Rimasta è vinta e la natura e l'arte.

L'araldo gli mena al giardino e vanno veggendo, e il RE D'INDIA maravigliandosi dice:

> Questo è più là che ciò che può natura, E l'arte nol potrà mai più rifare; Tanto trapassa ogni umana misura Che chi 'l vede nol può immaginare.

Risponde il RE DI ERMINIA:

La fama resta qui minore e scura Che suol sempre la cosa amplificare. E pur si dice in questo luogo sono Ciò che il resto del mondo è bello e buono.

Mentre che i baroni vanno veggendo, il re Assuero fa ordinare il convito e dice a' suo' baroni:

Voi sapete, baron, che 'l giorno viene Che s' à la nostra festa a cominciare: Però il convito apparecchiare fie bene E vuolsi tutti e' baron congregare; Andate voi per lor, chè si conviene Menargli accompagnati a festeggiare.

Risponde uno BARONE:

Leggie è, signor, ciò che per te si vuole, Però ubidirem le tue parole.

Vanno per loro e menangli e fannogli tutti sedere onoratamente, e il re Assuero dice:

Quanto sia l'unïone utile e degna

E quanto rechi a' regni onore e gloria, Signor fratelli, la pruova lo insegna Nè può cader della nostra memoria; Felice è quello stato ov' ella regna Et ènne già pien d'esempli ogni storia: Concordia el piccol regno alza e mantiene, E per discordia el grande a nulla viene.

Questo pensando, adunque, mi prepuosi Vedervi in questo luogo congregati, E vo' pregar, benchè desiderosi, Che ciascun sempre a questo insieme guati, Benchè i fatti vi faccin gloriosi E in molti casi siete assai provati, E perchè insieme godiam questo stato Che insieme abbiam con fatica acquistato.

Però goda ciascuno a suo piacere
E pigli in questo regno ogni diletto,
Ch' i 'l vo' con voi sempre insieme tenere
E vostro è come mio quant'arò retto,
E se alcuno vuol grazia ottenere
Chiegala lieto a me sanza sospetto,
E, quanto io posso, a ciascun sia concesso,
E, s' io il sapessi, i' gliel darei io stesso.

Risponde il RE DI ERMINIA:

La industria tua, signor, e il grande ardire Ti fecion acquistar questo gran regno; Giustizia or ti mantien e fa fiorire E di gloria immortal t'ha fatto degno; La tua proferta, o magnanimo sire, Di buon cuore accettiamo, et ogni ingegno Porremo a fare ogni tuo desiderio; Vivi in eterno te e il tuo imperio.

Dipoi si pongono a mensa e cominciano a mangiare; e dopo alquanto spazio Assuero chiama Emanuch e alquanti de' principali con cenni di mano, e accenna silenzio, e dice:

Io veggio, secretarii, al mio conspetto Tutto il senno del regno e la forteza, Ne altro manca, secondo il mio concetto, Che 'l supremo mostrar d'ogni belleza; Per far dunque compiuto ogni diletto Per la reina andate con presteza: Dite che venga a noi, e bene ornata Quanto può meglio, e bene accompagnata.

E' secretari s' inginochiano, e vanno via e giunti alla reina s' inginochiano, e EMANUCH gli bacia la mano e dice:

Alta regina, Iddio vi doni vita: Il re manda per vostra signoria Che venga a lui coronata e vestita Qual me' puossi, e con degna compagnia.

Risponde la REINA a tutti con atto superbo e sdegnoso e dice:

Sicchè il re tra tanti uomin m'invita,

E vuol che da ognun veduta sia?

Dite che a me non par conveniente,

E ch' io non posso venir al presente.

Risponde EMANUCH tutto stupefatto:

Omè madonna! ove riman l'onore Vostro e del re? vo'l farete adirare.

Risponde la REINA:

Se s'adira, e'si sia; chè fermo ho il core Non venire or; farollo poi mutare.

Risponde EMANUCH :

Madonna, il vostro sara troppo errore.

Risponde la REINA:

Error fie 'l tuo; or su non mi straccare.

Risponde EMANUCH:

Ben, non venendo che gli abbiamo a dire?

Risponde la REINA:

Di' che ti par, ch'i' non vi vo' venire.

Gli ambasciatori si partono dolenti, et EMANUCH dice a uno che era con lui, cioè Vagao:

Come farò io mai questa imbasciata Ch'io so che il re farà mille pazie, E la corte fia tutta aviluppata, E le percosse poi fien tutte mie?

Risponde VAGAO:

Tu di' 'l ver, perche 'l re l' ha molto amata; Ma pure a lui non si de' dir bugie; Giunti, risponderem dicendo il vero.

Risponde EMANUCH:

Andian, ch' anch' io fatto ho questo pensiero.

Giunti al re et inginochiati, EMANUCH dice:

Tacer non posso, re, e 'l dir m' è duro,
Tanta trista risposta riportiamo;
Ma pur chi dice il ver de' dir sicuro.
Come dicesti, alla reina andamo
E 'l tuo voler dicemo aperto e puro;
La ci negò il venire, e noi pregamo
Che t'ubidissi, e infin delle parole
Rispose che per or venir non vuole.

Il RE molto contristato, istorcendosi dice:

Oïmè si, che Vasti mi disdice
La voglia mia, et io l'ho tanto amata!
Che fatta l'ho si grande imperatrice,
Ch' è sopr'ogni altra regina onorata!
Or non mi par più essere felice
Et è mia gloria già tutta abbassata;
Signor baroni, udite il mio scompiglio
Poi mi date fedel e buon consiglio.

Disiando io onorar sommamente Questa vostra real congregazione E le più care cose far presente, Mandai per la reina alcun barone Che a me venissi, e lei disubidiente Sprezzato ha il mio voler sanza ragione, Nè venir volle nè stimò 'l parlare: Consigliate or quel che vi par da fare.

I baroni si maravigliono e fra loro molto favellano e accennano l'un l'altro; et Emanuch si lieva su e con riverenzia dice al re:

> Serenissimo re, e' mi dispiace Aver di si gran caso a favellare; Ma poi che per l' età a costor piace Ch' i' sia il primo, io nol posso negare; L' amor mi fara dir pronto e audace Quel che mi duole e ch' io vorre' celare; E ben che la reina sempre amai, Pur anco il re et il regno più assai. Signor mio, la reina ha molto errato

Signor mio, la reina ha molto errato E ha offeso il re e tutto il regno; Pur se'l peccato suo fussi celato Sare' minore e di perdon più degno, E direi che gli fussi perdonato; Ma poi che è pubblico, e'convien far segno Di punizion, si come fu l'errore:

Tal sia la pena a salvare il tuo onore.

Che se l'errore si lasci impunito
Sarebbe il vostro onor molto abbassato,
Il regno offeso, perchè niun marito
Non fia mai più da sua donna onorato,
Perchè ogni donna che l'avessi udito
A questo esemplo vorra il principato
Et esser la maestra e governare;
Però si vuole al principio ovviare.

Però consiglio che subitamente
La reina del regno sia privata
E d'ogni onor, come disubbidiente,
E del paese vostro sbandeggiata:
Questo sarà esemplo a ogni gente,
Et ogni donna fia amaestrata
D'amare et onorare il suo marito,
E il vostro onor fie salvo e stabilito.

E manderai per tutto il regno poi, E damigelle assai farai venire, E qual più vi piacessi e' modi suoi Fussi regina e vostra sposa, o sire; Poi farei comandar, se piace a voi, Ogni donna al marito abbia a ubidire; Or questo è il mio parer ch'i' ho parlato, Gli altri correggieran s'i' ho errato.

Emanuch avendo detto e fatto riverenzia si pone a sedere, e gli altri fanno segnio di acconsentire al detto, guardandosi in viso l' un l' altro, e il RE D' INDIA dice rizandosi:

Io confermo, signor, liberamente Ouel che Emanuch ha saviamente detto.

Il re di Erminia dice:

Signor, chi ha parlato è si prudente Ch' i' dirò il suo consiglio esser perfetto.

Vagao dice: Signor, ognun di noi dice e consente Che quel consiglio debba aver effetto.

Il RE D' ETIOPIA conferma e dice:

Dè, signor, non istare in più parole; Buon è il consiglio, e seguitar si vuole.

Assuero, uditi tutti, dice confermando:

Poi che voi siete in un parer, sia fatto

Ciò che conchiuse il primo parlatore. Scalco, to'i tuo'compagni e va'via ratto E spoglia la reina d'ogni onore; Cacciala fuor del regno a ogni patto; Non vo'che ma'più sia nel nostro amore; Tu, cancellieri, lettre scriverrai E manda bandi, come sentirai.

# Il SINISCALCO va con alquanti compagni al palazo della reina e dice:

Reina Vasti, armati a pazienzia; Tolto t'è il regno e ciascun altro onore, Perduta hai oggi ogni tua preminenzia, Sbandita sei di questo regno fore.

La REINA lamentandosi dice:

Lassa! questa è la mia disubbidienzia, Perch' io fu'ribellante al mio signore.

Risponde lo SCALCO:

Lassa qui e' vestimenti e la corona, Fà che qui non ti veghi più persona.

Ora gli cava la corona di capo e lei si spoglia e vestesi di panni vilissimi, et escie del palazo e dice:

O sventurata Vasti! ov' è condotta
La tua grandeza e la pompa e lo sdegno!
E l'alta gloria tua dov' è ridotta,
La superbia che avevi in si gran regno!
Perduti hai tanti beni tutti a un'otta,
E nessun c'è che di pietà dia segno;
Et io, regina, or vò tra gente strane
Sola e meschina e mendicando il pane.

Pigli da me ciascun esemplo, e imprenda Quanto è fallace il ben di questo mondo; E la sua poca fè vega e comprenda Che niun grande stato è mai giocondo; E solo alla virtu ciascuno attenda Ch'ogni altra cosa mena l'uomo al fondo, Et ogni donna impari alle mia spese D'essere onesta e benigna e cortese.

E partesi Vasti e va a suo viaggio.

Ora viene uno BANDITORE con una scritta che gli ha data il cancellieri e suona e poi bandisce:

El nostro serenissimo signore
Fa metter questo bando e comandare:
Ch'ogni donna ubidisca e facci onore
Al suo marito, e lui sol debba amare;
E che nessuna venga in tanto errore
Ch'al suo marito ardisca contrastare;
E chi contrafara, sara punita
Nell'onore, nell'avere e nella vita.

Ancor fa comandare espressamente: Che chiunque avessi alcuna damigella La meni a corte sua sicuramente, S' ell' è ben costumata e molto bella; Ella sarà tenuta onestamente: E poi che arà veduta ogni donzella, Qual più gli fia in piacer sarà sua sposa, E fia regina magna e gloriosa.

Dipoi apicca il bando a una colonna e intanto si comincia la festa; in questo tempo compariscono molte damigelle e sono menate al giardino, e uno ARALDO va e annunzialo al re. e dice:

Altissimo signor, le son venute Al giardino vostro già molte donzelle, Da ogni parte perfette e compiute, Leggiadre a maraviglia, ornate e belle.

Risponde il RE:

Fà che le sien con onestà tenute, E io vengo al presente a veder quelle; E l'alto re del ciel ci doni cosa Che a voi regina, a me sia degna sposa.

Il RE si riza con molti baroni e va al giardino, e veggendo le donzelle dice con letizia:

Queste son molte belle fanciullette; Ma chi sa s'elle son tutte gentili. Risponde EMANUCH savio barone e dice:

Signor, sol la virtù le fa perfette, E solo il vizio è quel che le fa vili; Noi sappian ch' elle son di gente nette, E i padri lor son uomini virili: Perchè è ogni cosa, sappi, alta corona, La donna, s'ell'è virtuosa e buona.

Perchè il gran parentado e signoria
Tien l'uomo sempre servo all'altrui voglie;
La dota grande è una ricadía,
Chè mai può l'uomo contentar la moglie;
La belleza è pericolo e gran via,
Spesso a'cattivi casi dà gran doglie;
Dunque sol la virtù si de'cercare,
E poco o nulla altra cosa stimare.

Risponde il RE:

El tuo parlar mi piace, et è si vero <sup>1</sup>
Ch'intendo in tutto metterlo in effetto;
Onde i' ho fermo e diritto il pensiero
Di prenderne una che nel mio conspetto
Mostri esser savia e di gran pace invero;
Et anco bella e di leggiadro aspetto.

E volgendosi a Ester dice:

Vien qua tu, dimmi come se' chiamata.

Ester s' inginochia e dice:

Ester, ancilla tua son nominata. 2

Risponde il RE:

Di che paese vieni e di che gente? Chi è tuo padre e tuo conversazione?

Risponde Ester tutta via inginochiandosi:

Signor, i'sto nella città presente: Padre non ho e son d'umil nazione.

Risponde il RE:

Se'tu disposta a essermi ubbidiente E benignia con tutte le persone?

Risponde ESTER:

Io son, signor, parata a ubbidire, E mai dal tuo voler non mi partire.

Risponde il RE:

E se dal voler mio non partirai Onore, utile e gloria assai ti fia; Perche mia sposa, e regina sarai Di tutta questa eccelsa signoria.

Ester s'inginochia e dice:

Ecco l'ancilla tua; signor, farai

1 Tutte le stampe : et è severo.

<sup>2</sup> Si pronunzi, secondo la necessita della misura, ora Ester, ed ora Ester.

Sempre di me ciò che 'l tuo cor disia.

Il RE dice allo Scaleo:

Scalco, darâle e donzelle e sergenti E falla ornar di real vestimenti. Et ordina al palazo una gran festa Però che quivi io la vorrò sposare, E di corona adorna la sua testa, E vo' le noze magnifiche fare.

Risponde lo Scalco:

Ogni cosa, signor, fie in punto e presta, E del tuo ordin nulla de' mancare

Poi dice alle donzelle:

Oltra voi; la reina or acconciate, Si che al palazo voi l'accompagniate.

Le donzelle acconcino la reina, e il RE tornato at palazo dice a suo' baroni:

> Andate, baron mia, fin al giardino Dove la nuova sposa troverrete Che eletta m' ho per consiglio divino, E lei infin qui con grande onor merrete; Fate poi convocare ogni vicino, E qui le noze poi celebrerrete.

Risponde il RE DI ERMINIA:

Signor, fie fatto il tuo comandamento; Che Dio ti facci sempre esser contento.

Vanno per lei, e viene bene accompagnata; e quando giunge al palazo fa riverenzia, e il RE si lieva e dice:

Vieni, formosa mea, vieni eletta Ch' i' porrò te sopra il real trono; Perchè la tua belleza il re diletta E d'ogni suo piacer t' ha fatto dono.

Risponde la REINA inginochiandosi:

Ecco l'ancilla che tuo grazie aspetta, E sempre a te col cor parata sono.

Risponde il RE:

Ogni mie grazia sopra te si posa, E però sia regina e degnia sposa.

E dalle l'anello e incoronala e falla sedere allato a se, e ballasi e fassi festa; dipoi il RE dice:

> Regina, al bel palagio tornerete Che per vostro abitare è ordinato;

Quivi ogni piacer vostro prenderete, E spesso rivedrenci in questo lato.

Risponde la REINA inginochiandosi:

Signior, sempre ubidiente mi vedrete. Che l'alto Idio mantenga il vostro Stato.

Risponde il RE:

Signor baroni, fatele compagnia, Come degna regina e sposa mia.

E' baroni vanno con lei e menonla al palazo, e poi s'inginochiano e tornano; e tornati, un baron detto BAGATAM accenna un altro detto Tares, e dicegli in segreto:

S' i' credessi potermi in te fidare, I' ti direi un pensier ch' i' ho fatto.

Risponde TARES:

Liberamente di', non dubitare; Ch' i' non t' ingannero per nessun patto.

Risponde BAGATAM:

Vedi tu quel che 'l nostro re sta a fare, Che sare' disdicevole a un matto: Tante delicateze e be' giardini E femmine e buon cibi e miglior vini?

Risponde TARES:

Ben sai ch' i' 'l vego; che se un altro avessi Tal signoria, pigliere' tutto il mondo, Ne sarebbe uom che contrastar potessi; Ma costui bada solo a star giocondo.

Risponde Bagatam':

Ben vorresti, se un altro ancor volessi, Uscir di trama e metter costui in fondo?

Risponde Tares:

Si, ch'i'voglio, e sarotti buon compagno; Poi tra noi partïamo ogni guadagno.

Risponde BAGATAM:

Bisogna or pensar modo e poi far presto, Perchè lo indugio spesso piglia vizio.

Risponde TARES:

Or vedi, Bagatam, il modo è questo: Noi cercherem d'avere secreto indizio Quando vada secreto o manifesto Al suo giardino: allor fia il suo supplizio; Sarengli a dosso e sì l'uccideremo, Poi el regno agevolmente piglieremo.

Risponde BAGATAM:

Tu hai pensato bene; or giamo a corte, E in tanto ordinerò la nostra gente, Si ch'ognun possi essere al tempo forte, E guardi ognun di non parlar niente; E quando noi gli arem data la morte Ogniun fie lieto di tale accidente.

Risponde TARES:

E così ci giuriam credenza e fede, Presente Idio che ogni occulto vede.

- E bacinsi, e rizano il dito tocandosi la mano, poi vanno a corte.
- E MARDOCHEO che era stato in luogo secreto e occulto, e avea udito ogni cosa, quando si sono partiti, va alla regina a condolersi, e dicegli cosi:

Figliuola, andrai presto al tuo signore E parlerai con lui secretamente,

E di'che Bagatam gli è traditore, E contro a lui ordina gran gente Per torgli il regno e la vita e l'onore. Io proprio gli senti'occultamente; El caso fia come al giardino andassi.

Se con prudenzia lui non riparassi.

Risponde la REINA:

O altissimo Idio, pien di clemenzia, Non lasciar si gran male avere effetto; Rivoca, signor mio, ogni semenzia, Venga l'orazion mia nel tuo conspetto.

Poi si volge a Mardocheo:

Tu, Mardocheo, ha'tu ferma scienzia Di questo acerbo caso, com' ha'detto?

Risponde MARDOCHEO:

I' gli udi' insieme el trattato ordinare.

Risponde la REINA

Or oltre; i' farò or ciò che è da fare.

Mardocheo si parte e la reina chiama un suo camerieri e parlagli nell'orecchio e mandalo al re, e il camerieri va al re e parlagli nell'orecchio, onde il re si lieva solo e viene al giardino, e la REINA in disparte gli dice con riverenzia: Io vorrei, signor mio, averti a dire Miglior novella, ma l'amor mi strigne.
Bagatam e Tarès ti vuol tradire,
Per quanto i'ho compreso i lor disegni; '
Gercan di farti in occulto morire,
E la voglia del regno a ciò gli spigne.
Questo m'ha rivelato Mardocheo
Ch'abita in questa terra et è ebreo.

Risponde il RE con dolore:

Sa e' la circustanzia del trattato? Ha egli il certo o hanne openione?

Risponde Ester con riverenzia:

Egli udi proprio lor, ch' anno ordinato Di dare effetto a lor mala intezione Quando voi fussi al giardin vostro andato, E che in punto mettien molte persone.

Risponde il RE:

Fà sana, donna, i' guasterò lor disegno <sup>2</sup> E terrò in pace presto questo regno.

Il RE torna al palazo, e innanzi si ponga a sedere chiama lo Scalco da canto e in secreto:

Scalco, vien oltre, adopera intelletto:
Fà chetamente Bagatam pigliare
E Tarès anco, e ciaschedun sia stretto,
E fatti un loro trattato palesare:
Fà di trovare il vero e con effetto,
E se son traditori, fagli impiccare;
Fà come savio, e con poco romore.

Risponde il SINISCALCO:

Ogni cosa fia fatto a pien, signore.

Lo SCALCO va per parecchi fanti, e occultamente gli pigliano e menangli in prigione all'esamina; e mentre che gli esamina il RE dice:

Egli è pur ver quel che 'l proverbio dice, Che senno e fede è men che l' uom non crede. Come può dunque un re esser felice Che in tanti affanni e pericoli siede? E l'amor vero è come la fenice

¹ Cosi le più autorevoli stampe, contro la necessità della rima. Altre corressero alla meglio, Quella di Benvenuto: Per quanto io ho compreso in loro insegne. E l'altra di Siena 1614: Per quanto io ho compreso in lor si cigne.
² Meglio le edizioni senesi: Donna, va' via, guasterò lor disegno.

Che una sola al mondo se ne vede; Nella moglie e in amici ho visto pruova Che poco amore e men fede si truova.

Risponde EMANUCH barone:

Signor, questo non è già maraviglia; Lasciato è è nome che è contrario al vero, Che mai non ista saldo, anzi scompiglia Chi in lui si fida, e dà il bianco pel nero. Però già mai non allentar la brighta E stà ne casi tua costante e intero, E spera solo in Dio e nel far bene, Chè i tristi alfin si rimarranno in pene.

Torna lo SCALCO al re è dice:

Signor, i' feci el tuo comandamento Presi que'dua e si gli esaminai; Mai non si vide il maggior tradimento Che gli aveno ordinato pe'lor guai. Or se tu vuoi ch'i' gli meni al tormento, Comanda presto e ubbidito sarai.

Risponde il RE:

Va, e fagli impiccar subitamente Si ch'esemplo ne pigli ogni altra gente.

Lo SCALCO va per loro, e menagli alle forche legati e dice loro:

Se voi volete l'anima acconciare, Fatelo presto, chè 'l corpo è spacciato; E vi convien questa pena portare Pel tradimento da voi ordinato.

Dipoi si volge al manigoldo e dice:

Fà presto, maestro Piero, e non tardare, Fà che qui sien di subito impiccati.

Risponde il Manicoldo e dice:

Mal volentieri il fo; pur pazienzia,

Perche ubidir convien a tal sentenzia.

Parla BAGATAM e dice:

O maladetta, o fiera ambizione, Cupidità cieca e ingannatrice! Tu certamente se' somma cagione D' ogni gran male, e la propria radice!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Così le stampe antiche. Le altre variano più o meno, ma nessuna da un senso chiaro.

Chi ti va drieto, cade in perdizione E truova fine misero e infelice; L'ambizione a tal fin ci ha condotti: Piglino esemplo gl'ignoranti e'dotti.

E sono impiccati amendua; dipoi lo SCALCO va al re e dice:
Alto re, morti sono e' traditori.

Comanda or s'altro alla tua voglia resta.

Risponde il RE:

Fate spiecar que' corpi e porgli fuori A cani e agli uccelli alla foresta; Voi altri, nobil baroni e signori, Per questo non turbate vostra festa.

Il RE D'INDIA dice :

Color se n'an portata la lor parte, E così debbe andar chi fa tal arte.

Risponde il RE:

Scriverrai, cancellier, questo accidente Per ordin tutto nella storia nostra; El fedel Mardocheo fà ch'abbi a mente, E'l suo gran beneficio a punto mostra.

Risponde il CANCELLIERI con riverenzia:

Scritto sarà, signore, interamente Com' io comprendo esser la voglia vostra; E quel che 'l tempo toglie alla memoria Eterno fia, sendo scritto in istoria.

Il re Assuero dice a Aman:

Sempre fu degli stolti e sempre fia
Chi va pe' regni novità cercando,
E le più volte avien che lor follia
Ritorna in pianto, a chi 'l va ordinando;
Però convien che sempre in punto stia
Alcun che vadi il regno investigando, '
E dove nascer vede alcuno errore
Provega si, che lui n'acquisti onore.

Questo fia il tuo ufficio, Aman diletto; E acciò che tu meglio il possa fare l' ti do il proprio anello, e hotti eletto Pel primo uom del mio regno a comandare. Ciò che a te piace nulla sia disdetto,

<sup>1</sup> L'edizione del 400: Alcun che vadi pel regno investigando. E quella di Benvenuto: Alcun che vada pel regno istigando.

Fatti ubidir da tutti e onorare, E provedi e governa al tuo piacere E fà che ciascun abbi il suo dovere.

AMAN piglia l'anello inginochioni e dice:

Maesta sacra, i' vorrei esser tale
Ch' i' ti potessi ringraziar a pieno,
E soddisfare all' amor principale
Che mi dimostra il tuo parlar sereno;
Pur quanto ogni mio ingegno e forza vale
Sempre all' onor del re parate fieno,
E al commesso ufficio starò attento
Com' io crederro più farti contento.

Dipoi si riza e va pel regno; e ctascuno gli fa riverenzia, e lui dice ad alcuni de' suo' compagni:

S' i' voglio avere onor, compagni cari, E mantener la mia grandeza e stato, Convien ch' i' cacci ruffian, ladri e bari E nettàr bene il regno in ogni lato Si ch' all' esemplo d' uno il resto impari, E io sarò temuto e onorato; Però con diligenzia ricercate, E riferite a me ciò che trovate.

E servi s'inginochiano e vanno; e lui si va a spasso pel regnio e ogniuno gli fa onore, e passando dov'è Mardocheo lui non gli fa onore; e UNO DE'SERVI d'Aman che era con lui, dice a Mardocheo:

> Non ti vergogni tu, poltron villano, Che ben ti si vorre'il capo spezare?

Risponde MARDOCHEO:

Tu parli molto irato e sopra mano: Per che cagion mi debb'io vergognare?

Risponde il Servo:

Perche passando Aman, tu se'si strano Che come gli altri non lo vuoi adorare.

Risponde MARDOCHEO:

Fratello, io non adoro creatura, Ma Dio che fece il mondo e la natura.

Risponde il Servo:

Tu arai bene Idio, vechio impazato; Ben istà fresco il regno e tutta gente Se tu se'sol che mai non hai errato, E tutti gli altri erron si grandemente.

Risponde MARDOCHEO:

lo non adorerò mai uom creato, Chè questo onore è di Dio solamente.

Il Servo risponde con le mani quasi in sul viso a lui: Se tu scoppiassi, tu l'adorerai.

MARDOCHEO risponde:

Di' che ti piace, io nollo farò mai.

Mardocheo si sta, e il Servo va ad Aman e dice:
Signore, i'ho veduto un omaccino
Che par un nochio di pera ruggina;
E'non val la suo vita un bagattino;
E quando voi passate non s'inchina.

Risp. Aman: Il viddi, e vo' saper chi è il meschino, Chè forse questa fia la sua ruina.

Risponde il SERVO:

Signore, egli è per suo nazion giudeo, E da ogniun chiamato Mardocheo.

Risponde AMAN e dice:

Or quest' è ben maggiore onta e dispetto S' un ch' è giudeo e povero prigione, Ardisce farmi ingiuria al mio conspetto: Or che mi farà un di gran nazione? I' l' ho veduto i' stessi, e or m' è detto; Quest' è contra la mia riputazione.

Risponde il SERVO:

Agevol fia, signor, levarvi noia; Avete voi se non a far che muoia.

Risponde AMAN e dice:

S'i' fo sol di costui la mia vendetta E' non mi basta, e anche è vile impresa; Meglio è che tutto il popol manometta, Et ho la via da farlo già compresa, Chè son di leggie strana e d'altra setta E contro a me non aranno difesa, E con questo anche al re farò piacere Ch'i' facci arditamente il mio dovere.

Poi va dinanzi al re e inginochiasi, e poi ritto dice:
Signore, io ho nel tuo regno trovato

Un popol maladetto e micidiale, Nimico sempre e ribello al tuo stato, E ogni loro studio è di far male; E' fu già di Giudea prigion menato E fa gran danno al regno e non ti vale, El lor tributo è duemila ducati Che da or vo'che da me ti sien dati.

Risponde il re Assuero:

Tien pur per te e' danar, ch' i' non gli voglio; E stando il fatto come tu m' à' detto Fa lor ragione, e io si come soglio Loderò ciò che fai; quest' è l' effetto.

AMAN s'inchina, e partendosi dice da sè:

Vedi che fie domato il lor rigoglio ; Aveghinsi ora a farmi onta e dispetto. Chi sarà or che gli aiuti e difenda

E che per loro al mio poter contenda?

E poi si volgie al cancelliere-e dice:

Cancellier, presto iscrivi in ogni parte. Del regno, e a ciascun comanda espresso Che 'l terzo di di marzo con ogni arte Piglin tutti e' Giudei che hanno appresso, E faccingli morire; e chi si parte Da tal comandamento sia morto esso. Po' manda il bando e pubblica tal ditto; Ecco l'anel da suggellar lo scritto.

Il cancellieri scrive; e Aman suggella con l'anello reale e dallo a'corrieri; e poi dà uno bando al BANDITORE, e lui suona e poi bandisce, e dice:

L'invittissimo e sacro imperadore
Fa metter bando e comanda a ciascuno,
Ch'a pena d'aver morte e disonore,
Di marzo il terzo di sia in punto ogniuno,
E piglino i Giudei a gran furore
E dien lor morte, e non ne scampi alcuno.
Questo pel ben del regno è ordinato;
Chi non ubidirà sarà impiccato.

Dipoi apicca la scritta a una colonna; e essendo stato presente MARDOCHEO a udire il bando si percuote il petto; e poi va e legge la scritta e gittandosi la polvere in capo piangendo dice: Oïmè, oïmè, che vuol dir questo?

O Idio, onde procede tal sentenzia? O tristo caso, acerbo, aspro e molesto! Oïmè, chi fa dar tanta licenzia? O padre eterno, or non vedi tu questo?

O dolce Idio, ara' tu pazienzia?

Oime, popol misero e affitto!

O giusto Idio, alo tu derelitto?

Dolente a me, o Idio de' padri nostri Abram, Isac e Jacob tuo' diletti! Perchè sopra di noi tanta ira mostri Che-dalla faccia tua par che ci getti? Dè, guarda Idio me da' beati chiostri E non permetter tanti acerbi effetti; Esaudi il popol tuo, signor elemente, E renditi placato e paziente:

Signore Idio, se il popol ha errato Pur egli è popol tuo, e or si pente; Pur è da loro il tuo nome laudato Che blasfemato è da quest'altra gente. Dè, vuo' tu che sia morto e lacerato Dagli avversarii tuoi si orudelmente, E da chi spregia ogni divina legge? Dè, signor, miserere alla tua gregge.

Poi un Giudeo viene a Mardocheo, e dice:

Oïmè, Mardocheo, or à'tu inteso L'acerbo caso a che noi siam dannati?

Risponde MARDOCHEO:

Fratel mio, si, ho ben con voi compreso Che questo è il premio de' nostri peccați.

Risponde IL GIUDEO:

El popol s'era di speranza acceso Poi che Estèr fu regina; or siam cascati.

Risponde MARDOCHEO:

Ancor è Idio potente come suole, Però umiliarsi a lui si vuole.

Poi Mardocheo e gli altri Giudei si vestono di ciliccio e gettonsi la polvere in capo; poi vanno alla porta del palazo di Ester, e inginocchiandosi tutti, MARDOCHEO dies cosi: Clemente Idio che 'l popol liberasti D' Egitto, e lui guardasti in mezo il mare. E Faraon suo nimico annegasti, Poi nel deserto il volesti cibare, E'suo' nimici sempre umiliasti, Dè, non ci voler ora abandonare; Noi siam pur seme del tuo popol santo, Dè, vengati pietà del nostro pianto.

E detto questo piangendo, si pongono alla porta di Ester, e UNO FAMIGLIO di Ester vedendolo, corre a Ester e dice: Madonna, Mardocheo è qua di fuore

Vestito di ciliccio, e piange forte.

Risponde Ester:

Or che fia questo? aiutaci, signore; Dagli da prender panni d'altra sorte, Chè qua non vien chi mostra tal dolore; Poi di'che venga a me drento alla corte.

Il Famiglio gli porta i panni e dice:

Dice madonna che voi vi vestiate

Di questi panni, e po'ch' a lei vegniate.

Risponde MARDOCHEO:

Di'ch' i' non voglio or altri vestimenti, Ma pianger vo' la nostra afflisione, Chè il re comanda che sien morti e spenti Tutti e' Giudei e la nostra nazione. Ma priegala che prieghi il re, e tenti D' impetrar pace a noi e salvazione.

Il Servo torna a Ester e dice:

Dice che non si vuol d'altro vestire, Chè il re vuol far tutti e' Giudei morire. E priega che vi piaccia il re pregare, Tanto che 'l popol lor ne sia salvato.

Rieponde Ester:

O Sommo Idio, dè, non ci abandonare! Dè, non guardare al nostro gran peccato! Di'ch'io non posso tanto a lui andare, Chè morto è chi vi va, se non chiamato.

Il Servo risponde a Mardocheo: Dice che al re non va senza richiesta, Perchè gli ha posto pena della testa.

Risponde MARDOCHEO:

Dille che si ricordi che esaltata
L'ha il sommo Idio a si alta eccellenza
Perchè la sia del popol avvocata,
E s'ella non aiuta or sua semenza,
Fie pel sangue del popol obligata,
E Idio ci liberrà da tal sentenza;
Chè Aman il qual ci apparecchia tal morte
Non s'infinge d'andare e starè in corte.

#### Il SERVO dice a Ester:

Dice che voi dovete a corte gire, Chè Idio v'esalta perchè voi gli atiate: E che se voi gli lasciate perire, Che al sangue di quel popol v'obligate: E che Aman, che è cagion di tal martire, Sta sempre in corte, e che anche voi v'andiate.

Risponde Ester:

Or di'che tre di facci digiunare A Dio, di farmi grazia al re impetrare.

#### Il SERVO'a Mardocheo:

Dice che vuol che ognun tre di digiuni E prieghi Idio che al re la facci accetta.

MARDOCHEO dice a' compagni:

Fate che ogniun de' nostri si raguni E in cenere e in ciliccio ogniun si metta, E digiunin tre giorni in panni bruni Pregando Idio, che Ester ha eletta A tanto grado, or le dia grazia tale Che scampi il popol suo da tanto male.

E tutti ginochioni si gettano la polvere in capo, et ESTER si cava la corona e mettesi un ciliccio in capo, e posta in orazione dice:

Benedetto sia tu, o Dio clemente, O Idio de' padri nostri, alto signore, Cui proprio è il perdonare a chi si pente, Nè ti diletta il perdersi chi muore, E non vuoi che si perda alcuna gente, Chè salvar vuole ogniun tuo santo amore, E che dimostri tua onnipotenzia Perdonando, e usando tua clemenzia;

Tu se'per ogni secol benedetto,
Et hai formato il ciel con le tuo mani;
E chi t'adora e lauda fie perfetto,
E sanza te son tutti e' pensier vani;
Ora il tuo popol santo che hai eletto,
Dè, Signor, non sie dato in preda a' cani,
E benchè gli abbi contro a te peccato
Non voler che sia spento e desolato.

Pel tuo fedele Abram a cui dicesti Che 'l seme suo faresti possedere Le porte de' nemici, e promettesti Farlo multiplicare e prevalere, Pel tuo Isac in cui ti compiacesti, Pel tuo Jacob che ti solea piacere, Per gli altri amici tua, nostri cognati, Perdona al popol tuo suo' gran peccati.

Non lasciar sopra noi l'aspro coltello Di chi il tuo nome schernisce e dispreza, E vuole spegner noi che laudiam quello; E se tu m'hai condotta a questa alteza Per ch'i' difenda il popol poverello, Fammi grazia acquistar con mie belleza, Tanto ch'i' scampi il popol tribolato; Che sempre sia il tuo nome ringraziato.

Ester, finita l'orazione, s'inchina infino in terra, e stando un poco si lieva, e UNA DAMIGELLA gli dice:

Dè, madonna, per Dio, non pianger tanto, Non voler la belleza tua guastare.

### Risponde ESTER:

I' son contenta lasciar ogni pianto; Adornami, ch' i' voglio al re andare.

## Risponde la DAMIGELLA:

Noi t'accompagneremo in ogni canto, E beato è chi ti può contentare; Piglia piacer, chè se tu sarai lieta, Tutta la corte fia contenta e cheta.

Ledonzelle gli pongono la corona e li vestimenti reali, et ella appoggiandosi a una va a corte, e entrando al re, il re gli fa mal viso; e lei cade in terra tramortita, e il re

corre, e volendola consolare la piglia e istropicciala, e dice:

Gentilissima Estèr, diletta sposa, Ch'à tu auto? o Ester, non temere.

Sta un poco il RE, e poi dice:

Dè, non temere, Estèr mia graziosa, Chè tu puo' venir sempre al tuo piacere.

Ester si risente e dice :

I' viddi la tua faccia gloriosa, Si che lo splendor suo mi fe' cadere.

Risponde il RE:

Non dubitar, chè col tuo sposo stai; Niun fia che ti possa nuocer mai.

ESTER ginochioni dice:

I' son venuta alla real presenza, Per chiederti una grazia, o signor mio.

Risponde il RE:

Di'quel che vuoi, e abbi ogni licenzia, Se tu chiedessi mezo il regno mio.

Risponde la REINA con riverenzia:

S' i' truovo grazia in tua benivolenzia, Desina doman meco, o signor pio, E che Aman sia teco in compagnia, E allor chiederò la grazia mia.

Risponde il RE:

Sie fatto il tuo volere interamente ; Voi fate Aman per doman convitare.

Risponde la REINA:

Io ti ringrazio, signor mio clemente: Ben so ch'i' non ti posso meritare.

Un SERVO va a Aman e dice:

Signor, la nostra regina clemente Con lei doman v'aspetta a desinare.

Risponde AMAN:

Io accetto, e androvi per suo amore, E lei ringrazio di cotanto onore.

Dipoi dice a' servi e alla moglie:

Vedi, s' i' son di gran reputazione! E quel gaglioffo Mardocheo mi spreza.

Risponde la Moglie:

Tôti dal viso tanta offensione,

Fà fare un paio di forche con presteza, Impiccal sanza dire altra cagione; Così punita fia la sua sciocheza.

AMAN dice a'servi:

Fate le forche; i' vo' a corte gire; Tornato poi, i'vel farò morire.

Mentre che le forche si fanno, il RE dice cosi:

Poi ch' i'non posso istanotte dormire,
E pur vorrei questo tempo passare,
Cancellier, fa le storie mie venire,
E leggi un po', ch' i' le voglio ascoltare.

Il CANCELLIERI toglie e' libri e dice :

Ecco la storia tua, potente sire, Ch'i'ho composta e ridotta in volgare; El libro a caso aperto destramente Dice così nel capitol presente:

E leggendo dice:

E regnando Assuero, alla sua corte Bagatam e Tarès fecion trattato, Di dargli a tradimento acerba morte, Il qual da Mardocheo fu rivelato Che scampò il re da si orribil sorte, E fu ciascun traditor impiccato.

Risponde il RE:

Che bene ha Mardocheo da noi auto Pel beneficio da lui ricevuto?

Risponde il CANCELLIERI:

Nulla ebbe mai, et è pur maraviglia Che si gran cosa sia dimenticata.

Risponde il re Assuero:

Chi è là nella corte che bisbiglia?

Risponde uno SERVO:

Signor, egli è Aman e suo brigata.

Aman, s' i' voglio un amico onorare

Risponde il RE:

Chiamal qua presto, sol, sanza famiglia.

R Servo chiama Aman e dice: Aman, il re vi vuole e di voi guata.

Aman va al re, et il RE dice:

Di grande onor, che ti parre' da fare?

Risponde AMAN:

Fallo di vestimenti tua vestire, E pongli in capo tua degna corona, E'l tuo primo baron fa inanzi gire Che gridi per la terra a ogni persona: Chi onora il re, così il farà servire E onorare, e suo grazia gli dona.

Risponde il RE a Aman:

Fà te a Mardocheo ciò ch' ài parlato, È non mancar, se 'l mio amor t' è grato.

Udendo questo, Aman si morde le mani tacitamente, e per non dispiacere al re va per Mardocheo e dice:

Mardocheo, vieni al re che ti domanda,

E vuolti a grande onor rimunerare.

Risponde MARDOCHEO tutto pauroso:

I' son parato a ciò che lui comanda. Ma perchè tale onor mi debbe fare?

Risponde AMAN:

E'vuol così, e i vestir suo' ti manda, E la corona lasciati aconciare.

Risponde MARDOCHEO:

Sie fatto ciò che vuole il mio signore Al qual son sempre fedel servidore.

AMAN quando l'ha vestito e incoronato, lo mena per la città e va innanzi gridando e dice:

Chiunque onora il re fia onorato In questo modo, e da lui premiato.

E questo dice più volte; poi lascia Mardocheo in corte che si spoglia; e AMAN se ne va a casa sua, e dice quando è giunto:

Or criepa, Aman, e scoppia; cagion n'hai; Or piglia il tuo nimico e si lo strazia. Fortuna, quanta ingiuria fatta m'hai! O me, dolente a me, or se'tu sazia? Questo non arei io creduto mai Ch'a mie'nimici facci tanta grazia.

La Moglie lo dimanda e dice:

Ch' à' tu, signor; che t' è intervenuto

Staman, da poi ch' i' non t' ho riveduto?

Risponde AMAN:

Come, che vorrei prima esser morto, Stamani avaccio alla corte n' andai, Per impetrar dal re tanto conforto Che dessi a Mardocheo gli ultimi guai, Non fu' si presto nella corte scorto Che in camera chiamato a lui entrai; Allor mi dimandò quel che è da fare Quando il re vuole un amico onorare.

E stimando io che per me lo dicessi, Detti il modo secondo il mio concetto. Allor mi comandò che io facessi A Mardocheo quel ch' io avevo detto. E bisognò servirlo, e ch' io dicessi: Così onora il re chi gli è diletto; E del contrario venne il mio pensiero: Che sia maladetto egli e Assuero!

Risponde la Donna:

Dè, non ti dar, marito mio, più pena Che ti resta ancor modo alla vendetta; E se vien tempo, allor la forca mena E fà di lui quel che più ti diletta.

Uno SERVO dice:

El loro Idio gli trae d'ogni catena, Tanta forza ha questa malvagia setta; E voglia il nostro Idio che ci mantiene Che questo caso ci riesca bene.

In questo tempo la reina apparecchia il convito, e il re ASSUERO dice a un servo:

Và per Aman tu; di'che venga presto, Chè la reina al convito ci aspetta; Il farsi aspettar molto è più molesto, E chi va al tempo debito, diletta.

Il Servo inchina, e va per Aman, e giunto dice:

Messer, dal nostro re siete richiesto
Al convito d' Ester, regina eletta.

Aman fa vista di rallegrarsi, e dice cosi:

Ben volentieri al mio signor i' vegno, Poi che mi fa di si grande onor degno.

VOL. I.

Giugnie in corte e inchinasi, et il RE gli dice cosi:
Andianne, che tempo è d'appresentarsi.

Risponde Aman:

Perdonami, signor, s'i' son tardato.

Il RE gli dice:

I' veggo Ester regina inver noi farsi, E veggo il bel convito già parato.

Come Ester vede venire il re, gli va incontro, e inginochiandosi dice:

> Ben venga il mio signor, che vuol degnarsi Onorar la sua ancilla in questo lato.

Risponde il RE:

Tu sia la ben trovata, anima mia.

Risponde la REINA con riverenzia:

Ben venga vostra eccelsa signoria.

E fatta la raccoglienzia, e data l'acqua alle mani, e posti a mensa, e cominciato a mangiare, il RE dice:

Diletta Estèr, i'vorre'pur sapere La grazia che tu vuoi adimandare; E però chiedi ciò che t'è in piacere, Ch'i'non intendo a te nulla negare; Se mezo il regno mio volessi avere, Senza alcun dubio io tel prometto dare.

ESTER si riza da tavola, e inginochiandosi dice:

Io ti ringrazio, o magnanimo sire,
E il desiderio mio or ti vo'dire.

Non per esser contraria al tuo giudizio Ne per opporsi al tuo real volere, Ma perche per avere ogni supplizio Fuggie l'uom sempre e dal mortal terrore, Però da questo acerbo e crudo indizio, Misericordia, re, padre e signore; S' i' debbo grazia aver, dammi la vita Di me e di mia gente sbigottita.

El popol mio e io siam nel tuo regno Umili e servi e contenti a tal sorte; Se pur la nostra stanza t'è a sdegno, Vendici ad altri, e non ci dar la morte, Chè l'omicidio è al re molto indegno; E benchè 'l nostro nimico sia forte, Signor benigno, abbi di noi mercede; Questo è ciò che l'ancilla tua ti chiede.

Il re molto si maraviglia, e Aman si storce et ha paura, et il Re risponde alla reina:

Regina, tu mi fai maravigliare: Perchè di' tu ch' i' ti salvi la vita?

Risponde la REINA con riverenzia:

Perchè il decreto tuo fa ordinare Che noi siam morti sanza alcuna aita.

Risponde il RE:

Chi è quel che t'ardisce ingiuriare? Qual bestia è contro a te cotanto ardita?

Risponde la REINA:

Aman è quel, che a morte ci ha dannati, E sotto il nome tuo ci ha sbandeggiati.

A questo il re si lieva da mensa, e minaccia Aman, e pieno di superbia ne va nel giardino; e Aman tremando s' inginocchia alla reina e dice:

> Omè, madonna mia, ch' io non sapevo Che del popol ebreo voi fussi nata; Omè, che offender voi non mi credevo, Ch'i'm' arei prima la lingua tagliata. Dè, perdonate a me, ch'i'non volevo Offender voi; sievi raccomandata La vita mia, campatemi da morte, Ch'i' veggio il re irato inver me forte.

La reina si getta in sul letto, e fa vista di non udire, e il re va pel giardino di giù e di su tutto irato, e lo SGALCO gli dice, che è con lui:

Signor, i' ho più volte udito dire
Che un de' maggior pericoli che sia
È far potente un tristo e darli ardire,
O di condurlo in qualche signoria;
Perchè si vuole poi fare ubbidire,
E vuol che, giusto o no, quel che vuol sia;
Guai a chi pruova quanto è da temere
La mala volontà, giunto il potere.

Di questo ha mostro Aman esperienzia, Chè per un poco di sua ambizione, Veggendosi aver credito e potenzia, Ha messo il regno in gran confusione, E ha dato in tuo nome una sentenzia Che morta sia l'ebraica nazione Contro all'onore e util del tuo Stato, Chè inver quel è pur popol costumato.

Risponde il RE:

Ben; chi l' ha mosso a far si crudel cosa?

Risponde lo SCALCO:

Odio ch' avea contro a Mardocheo preso.

In questo il RE s' accosta al palazzo e vede Aman a piè della reina ginocchioni, e dice:

Ve'Aman, che sforzar vuol la mia sposa, E non gli pare avermi tanto offeso.

Risponde lo SCALCO:

Ve' là le forche che fe' senza posa Per far che Mardocheo vi fussi appeso.

Il RE gli dice:

Or va, e piglia lui subitamente, E favelo impiccar su al presente.

Lo SCALCO chiama e' fanti e dice ;

Su presto, conestabili, su, fanti; Pigliate presto questo peccatore; Legatel forte, e menatelo avanti Alle forche che fe' per suo dolore; E sanza aspettar più cenni o sembianti, Impiccatevel su sanza romore. Su presto, porci, ch' aspettate voi? State voi a guardare agli atti suoi?

E' fanti pigliano Aman; lui tutto sbigottito dice:
Omè! omè! che volete voi fare?
Dove menate voi lo sventurato?
O simiscalco, non dimenticare
Il grande amor che fra noi sempre è stato.

Risponde lo Scalco:

Dè, pazo, bada l'anima a conciare; Nè te ne niun cattivo ho mai amato.

Risponde AMAN:

O sventurato a me! guai a chi perde, Chè gli è poi da ognun lasciato al verde.

In questo la DONNA di Aman, sentendo il caso, corre a lui e dice:
O signor mio, è questo il bel convito

A che ti fe'la reina invitare?

Omè, dolce signore e car marito,

Chi ti fa tanta ingiuria sopportare?

Risponde AMAN:

Vedi, sposa mia cara, a che partito Condotto son, sanza potermi atare?

Lo SCALCO dice a' fanti:

Menatel via, e voi costei pigliate, E lei e' suoi figliuoli imprigionate.

E famigli pigliano la donna e i figliuoli e mettongli in prigione; e gli altri menano Aman alle forche, e lo SCALCO dice:

> Aman, armati il cuor di pazienzia, E piglia buon partito in questo punto. Morir convienti; questa è la sentenzia, E vedi che tu se' al luogo giunto.

Risponde AMAN:

Lasciami un po' parlar con tua licenzia, Prima ch'i' sia dalla morte consunto.

Risponde il CAVALIERE :

I' son contento darti tal conforto, Ma parla brieve, perchè il tempo è corto.

Aman parla e dice:

Fratelli e maggior mia qui congregati, Piacciavi un poco udir le mia parole: Ciascun cogli occhi della mente guati A me, perche l'esemplo giovar suole; Guardisi ogniun, che vive, da'peccati, E di non far quel che ragion non vuole, E creda veramente ogniun che Dio È in cielo, et è giusto come pio.

E sappi ogniun che chi vuol soprafare Il suo minore, Idio vede e aspetta, E lascial quanto e' vuol male operare, Poi surge al tempo, e fanne aspra vendetta. E chi si fida in sapere ingannare, Cade nel laccio dove gli altri alletta, Perche lo inganno al fine in capo torna A chi lo fa, e fagli aspra vergogna.

Ricòrdovi anche che del falso stato Non vi fidiate, e pigliatene poco; Perchè gli è traditore, et è ingannato Chi se ne fida, e pare un dolce giuoco. Ma chi temera Dio, sara beato In ogni stato et ogni tempo e loco; Pigliate tutti esemplo dal mal mio, E pregate per me l'etermo Dio.

Detto questo, il Manigoldo lo tira su, e quando è per dargli la pinta dice:

Fratel, perdona a me che veramente Mal volentier ti conduco alla morte; Ma conviene ubidire al re potente. Abbi il tuo cuore a Dio, e sta'ben forte.

Il Siniscalco dice al manigoldo:

Dè, spacciati, ribaldo, negligente, Ch'i' ti pagherò ben s'i' torno a corte.

Risponde il Manigoldo e dice a Aman:

Or ben, tu hai udito, fratel mio;
Stà forte, e abbi sempre il cuore a Dio.

Poi gli dà la pinta, e lo Scalco torna in corte e dice al re:
Signor, morto è Aman, come dicesti,
E in prigion son e'figli e la moglie;
Se tu vuo'altro, noi sian tutti presti
A metter in effetto le tue voglie.

Il RE si volge alla reina e dice:

Gentil reina, parti che ci resti Alcuna cosa a spegner le tuo voglie?

Risponde la REINA con riverenzia:

Signor, che sia quel bando rivocato Che Aman avea pel regno pubblicato.

Risponde il RE:

Questa e ogni altra cosa fatta sia
Che t'è in piacere, e per dire a un tratto,
Intendi, scalco, ben la voglia mia:
El palazzo e l'ufficio di quel matto
Col mio anello a Mardocheo si dia,
E ciò che lui comanda a pien sie fatto.

Risponde Ester con riverenzia:

Magnanimo Signore, i' ti ringrazio, Nè mai fie di laudarti il mio cor sazio.

Lo SCALCO va a Mardocheo e dice:

El magnanimo re nostro t'ha dato Il palazo di Aman e il suo uffizio, Il suo anel secreto t'ha donato Perchè tu possa fare ogni giudizio; Il popol vostro è franco e liberato Dall' ordin di quel tristo, e dal supplizio; Comanda ora a ogniun quel che ti piace, Chè tutto il regno al tuo voler soggiace.

MARDOCHEO s'inginocchia ringraziando Idio e dice:

Clementissimo Idio, rettor del cielo, Sempre sia il santo tuo nome laudato E benedetto con perfetto zelo, Chè 'l tuo popol fedele hai liberato; E tolto ci hai dagli occhi il duro velo, Il superbo nimico hai conculcato; Guardaci or, signor nostro, da' peccati, E dacci grazia che non siamo ingrati.

Dipoi va al re e inginochiasi, e il re gli porge il bastone dell'oro, e bacialo e fallo rizzare, e MARDOCHEO dice:

Maesta sacra, il fedel popol mio Ti riconosce prima per signore, Poi per benefattor clemente e pio, Chè gli hai salvati da si gran dolore; Bunque te ringraziamo e loro e io, Ch'altro non possiam fare al tuo valore; E di quel che a me proprio fai di bene Ti renda Idio, che ti fece e sostiene.

Risp. il RE:

Intesi qui un giorno, Mardocheo, Che tu se'zio d'Estèr regina eletta, E ch'ella fussi del popol ebreo; E però ogni ben da me aspetta, E per lei mi fie caro ogni giudeo. Tu ora al tuo uffizio ti rassetta, Governa il regno, e fà ciò che a te pare, E noi giamo al palazzo a festeggiare.

Mardocheo si parte, et il re piglia la reina per mano e vanno al palazo, e ponei in sedia e la reina allato a sè; e Mardocheo dice al cancellieri:

> O circunspetto scriba e cancelliere, Se non si scrive lettere pel regno, Contrarie a quello Aman crudele e fiere,

<sup>1</sup> L'edizione del 1614 : Contrarie alle d' Aman crudeli e fiere.

Arebbe effetto il suo crudo disegno; Però rivocar quelle è or mestiere: Scriverra' dunque, e con ogni arte e ingegno Raccomanda e' Giudei, che sien salvati, E da ogniun difesi ed aiutati.

E parla in modo che giustificato Sia nel re nostro questa mutazione; Et a' Giudei piena licenzia è dato Di vendicarsi d'ogni offensione; Accusa Aman, e fà che pubblicato Pel bando sia questa riformazione.

Risponde il CANCELLIERI:

Signor, ciò che comandi a pien fie fatto, E spaccerò fanti e brievi in un tratto.

Il cancellieri scrive lettere e brievi, et i corrieri vanno via et il BANDITORE col bando in mano dice:

Assuero re di Persia, imperadore Di India e d' Etiopia, a ogni gente Dalla cui grazia, pace et amore, <sup>1</sup> Intendete il tenor della presente: Conviensi a ciascun che vuole onore Usar giustizia indifferentemente, E perchè il re ogni cosa non vede, Bisogna dare a' suo' consiglier fede.

Pero avendo posto in grande stato
Aman, e dato a lui molta potenza,
Lui, vizioso e di tal bene ingrato,
Prese di quello amor troppa licenza,
E avea in nome del re comandato
Che i Giudei fussin morti; e tal sentenza
Perche era ingiusta, il re l'ha rivocata,
E vuol che al tutto rimanga annullata.

E comanda a ciascun che gli è suggetto
Che aiutino e' Giudei far lor vendetta
Contr' ogni lor nimico, e con effetto
Aiuti e favorisca la lor setta;
E chi contrafarà a quanto è detto
Sentirà sua disgrazia con gran fretta,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'edizione Baleni 1587: Da la sua pace, la grazia e l'amore. E quella di Siena 1614: Dalla cui grazia fia pace ed amore.

E morrà come Aman di crudel morte; Viva il re Ansuero e la sua corte.

Ballasi; e in questo tornano i corrieri e uno dice a Mardocheo:

Signor, dapoi che noi ci dipartimo Cennovanzei provincie abiam cercate: E' Giudei vostri rallegrare udimo, E per lettere vostre che abbiam date Morranno e' lor nimici el sezo e il primo, Censessanta migliaia annoverati. Or fan trionfo e festa tutti allegri, E lasciati han cilicci e panni negri.

E corrieri si partono, e MARDOCHEO dice così:

E' mi ricorda or d' una visione:
Ch' i' viddi, più tempo è, duo gran serpenti,
E l' uno in vista dava offensione
A' Giudei, e faceali assai dolenti;
Poi una fonte con gran mutazione
Diventò fiume, e' Giudei fe' contenti:
E che l'altro serpente e' suo' difese;
Or ho io tutte queste cose intese.

Poi tirato da parte e'sua, dice loro:

Carissimi e maggior frate' diletti: Pensi ciascuno e rechisi alla mente El caso ove noi siamo stati stretti, E conchiuder potrà che veramente Il vero Idio, pe' nostri gran difetti, Batter ci volle, e poi pietosamente, Veduta l' umil nostra penitenzia, Rivocò l' ira e usocci clemenzia.

E pe' prieghi d' Estèr nostra reina, La quale a tanto grado ha esaltata, Salvati ha noi, e ha messo in ruina Gli avversari, e lor possa ha sterminata. Però per mala via certo cammina Chi lascia Idio e pur nel fango guata, Ch' e' suo' amici tenta, affligge e batte Per fargli pronti a gustare il suo latte.

Chè spesse volte la tribulazione Fa aprir gli occhi e conoscer Idio; Però sia ogni nostra operazione In carità e fede e col cor pio; E chi servirà a Dio con divozione
Vincerà il mondo e ogni caso rio,
Chè Dio gli sarà sempre aiuto e guida,
El qual non lascia mai chi in lui si fida.
Però servite a Dio e date gloria
Al nome suo, e lui sempre onorate;
E questo di, che è di tanta vittoria,
In eterno osservate e celebrate,
Nè caggia al popol mai della memoria;
E or con inni e canti dimostrate
El gaudio vostro, e fate manifesta,
Laudando Idio, vostro trionfo e festa.
Cantasi, e fassi festa; et è finita la Istoria.

#### RAPPRESENTAZIONE

DELLA

### ANNUNZIAZIONE

DI FEO BELCARI.

---

Questa Rappresentazione nelle stampe antiche non ha designazione di autore; ma poschè tutti concordano nell'attribuirla a Feo Belcari, noi non esitiamo a porvi in fronte il nome di lui.

La più antica edizione porta per titolo: La FESTA DELLA ANNUNTIA-TIONE DI ROSTRA DONNA. CON UNA AGGIUNTA DI DUA CAPITOLI. În 4º 1. n. di 4 c., non numerate, a due col. con fig. Faceva parte dell'antica collezione di Rappresentazioni stampata nel sec. XV. al vol. IV.; ma manca nell'esemplare Magliabechiano.

Le altre edizioni sono così ricordate dal Battines (Bibliogr., p. 9):

- Pece stapar Maestro Fracesco di Giouani Benuenuto. Nel 1528. Ediz. In 4º. di 4 c., con fig. sotto il titolo.
- Pece stampare Maestro Francesco di Giouanni Benuenuto. S. A. in 4º, di 4 c., con fig.
- Stampata in Fiorenza. Adi. XXII. di Dicembre. Nel 1553. In 4º Simile alla precedente se non che ha in fine un solo capitolo. E anche noi nella edizione nostra abbiamo tolto il secondo capitolo che non ha nulla a che fare colla Rappresentazione.
- Fose stapare Maestro Fracesco di Giouani Benuenuto. Nel 1536, In 4°, di 4 c., con fig.
- Stampata in Firenze nel mese di Genaro M. D. LIIII. In 4°, di 4. c., con 2 fig. Secondo il Gamba, ha qualche passo di lezione migliore.
- In Fiorenza, Ad istantia di Jacopo Chiti. M. DLXXII. In 4º di 4. c., con fig. Ediz. buona e rara, secondo il Poggiali.
  - Stampate in Siena l'anno MDLXXII. In 4°. Simile alla preced.
  - In Siena. S. A. In 4º, di 4. c. con fig. Col titolo di Festa.
  - In Stena. S. A. Simile alla preced. ma col titolo di Rappresentazione.
  - In Siena, alla loggia del Papa, 1608. In 40, di 4 c., con fig.
- In Firenze, nella Condotta. S. A. In 4°, di 4 c. con fig. Edizione buona e corretta, secondo dice il Poggiali.
  - Firenze, 1833. Nelle Poesie di Feo Belcari pubbl. dal Galletti.
- Milano, Giugoni, 1860 (nell' Appendice alla Storia del Teatro di P. Emitteni-Giudioi).

Si citano ancora le seguenti ediz. in 4º: Firenze 1566 e 1586 : Firenze e Pistoja pel Fortunatio, 1648 (Gamba): Firenze 1568; Firenze, per Lorenzo Arnesi, 1581 (Allacci): Siena, 1610 (Galletti).

Non è da confondersi questa con altra Rappresentazione dello stesso soggetto che fu recitata in Firenze nella Chiesa di S. Spirito il 10 di Marzo 1565, e stampata l'anno stesso dal Checcherelli.

Notisi per ultimo che nei Mss. si ha dell'Annunsiasione una redazione diversa, nella quale si trovano soltanto otto ottave uguali alla stampa. O il Belcari stesso o altri variò dunque il dramma, che nei manoscritti ha azione molto più ampia e meno monotona. Se fosse vera la seconda ipotesi, potrobbe ecagionarsi il Belcari dello stile intralciato spesso ed oscuro che facilmente si noterà in questa rappresentazione. Il Galletti tolse dai Mss. e pubblicò l'altra redazione: noi ci siamo attenuti a quella che ebbe edizioni e che per tal modo su diffusa fra le plebi.

Si ha notizia che nel 1304 unu Rappresentazione sull'Annunziazione fosse recitata in Civitavecchia.

Benché forse non si tratti della stessa nostra Rappresentazione. non sarà discaro udire come si racconti dalla Isabella d' Este moglie di Francesco Gonzaga, una Demonstratione della Vergine Annunziata, che si rappresentò a Ferrara il 24 Aprile 1503 per le nozze del Duca Alfense con Lucrezia Borgia: « Hogi volendose far la demonstratione de la Nunciatione. me ne andai in castello a levare ipsa signora, la quale honorandome sempre, et continuando a demonstrarmi dilectione et amore, se conducessimo in Vescovato, dove retrovai el signor mio patre, et uno apparato fabricato de legname, di grandissima spesa e assai sumptuosa. Cuesì fo dato principio per uno spiritello, quale pronuncio lo argomento de la demonstratione. narando li propheti che parlorono del advenimento de Christo; et in quello narare, uscirono dicti propheti, li quali seriatim dixeno la loro prophetia. reducti in taciti vulgari. Doppoi Maria, qual era sotto un capitello, levato super colone ad octo cantoni, cominciò pure alcuni versi de predicte prephetie; et in quello dire so aperto in un istante il celo, dove se demenstroe uno in similitudine de Dio patre, quale non se dicerneva dove posasse, cum angeli intorno, in uno sirare piano, che a pena se vedeva il reposar loro di piedi, et cum altri sei anzoli sostenuti in aere da ferri; e nel mezo gli era l'anzolo Gabriel, al quale quello Deo patre parice; et doppoi questo ordene, descese cum mirabile arteficio fino ala alteza de la sumità de l'organo : li quali fermati, se vedete in uno subito scendere infiniti lumi, che ge cadetero da li pedi, e che erano congegnati in un rezo che li copriva : che in vero fo una cosa digna da vedere. Et acesi questi lumi, ultra l'altri ch' erano infiniti in lo celo ch' io ho dicto, il discese al basso quello augelo Gabrielo, conzegnato cum ferri ch'el teneva, li quali non se vedevano; in forma ch' el pareva essere desceso libero in una nuvola, substenuta da uno ferro, con uno solo possare di piedi. Et intanto facta la naratione, se ne tornoe cum li altri angeli al celo, cum canti et soni che se audivano, et cum certi acti de letura facti da qualli spiritelli. li quali tenendo torce bianche in mano, se inclinavano in quello substegno di piedi, che quasi facevano timore a vederli. Gionti de sopra e serato il

celo, fo facti alcuni acti de la visitatione de Sancta Elysabetha et de Joseph, qual vuolse per terra; in lo qual acto se aperse un altro calo, et osma un altro bello e mirabile ingegno desosse un anzolo, manifestando a Joseph la incarnatione esser facta de Gesu: e detto santo pacificato de quello che prima il dubitava, et narato quello che l'avea hauto in visione, per il trafujure la Vergine Sancta, fo dato fine a la festo. La quale duroc circa due hore e meza, assai dilectevole per quelli belli artifici ch' lo ho dicto, e alchuni altri ch' lo pretermetto; ma caldo gli fo non pocho, per el grandissimo numero de le brigate. Credo che zobia se farà la demonstratione dei Maghi e funocenti; secundo serano ne advisero la S. V. » (Vedi, Arch. Stor., Append. 11. 540,

Prima comincia l' Angiolo ad annunziar la festa:

Voi eccellenti e nobili auditori,
Che siate alla presenzia ragunati,
Per grazia vi preghiamo, e'vostri cori
Attenti stieno, onesti e costumati,
A udire e veder con grandi amori
E' mister santi qui annunziati
Dell'incarnar di Dio, e chi l'ha detto,
Fermando a questo tutto l'intelletto.

Io priego la divina provvidenza
Che doni grazia all'intelletto mio
Ch'i' possa annunziar di questa essenza
Verbo incarnato, ver figliuol di Dio,
Il qual fu pien di somma sapienza,
Annunziocci la via del disio:
Chi ha-a risponder parli con dovere,
E i profeti diranno il lor parere.

Seguitano poi e profeti chiamati dall' ANGELO, e in prima

Noè: Noè, il Padre eterno crestore

Comanda che tu dica a tutta gente

Del nascer di Gesu, nostro signore.

Not dice: El Verbo eterno è certo e stabilit

El Verbo eterno è certo e stabilito Dal voler di suo padre, che venire Debbe in questo terrestro e basso sit**q:** Dice di nostra umanità vestire, <sup>1</sup>

VOL. I.

<sup>1</sup> Cosi tutte le stampe antiche; ma io sospetterei di errore, e che dovesse sorse dire: E dee di nostra umanità vestire, o a un dipresso.

RAPPRESENTAZIONE DELLA ANNUNZIAZIONE.

E sia al tempo veduto ed udito, E largamente si sara sentire, Benigno, sorte, paziente e pio: E si sara ver uomo e vero Dio.

L'Avanto a Jacob:

Vieni, o padre Jacob, che supplantasti Per gran divin consiglio il tuo fratello, E di'di Cristo come profetasti.

JACOB

O sol nascente senza fine e lume,
Che col tuo razo tutte cose avampi,
E divampato tenebre consume,
E refrigerio dai co' tuoi gran lampi,
Per l' universo, e questo gran vilume
Per tua pieta di tenebre ci acampi,
Fa'le tenebre in noi sien consumate,
E del tuo splendor santo alluminate.

Ad Erttreg sibilla:

O Eritrea, profetessa degnas.

Parla quel che tu sai del buon Gesu,

Poiche lo Spirito Santo dir t'insegna.

ERETREA:

Risguarda Dio dell' eccelso abitacolo
Gli umili suoi, e\_nascera ne' derni
Ultimi, dico, con questo miracolo
D' una Vende ebrea, con tutti aderni
Costumi, il suo figliuol, senz' altro ostacolo
Nelle terrene culle si soggiorni:
Nascer debbe il profeta senza coito
Di madre: di una vergine il suo introito.

A Moise.

O Moïse, poiche t'è dato grazia Dalla suprema maesta verace, Deh fa' degli auditor la mente sazia.

Morsè :

O chiaye di David, la qual ben serra Quel che niun altro aprir potra giammai,. Equello che apri tu nullo il disserra, Miseri siamo, e in luogo dove guai Ciaschedun sente, e dove in fin ci afferra L'ombra di morte, si come tu sai, Vieni, e tira su noi angosciosi, Che siamo in carcer tutti tenebrosi.

A Giosuè :

O forte Giosuè, pien di vittoria, Osfranco duca che fermasti il sole Co' preghi tua, di Gesù dacci gloria. osué :

O re de' re, o signor de' signori,
Che nello eterno reggi sempre solo,
E che correggi tutti e' nostri errori
Stando a seder su nel superno polo,
O melodia degli angelici cori,
Ascolta un poco il nostro amaro duolo,
E veni e reggi noi, o re altissimo,
Con il tuo amoro, ch' è tanto dolcissimo.

A Sofonia sibilla:

Deh di', Sofonia, à questi la cagione D'onde tu hai scienza cotanta, Che venga el Verbo eterno alle persone.

SOFONIA:

Nobil Ierusalem, ben puoi godere, E gia più non temer lamenti e guai, Ne in eterno ancor mai più temere, Poiche abbracciato teco tieni ed hai Il tuo Dios, e ben lo puoi sapere, Se gli occhi di tua mente aperti arai. E' verra prespo, dico, e scioglieratti Da tutti li tuoi lacci, e salveratti.

A Samuel:

O padre Samuel, ripien d'amore, Quel che tu conoscesti nel tuo petto Di'del figliuol di Dio, sommo splendore.

SAMUEL:

O calor santo della Mice eterna,
O specchio immaculato, o gran splendore
Di quella gloria che è sempiterna,
O tu da cui procede il buon sapore
Per il qual vuoi che ciascun ti discerna,
Fonte è substanzia del divino amore,
Vieni, e pon noi in tua beatitudine
Nel besto sguardo di tua pulcritudine.

A David:

Vien tu, Davidde, per-parte di Dio Annunciarci di Gesù che sai, Che incarno di Maria nel ventre pio.

DAVID:

Disse il Padre Signore al Signor mio:
Siedi a man destra eguale a me in potenza:
Giurommi ancora il Padre signor mio
Questa gran vittoria senza fallenza:
Del frutto del tuo ventre umile e pio
Porrò sopra la sedia in mia essenza
Il mio figliuol, ch'è verità infinita
In terra nascerà per donar vita.

A Persica:

❷ Persica, perfetta di sapere, Di' quel che sai del grande avvenimento Di Gesù Cristo, che ti dà il potere.

PERSICA:

Ecco per cui la bestia conculcata
Sara; e fia concetto el sir giocondo:
Il gremio della Vergine beata
Salute fia della gente del mondo:
Saranno i piè di questa Vergin nata
Forteza da sostenero ogni pondo:
Vaticinare una parola basta;
Nascera Cristo d'una Vergin casta.

Ad Elia:

Elia, tu grande e pien di devozione, Per carità fa'che tu ci chiarisca Del ver figliuol di Dio la incarnazione.

ELIA:

I' vengo certamente a dichiarare
Siccome debbe nascere il Signore
Del mondo, e questo già non può mancare,
Che a noi verrà con grandissimo amore:
In tal lezione mi voglio fermare,
Ed adorarlo con tutto il mio cuore:
Daracci grazia, e torracci via rea,
E nascer de' d' una Vergine ebrea.

A Eliseo:

O conditor di legge umano e pio, Eliseo, in cui splende fuoco accese, Parla quel che tu sai dell'alto Dio.

Eliseo:

Per Gesu sia ogni dubbio rimosso, E tratto delle man del reo demone Il popol sue, e lui tutto percosso Di molte pene e di tribulazione. Poiche quel Verbo incarnato fia mosso, Per retta via e per vera cagione Pigliera carne, e sara come noi; E morto, presto suscitera poi.

A Pontica sibilla :

Piace al Signor che tu, Pontica, dica Del venir di Gesù, vero Messia, A cui l'umana spezie è si amica.

PONTICA:

El magno Dio con la potenzia pia Per fiato mandera suo figliuol santo,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Così l'edizione del Galletti d'accordo con le stampe senesi. Le antie tutte un verso soppicante: Iesu Christo nascerà della casta.

Qual fia Gesù, e lui concetto fia Per salute del mondo tutto quanto: Costui ogni potenzia avrà in balia, E pover nascerà e senz'amanto. E mostrera in quel tempo segni assai : Simil la terra, il ciel non ebbe mai.

A Malachia:

O Malachia, tu non debbi più stare, Che il sommo Dio ti dice, e così vuole, Che del nostro Messia debbi parlare.

MALACHIA:

Ecco che vien di tutti il Salvatore. Umile e pover si che pare abietto, Privato di ricchezze e d'ogni onore: Vedretel d'una Vergine in sul petto. Che par ch' ogni superbia abbi in orrore: Dolce bambino, or sia tu benedetto! Ma qual sarà si alto sentimento Che intender possa il tuo avvenimento?

Ad Amos:

O tu, Amos, che di Gesù figura, Sciogli al presente gl'intelletti tuoi A dichiarar la divina natura.

Amos:

O principio divino, o conditore Delle terrene e celestial mente. O sapiente e buon dispensatore Dell' universo, e senza il qual niente Si senti mai avere alcun valore, Et ab eterno tutto fu presente, In te ciascuna cosa ha le sue sorte, Vieni, e trai noi da tenebrosa morte.

A Samia sibilla: Samia, profeta buona di sapere, Di quel che sai del grande avvenimento

Di Gesù Cristo che ti dà il potere.

SAMIA:

Ecco che presto ne verrà quel die Che luceran le tenebre serrate, E scioglieransi e' nodi e profezie Della gran signoria, e rilasciate Saran le labbra delle genti pie: Vedrassi il re de' viventi, e palpate Saran sue membra in gremio a Vergin vera, E il viver suo fia di tutti statera.

A Isaia: O venerabil profeta, Isaia,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meglio i mss. Della gran sinagoga.

Di' quel che tu del Figliuol di Dio sai, Ver Gesù, che incarnar dee di Maria.

TSATA:

Ecco la Vergin che conceperà, E poi partorirà vergine stando. Il nome del figliuol si chiamera Emanuel, che è detto interpretando Iddio con esso noi, e mangera Butiro e mele, acciocchè riprovando Sappi fuggire il mal, ch' è vizioso, Ed eleggere il ben, ch' è virtuoso.

A Giona:

O predicate anime dannate, <sup>1</sup> Che convertisti, o Giona, ogni persona, Conta come le genti fien salvate.

GIONA:

Predicar femmi lo imperio divino A Ninive sinanita negli Egizi; Ma fu rimossa dal crudel destino Perchè si converti ne' suoi supplizi. Tre giorni stetti in quel pesce marino, Figura d'indulgenza e si de' vizi, Chè tanto stette Cristo in sepoltura, Poi trionfò con l'umana natura.

A Michea sibilla: O Michèa saggia, di' quel che tu saí Del Verbo eterno e di sua incarnazione, Chè so che per ispirto lume n' hai.

MICHEA:

El gran Signore in umil loco viene, Per gli umili guidare a sua alteza; Ma tu per certo in Betelem non sene Minima, nè ancor posta in basseza Nelle terre giudaiche, da chene Di te nascerà dunque di forteza, Che d'Isdrael reggerà il popol mio, E sopra gli altri Dei sarà Iddio.

A Jeremia:

O Jeremia, del divin lamento
Fatto sopra Ierusalem tapina,
Di' di Gesù, che 'l sai, l' avvenimento.
L' ardente mente del divino amore,

JEREMIA:

Quando l'è infiammata, mai non erra. Certo questo è il nostro buon Signore Che è venuto a conversare in terra

<sup>1</sup> Così le stampe. Forse: O predicante d' anime dannate,

<sup>2</sup> Come ognun vede, Michea, divenuto sibilla, parla sibillino. Almeno così lo fan parlare le antiche stampe.

Con gli uomini, e di lui non è maggiore: Torrà per tutto pena, noia e guerra, Calcar vorrà la terra per gran zelo, Ed al fin trar noi con lui su in cielo.

Ad Ezechiel:

O giusto ed infiammato Ezechiello, Dicci quel che tu sai, santo Profeta, Dello incarnar dell'alto Emanuello.

EZECHIEL:

Quattro ruote su in ciel con animali, Ed ancor quattro in quel bel luogo stanno Dove tu, santo spirto, in alto sali, E stu gli abbassi, eglino a basso vanno: Dove ti piace, quindi, batton l'ali; D'un trono somiglianza di sopr'hanno, Su per quello il benigno umano aspetto, Il qual torra del mondo ogni difetto.

A Osea sibilla: Amor ti fece, Osea, discerner tanto
Del Verbo eterno, e com' egli nacque:
Per grazia cel dichiara con tuo canto.

08EA:

O Salvatore e Redentor di tutti
Color che vivon nelle cose umane,
O ver consolator de' nostri lutti,
Deh vienci a liberar dell' empie mane,
E traci de' peccati iniqui e brutti,
E non patir più che noi siam profane:
La madre di costui vergine fia,
E dopo il parto vergin come pria.

A Daniello:

O Profeta solenne, eccelso e vero, Dicci che sai dello avvenir di Cristo, Chè tu ne sai quant' altri, o più, lo intero.

DANIELLO.

Vedendo io la notte in visione, '
Ecco venire il bel figliuol dell'uomo,
E fugli dato in sua giurisdizione
Onore e regno, come nobil pomo:
Popoli e lingue d'ogni nazione
Servono a lui, come famigli in domo:
Quando verrà questo santo de'santi,
Li re ebrei mancheran tutti quanti.

A Abacuch:

Vieni Abacuch, e spargerai d'intorno Lo spirto tuo tanto eccelso e giocondo: Di' di Gesù l'avvenimento adorno.

<sup>1</sup> I manoscritti : Sedendo.

ABACUCH:

Prenda chi vuol diletto nelle cose Create, ch' io nel mio creator prendo Diletto, e vo'che 'l core in lui si pose: Io dico in Gesù mio, qual io comprendo Che per salute nostra si dispose Morir con pena, ond'io a lui mi rendo: E faccio festa nel Signore Dio, Con esultazione in Gesù pio.

A Cumana sibilla:

O Sibilla Cumana, se ti piace Per grazia di' di quel Signor che regge, Dì' di Gesù quando verrà a dar pace.

SIBILLA CUMANA: Batterà Dio e' potenti di terra,

Dal sommo ciel verrà lo eccelso a noi, E fermerà concilio senza guerra: La Vergin fia annunziata poi: Nelle deserte valli si disserra: Ouesto è quel ch' io ne dico a tutti voi : Di poverella, ricco essendo nato,

Dalle bestie di terra fia adorato.

A Egeo:

Che vedi tu, Egeo? di' ciò che vedi Dell'incarnar Gesù di Maria Virgo, Diccel, ti prego, pel Dio nel qual credi.

EGEO:

E' ciel son grandi e simil lor natura.

E credo partorirá prestamente Colui che salverà la creatura: Desiderato egli è da ogni gente : Ma chi s'ascondera da suo calura Non può veder tal' opra certamente: Costui ha a nascer da una Vergin santa, Onde ogni spirto si rallegra e canta.

A Abias:

O Abias, dicci che aspettiam noi, Chè siamo appresso de' nostri nemici:

Dacci consolazion come tu puoi.

ARTAS:

Pon giù, popolo ebreo, la tua dureza, E la perfida grande ostinazione; E la stolta e la folle tua aspreza, Chè presto incarnerà il Salvatore: Io dico allor quando dell' allegreza Privati voi sarete di ragione, Nè più avrete re o sacerdoti, E di profeti rimarrete vôti.

#### A Tiburtina sibilla:

O Tiburtina, profetessa vera, Dacci notizia del Verbo incarnato, Di'che vedesti da lucente spera.

TIBURTINA:

Sarà palpato l'invisibil Verbo, E poi germinera come radice: Secco sarà siccome il foglio acerbo, E non apparira bello e felice: Gremio materno ne faga riserbo, Dipoi piangera Dio come infelice, E nascera di madre come Dio, Poi tra gli altri userà com' uomo pio.

A Nau:

O savio, nobile ed antico ancora Sacerdote devoto, Nau, e buono, Di di Gesu quel che in tuo cuor dimora.

NAU:

O pontefice sommo e buon pastore,
O zelator perfetto e vero amante
the sopra a te porrai el nostro errore,
O tu, che solò fra le genti tante
Facci redenzion per lo tuo amore,
Orando a te tutte le gente sante,
Deh vieni, e ponci sopra le tue spalle,
E trai el tuo ovil di quella valle.

A Joel:

O Ioel, dicci che aspettiamo noi, Che siamo appresso de nostri nimici: Dacci consolazion come tu puoi.

IOEL:

Fate esultazione, o tutti voi Quali desiderate la giustizia, Chè certo ci allegriamo ancora noi Cantando con l'angelica milizia: Dissono e'figli: negli spirti tuoi Esultino el Signor senza pigrizia, Perchè mandera a noi senno ed amore, Di gran giustizia e gran bonta pastore.

A Zaccheria:

Egli è di volontà del giusto Dio,
 O Zaccheria, che dica a tutta gente
 L'avvenimento del gran Gesù pio.

ZACCHERIA:

Costui sarà quella divina stella Che farà lume all' universo tutto; Costui dominerà ogni favella, E le sante opre sue fien di tal frutto Che ogni altra operazion qui si cancella, E sia onnipotente nel postutto, E sarà vita, e trarracci da morte, E spezera del limbo le sue porte.

Finite le sopraddette profezie, la VERGINE MARIA priega Dio nell'infrascritto modo, cioè:

Concedi a me, e giusto, eterno Dio,
Ch'io ami e serva te, con pura mente,
E guarda me la ogni vizio rio,
E fammi accetta a me e sapiente;
E prego te, Signor benigno e pio,
Ch'io vegga quella vergine eccellente
Che ti concepira di Spirto Santo,
E ch'io li parli, e tocchi e serva alquanta.

Ora s'apre il cielo, e Dio PADRE dice a Gabbriello che vada ad annunziare la Vergine dicendo:

Di Galilea in Nazzaret andrai, O Gabbriello, ad una che Maria.
Ha nome, e sposa di Giosef vedrai;
E salutata da te in prima fla:
Poi ch' io vo' prender carne gli dirai
Di lei, per trar l' uom fuor di pena ria:
Vergin com' or fia dopo 'L parto, e 'l figlio
Chiami Gesù, e segua il mio consiglio.

Questa lauda si canta dagli Angeli che vanno in compagnia di Gabbriello:

Laudate el sommo Dio,
Laudatel con fervente e buon desio.
Laudate Dio cantando con buon zelo.
Laudate le virtu celeste e sante,
Laudate tutti quanti il re del cielo,
Laudate le potenzie tutte quante,
Dategli laude tante
Quante potete ad un Signor si pio.

O lumi, o stelle, o luna, o chiaro sole, Laudate sempre el giusto Dio eterno, Che certo ci creò con sue parole: Dunque laudate lui e il suo governo: Laudiamlo in sempiterno, Che non dà mai e' suo' servi in oblio. Laudate Dio, o cieli, e' choi contumi, Laudate Dio, o fuoco, o aria e terra, voi venti, e larghi mari e fiumi, Laudate Dio che può dar pace e guerra: Laudando lui non s'erra.

Perch'egil è vero lume e giusto Dio.

Perpetua laude gli dia tutto 'l mondo, Le nubi, i venti, le bestie e gli uccelli, Eli uomin, le donne, i pesci a tondo a tendo,

E tutte is altre cose che fece elli,

Con dolci canti e belli,

Laudando Dio di gloria con desio. Laudate il sommo Dio

Laudatel con fervente e buon desio.

Finita la lauda, SABBRIEL dice solo questa laude:

Da cielo io sone mandato

Da Dio Padre verace.

Annunziar la pace,

.Chè perdonar vuol l'antico peccato:

Chè gli è si innamorato Dell' umana natura, Ch' egli ha deliberato Di pigliar carne pura D' esta gentil figura, La qual vò annunziare Che si dea preparare

Ricevere il figliuol di Dio beato.

GABBRIEL giunge innanzi alla Vergine Maria., e dice:

AVE MARIA GRATIA PLENA. DOMINUS TECUM. BENEDIC.

AVE MARIA GRATIA PLENA, DOMINUS TECUM, BENEDICTA TU IN MULIERIBUS. NE TIMEAS, MARIA: INVENISTI ENIM GRATIAM APUD DEUM: ECCE CONCIPIES IN UTERO ET RARIES FILIUM, ET EBIT NOMEN EIUS JESUS. HIC ERIT MAGNUS, ET FILIUS AITISSIMI VOCABITUR, ET DABIT ILLI DOMINUS DEUS SEDEM DAVID PATRIS EIUS, ET REGNABIT IN DOMO IACOB IN ETERNVM, ET REGNI EIUS TON ERIT FINIS.

Ea Vergine Maria risponde all' Angelo Gabbriello:
QUONODO FIET ISTUD, QUONIAR VIRUM NON COGNOSCO?

L' Angel GABBRIELLO risponde:

STRITUS SANCTUS SUPERVENIET IN TE, ET VIRTUS ALTISSIMT OBUMBRABIT TIBI; IDEOQUE ET QUOD NASCETUR EX TE SAN-CTUM, VOCABITUR FILIUS DEI: ET ECCE HELISABETH COGNATA TUA ET IPSA CONCEPIT FILIUM IN SENECTUTS SUA, ET HIC MENSIS EST SERTUS ILLI QUAE VOCATUR STERILIS, QUIA NON ERIT IMPOSSIBILE APUD DEUM OMNE VERBUM,

LA VERGINE MARIA risponde:

Ecce Ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tumm. Detto questo, la Vergine Maria s'inginocchia, e voltando gliocchi al cielo, dice:

MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM.

Ora gli Angioli se ne tornano in cielo, e seguitano di cantare questo salmo:

#### TERNALE A MARIA VERGINE.

Vergine santa immacolata e pia, Che del figliuol di Dio sei Genitrice, Ricevi in tuo onor la laude mia.

O madre in terra e in ciel sempre felice, Che di soprabondante grazia piena. Sei del mondo regina e imperatrice,

Da te, viva fontana e chiara vena, In noi discendon le grazie abondante, Che nostra mente fanno esser serena.

O chiara stella, o luce lampeggiante, All'alme tenebrose porgi lume Col tuo splendor ch' è tanto radiante.

E'sitibondi venghino al tuo fiume, Ch'è pieno d'acque limpide e celeste, E muteranno suo pravo costume.

Chi dello animanto dell'amor si veste, Riceve nel suo cor tanto diletto, Che riman sempre in canti, laude e feste:

Quel che cerca esser nell'amor perfetto A te doni, Maria, tutto il suo core,

E vivera sempre purgato e netto:

Ciascun ti renda culto e vero onore, O madre santa piena d'umiltà, Che partoristi tanto gran Signore.

Candido giglio sei di castità, E d'ogni altra virtù bene adornata, In tua vita riluce ogni bontà.

Sopra ogni santo in ciel sei esaltata,

Di tutti gli Angel tu eccedi li onori, Sendo del vero Dio, madre beata. O madre degna de' celesti onori, Impetra grazia agli uomini mortali, Sendo avvocata di noi peccatori. Desideriam teco esser commensali Nell' ultimo felice e gran convito Quando privi sarem di tutti i mali, E il nostro core in Dio fia stabilito.

Ci sembra non inutile riprodurre qui dalla edizione del Galletti (Firenze, Montier, 1833) un qualche saggio della redazione del presente Dramma sacro, quale trovasi nel Cod. VII, 690 Magliabechiano, preceduto dal seguente sonetto di messar Feo a Piero di Cosimo de' Medici:

S' e'nostri antichi agli Dei lalsi e vani
Coltivarono i templi in tanto onore,
A Gesù Cristo Dio vero Signore
Quanto più debbon fare i buon cristiani!
Più ch' altri in questo porgendo le mani
Tu e'l tuo padre con perfetto core,
Dal mondo laude, e da Dio grande amore
Meritate ottener più ch'e' Romani.
Ond'to vedendo te molto esser volto
Ad onorar l'Annunziata santa,
In molti modi, come può vedersi,
Del mio vegghiare alquanto tempo ho tolto,
E tal mister, come la Chiesa canta,
Io te lo mando recitato in versi.

In questa redezione inedita la parte delle profezie è molto più breve che nella redezione stampeta: parlando soltanto Isaia, David e Daniele e etto Sibille. Succede di poi un'orazione di Maria, simile assai a quella stampeta, indi il dramma seguita a questo modo: Dipoi tutti gli Angeli di paradiso s'inginocchiano dinanzi a Dio Padre, e uno in persona di tutti dice:

O Padre Eterno, o immensa potenzia, O somma altezza, o infinita luce, L'uom che facesti con tanta eccellenzia Simile a te, nostro Signore e duce, Cinquemil'anni e più con penitenzia È stato in chiuso, e tuttavia conduce Suoi discendenti nel limbo infernale Per una colpa sol, detta mortale.

Quella gran carità, quel santo amore Che ti condusse a crearlo si degno, Ti faccia aver pietà del suo errore, Sicchè possa venir nel tuo bel regno: Chè tu sai ben, dolce Padre e Signore, L'uom esser fatto a questo nobil segno Per ristorar le sedie supernali, Non per riempier le fosse infernali.

Vinca la tua virtude il suo peccato, La luce tua lo tragga dell'oscuro: Per grazia e per amor sia perdonato Il suo difetto tanto acerbo e duro; Chè quanto peggio avesse meritato Sendo omicida, traditore e furo, Tanto più si vedrà la tua bontade, La tua clemenzia e la tua caritade.

La Misericordia s' inginocchia, e prega Iddio Padre così dicendo: O sommo crestor, principio primo,

O immensa unitade, o Padre Eterno, L'uom che facesti di fango e di imo Cinquemil'anni è stato nell'inferno; Secondo il mio veder mi penso e stimo Che tu non voglia vi stia in sempiterno: Se mai tu debbi usar misericordia, Tempo mi par di trarlo di discordia.

La PACE s' inginocchia e prega Dio Padre, e dice:

O Iddio Padre, o pace incomprensibile, O prima essenzia, o mente invariabile, Adam fu fatto di carne sensibile E fu tentato dalla donna amabile: Vuo' tu per questo in pregion si terribile Sempre tenerlo, e non esser placabile? Usa Misericordia tua santissima E me, tua Pace suave e dulcissima.

Dio Padre risponde alla Misericordia e alla Pace:

Il parlar vostro mi diletta e piace Per far qui hella questa santa corte: Ma perch'io son d'ogni virtù capace Intender voglio le vostre consorte Giustizia e Verità, che in contumace Tengon quest'uom con tanta pena e morte.

E voltandosi Dio Padre alla Giustizia e alla Verità, dice

Che l'uom si salvi e la morte sia spenta.

La Giustizia e la Verità parlano segretamente insieme, poi risponde la Giustizia dicendo:

Inteso abbiamo, o vero e giusto Padre, Quel che ti chieggon le nostre sorelle: Adam peccando con tutte sue squadre Non debbe stare in queste sedie belle: Misericordia e Pace son leggiadre Virtu, ma noi non siam minor di quelle: Se tu trai l'uom dell'eterno dolore, Verità manca, e la Giustizia muore.

Il Padre veduta la lor differenza commette queste questione nel Figliuolo, così dicendo:

Al mio Figliuolo, eterna sapienzia, Ogni giudicio ho dato in sua balia: In lui commetto questa differenzia, Ch'egli è buon mezzo d'ogni cosa pia; Dando tra voi giusta e vera sentenzia Ciascuna arà quel che brama e desia: Narrate a lui ogni vostra ragione Che ognun di voi vincerà la questione.

Le dette quattro virtudi si volgono al Figliuolo, e la MISERI-CORDIA comincia a parlare, così dicendo:

O Verbo eterno, o immensa bellezza, Del sommo Padre imagine e splendore, Dal genitor, tua infinita altezza, Mandata siamo a te, nostro Signore, Per una differenzia, e con prestezza Ti narreremo tutto il suo tenore, Pregando te che ci metta in concordia, Che star non debbon le virtu in discordia.

Pareva a me, Misericordia santa, Di trarre Adam con tutti i suoi d'affanni, Che sol per una colpa acerba tanta Nel Limbo è stato ben cinquemil'anni. O dolce mio Signor, tu vedi in quanta Calamitade è l'uom per gli altrui inganni; Se non perdoni, dandogli salute, Son quasi morta, e son tua gran virtute.

La VERITÀ rispondendo, dice così al Figliuol di Dio:

O veritate, o sapienza eterna,
O prima stampa di spezie esemplare,
Tu vedi con quant'arte si governa
Misericordia in questo suo parlare:
Sotto pietade, ella occide e prosterna
Le sue compagne, e vuol piuttosto amare
La creatura contro te ribella
Che me, tua Veritade e sua sorella.

La MISERICORDIA si volge verso la Verità così dicendo:

Io non mi movo per farti dispetto,
Verità santa, a me diletta sora:
S' io son pietosa contra il tuo affetto,
Tu se' crudele e disperata ancora:
Chè non perdoni all' uomo il suo difetto,
E con lui insieme vuoi ch' io pera e mora:
Debbi tu sempre col tuo crudo offizio
Tenermi morta, e l'uomo in tale ospizio?

La VERITÀ risponde alla Misericordia dicendo:

L'offizio mio, ch'è glorioso tanto, Spento non fia per le parole tue, Perocchè Dio, ch'è giusto, vero e santo, Non farà torto alle virtudi sue.

Dipoi si volge la VERITÀ al Figliuolo di Dio e dice:

E tu, forte Signor, se dal gran pianto

Liberi l'uom che a te ribello fue,

Del Padre la sentenzia rompi e stirpe,
Che disse: Muora Adam con la sua stirpe.

La MISERICORDIA dice alla Verità:

Se tal peccato mai non si dimette Dunque mi truovo in ciel senza bisogno.

La VERITÀ dice alla Misericordia:

Il nostro Padre la sentenzia dètte Ch' Adam morisse, e questo non è sogno. La Misericordia alla Verità:

Un sogno sare'io, se l'alme elette Non fussin salve, come io agogno.

La VERITA dice alla Misericordia:

Di' quel che vuoi che non mi occiderai.

La MISERICORDIA risponde:

Nè tu sempre mai morta mi terrai.

La PACE udendo la Verità e la Misericordia contendere, dice loro:

Udite me che son la Pace vostra:

Non pare onesto a dir simil parole, Perocchè sempre in noi l'opera nostra Tranguilla e piana e queta essere suole.

Poi si volge al Figliuol di Dio, e dolcemente dice:

O Verbo eterno, con dolcezza mostra
Tua somma sapienzia, e ciò che vuole
Misericordia e Pace, all' uom concede:
Ch' Adamo aspetta in isperanza e fede.

Il FIGLIUOL DI Dio risponde così a tutte:

La mia infinita e somma sapienzia
Può scioglier presto ogni difficil nodo:
Avendo intesa questa differenzia
Trovato ho degno mezzo e santo modo:
Portate qua da scriver la sentenzia
Che in questo punto dò il giudizio e lodo:
Il qual sarà si dolce, giusto e pio
Ch'ognuna adempirà suo buon disio.

Le Virtù gli portano da scrivere: lui scrive la sentenzia, e dae la scritta alla Pace che la legga, e la PACE la legge e dice:

11 nostro re, ch'è sapienzia diva,

Pronunzia la sentenzia in tal tenore: Verità dice: l' son di vita priva Se l' uom riceve tanto grande onore: Misericordia espone: lo non son viva Se l'uom non esce del mortal dolore. Diesi modo di far la Morte buona, E ciascheduno arà quel che ragiona.

Allora si spaventarono udita la sentenzia, ed acconsentiron che l'uomo morisse, facendogli misericordia, ma domandarono come si possa fare la Morte buona.

La PACE domanda, così dicendo:

Come si potrà far buona la Morte, Conciosiacosachè pur ricordarla Orribil sia, non che sua dura sorte Dover gustare e con pena provarla? La tua sentenzia per oscure porte Ci mette; però degna dichiararla: Noi non siam ora in minore scompiglio, Se non ci isponi il tuo santo consiglio.

Risponde il Figliuolo di Dio:

La morte degl'iniqui è sempre male, Quella de'santi è buona e preziosa; Trovisi dunque chi di virtù tale Sia, che morir gli piaccia per tal cosa, E non sia degno di pena mortale: Con questo modo la morte angosciosa Non arà forza tener l'innocente, Ma fia la porta del mio ciel gaudente.

Piacque questo consiglio a tutti, in modo che la PACE così dice:

Questo consiglio è tanto giusto e santo Che porrà fine alle nostre dispute: Cerca, Misericordia, tutto quanto Il ciel, se trovi alcun di tal virtute: E tu, Verità, in terra in ogni canto Cercando andrai per l'umana salute, E, se trovate alcun di tal valore, Sappiate se morir vuol per amore.

La MISERIGORDIA cerca tutto il cielo, e la VERITÀ discende in terra e cerca tutta l'umana generazione; e non si trovò in cielo chi avesse sufficiente carità, nè in terra si trovò alcuno innocente: tornarono adunque, e ristrinsonsi le Virtudi insieme, e la PACE disse loro: Voi non sapete alcuna cosa: non si trova chi faccia bene se non uno, e però si muol dire che lui che ci ha dato il consiglio ci dia l'aiuto; e la PACE disse al Figliuol di Dio:

Piacciati udir quel ch' io ti prego e spono, Consiglier primo e splendor del tuo Padre: Misericordia in ciel per ciascun trono Ha cerche tutte l'angeliche squadre: Verità in terra, per aver tal dono, Cercò le creature tue leggiadre; E non trovando chi possa far questo, Dopo il consiglio darà' aiuto presto.

El Figliuolo di Dio sospirò, e diliberce di dare aiuto e ricomprare l'uomo, e disse a tutti:

Adam rompendo il mio divin precetto Fe' contra me, che son Bene infinito: Però Giustizia vuol, per suo difetto, Che senza mai finire e' sia punito: Dunque convien trovare un si perfetto Che di premio infinito sia vestito: Questo non può nè uom nè angel fare, Ma solo Dio può questo meritare.

A me Figliuolo è stata attribuita
Verità, lume e sapienzia eterna:
E d'ogni colpa che priva di vita,
La ignoranzia è sempre sua lanterna:
Se l'ignoranzia dà mortal ferita,
La sapienzia il medica e governa:
Dunque s'aspetta a me torre il peccato,
Perchè da tutti ancora è profetato.

Quasi mi pento d'aver fatto l'uomo, Poiche per lui mi convien patir morte. Va' Gabbriel al Limbo, e picchia il domo, E di'che presto aprirò quelle porte: Pagando il bando del vietato pomo, Gli merrò meco in questa eccelsa corte, Per dimostrar la mia bonta infinita, Dopo il peccato dando eterna vita.

#### L'ANGELO GABBRIELLO picchia le porte e dice:

Adamo, ascolta l'Angel Gabbriello, Che son mandato a te dal sommo Dio: In ciel s'è fatto un disputar si bello Di voi tra le Virtù, che mai udio Si gentil dire: e conchiudendo quello, Il Verbo eterno, tutto dolce e pio, Vuol prender carne, e con sua morte santa Vi merrà in ciel dove si balla e canta.

ADAM risponde all' Angelo :

La pena che va dietro al mio peccato Dimostra quanta fu la colpa mia; Ma più si mostra, se ricomperato Con la morte di Dio convien ch' io sia: E dato che ribel da Dio sia stato, Sempre sperai nel Salvator Messia: D'uscir del Limbo io ho gaudio e conforto, Ma più mi duol che Dio per me sia morto.

Tornato che è l'angelo, il Figliuolo di Dio gli dice:

Va' presto Gabbriello in Galilea,

Nella cittade Nazzaret chiamata,

E troverai una Vergine ebrea,

Che a Giosép è stata disponsata:

Il suo nome è Maria, che come dea

Per la sua umiltà sarà esaltata:

Saluterai suo virginale imperio,

Come richiede si fatto misterio.

Annunzierai ch' ell' è piena di grazia, Che sempre seco sono, Dio Signore: Per salvar l' uomo e far sua voglia sazia Vo' prender carne, per suo grande amore, Chè vede quanto il peccato lo strazia: Chiuso nel Limbo e' non può escirne fuore. Stando vergine il core e 'l corpo tutto, Conceperà tanto eccellente frutto.

Sopra di lei verrà lo Spirto santo,
E circondata fia dalla sua luce:
Quello che nascerà mirabil tanto
Sarà figliuol di Dio, eterno duce:
Gesù lo chiami, che sotto il suo ammanto
Salvo farà ciascun che ben conduce
La vita sua: e di' tale orazione
Ch' ella acconsenta a questa incarnazione.

GABBRIELLO ANGELO va alla Vergine Maria, e trovala in orazione che meditava sopra Ecce virgo concipiet etc. e reverentemente le dice:

> Salviti Dio, che se' di grazia piena: Teco si trova il gran Signore Dio: Benedetta sia tu, Vergin serena, In tra tutte le donne con disio.

La Vergine Maria si rizza tutta timorosa ed espaventata.

Maria, deh non temer, chè non per pena,
Ma per donarti gaudio a te vengh' io:
Grazia hai trovata appresso del Signore:
Con festa adunque ascolta il mio tenore.

Ecco che tu conceperai un figlio,
E poi partorirai, e chiamera'lo
Gesù, il qual sarà senza simiglio:
E figliuol dell' Altissimo udira'lo
Chiamar dagli altri, e per divin consiglio
Sedere in sedia del Padre vedra'lo
In casa di Giacob, in sempiterno,
Senza finire il regno suo in eterno.

#### La VERGINE MARIA dimanda:

In che modo sarà quel che m'hai detto, Però ch'io non cognosco uom carnalmente?

L' ANGELO risponde:

Lo Spirto santo, il quale è don perfetto, Verrà sopra di te perfettamente, E la virtù di Dio dentro al tuo petto T'obombrerà, e di fuor, santamente: Perocchè quel che di te nascerà Santo figliuol di Dio detto sarà.

Ed ecco Elisabetta tua cognata,
C' ha conceputo il figlio in senettute:
E questo è il sesto mese che fu data
Tal grazia a lei per divina virtute,
E sterile da tutti ell' è chiamata:
Ogni cosa può Dio somma salute.

La VERGINE MARIA s' inginocchia, e facendo sopra il petto delle sue braccia croce, umilmente dice:

Ecco l'Ancilla del Signore Dio: Sia fatto a me secondo il tuo dir pio.

Allora lo Spirito Santo discende sopra di lei, ed in cielo si fa grandissima festa, e l'Angelo ritorna in cielo.

#### Infine un ANGELO dice:

Avendo inteso lo infinito amore C'ha mostro il dolce Dio a voi ingrati, E la grande umità ch'era nel core Di Maria, per la qual sete salvati, Debbe ciascuno esser pien di fervore, E seguir le virtù senza peccati, Portando sempre in cor l'Annunziata. Ciascun si parta, la licenzia è data.

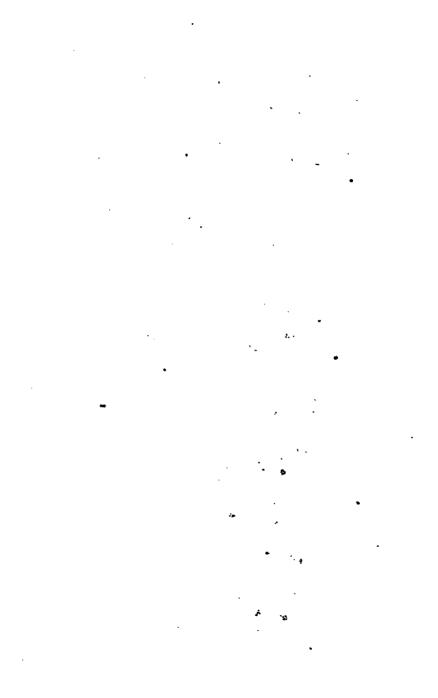

#### RAPPRESENTAZIONE

DELLA

## NATIVITÀ DI CRISTO.

Abbiamo seguito per la presente ristampa il testo della edisione eriginale che sa parte della raccolta quattrocentista, ove occupa 14 carte del
vol. II, segnate u-x. In principio si legge:

# INCOMINGIA LARAPPRESENTATIO NE BELLA NATIVITA DI CHRISTO: ET PRIMA LANGELO ANNUNTIA.

li Battuss (pag. 37) ne nota anche un' eltre edizione in 4º s. u. dei secolo XV, ma senza poterne dare la descrizione bibliografica. Indi registra le seguenti:

- ..... Larupresentatione delle natività di christo. Stampate in firenze ad istatia di ser Bernardo da Pescia. s. a. in 4º. È dei primi del sec. XVI. di 6. c. e con 5 fig. Vi è aggiunta in fondo una landa di Macutro G. B. della Barba, giudeo battezzato.
- -- Biāpata ad instantia di maestro Francesco di Giovenni Bonnenuto. Net 1538. In 4°, di 6 c. con 2 fig.
- Stampata ad instantia di neferi bindi Lanno 1545. In 4°, di 6 c. con 2 fig. nel frontesp. e une gr. nel verso dell'ultima certa.
  - \_ In Pivenze l' Anno MDLIX. In 4°, di 6 c. con 6 fig.
- In Fiorenza. Ad, istanza di Jacopo Chiti. MDLXXII. In 4°; simile alla precedente.
  - Stampata in Siena, l'Asmo 1582. In 40, di 6 c. con 2 fig.
- Stampata in Firense Appresso Giouanni Baleni, l'Anno MDLXXXIIII. In 4º, di 6 c, con 8 fig.
- Nuovamente ristampata în Firense, appresso Giouanni Baleni, 1599. Iu 4º, simile alla precedente.
  - In Siena, alla Loggia del Papa. 1610. In 40, di 6 c. con 2 fig.
  - In Firenze, Alle soule & Badia. 1612. ln 40, di 6 carte con 5 fig.
  - In Siena. Et in Firenze Alle seale di Badia. s. a. In 4º, di 6 c. con fig.

E si citano ancora le edis. segg. in 4.º

Siena, 1576 (Pinelli, 2376). — Firense, Gio. Baleni, 1591 (Morelli) — Siena, alla Loggia del Papa, s. a. (Allacci).

L'ultima edizione è nell'Appendice alla Storia del Teatro, di Pacco Emiliant-Giudici, pag. 398.

Vi ha sulla Natività un'altra Rappresentezione alquante diversa dalla presente, e che così vien descritta dal Barinzs (pag. 60):

— La Natività di Christo: come i Pastori e Magi andorono a offerire e la crudelta del Re Herode. In Firenze, MDLIII. in 4°, di 4 c. con fig. sotto il titolo.

Il Machiavelli all'anno 1466 ricordando le feste solenni fatte in Firenze « per toglier via l'ozio, e dare che pensare agli uomini qualche cosa che levassero i pensieri dello Stato » rammenta come ve ne fosse una « che rappresentava quando i tre Re Magi vennero d'Oriente dietro alla stella che dimostrava la Natività di Cristo: la quale era di tanta pompa e si magnifica, che in ordinarla e farla, tenne più mesi occupata tutta la città. » Non saprei se questa rappresentazione ricordata dal sommo storico sia la nostra, o un' altra, come è possibile, considerato apecialmente che la Natività fu soggetto a gran quantità di drammi religiosi.

Per antichi drammi liturgici latini su questo argomento, vedi Coussenane, Drames liturgiques, 235 e seg. e Du Maril, Origines latines du Thédire pag. 151 e segg., e 187. Pel francese, vedi Douber, Dictional des mystères, pag. 519 e seg., ed un dramma sull'argomento, in Jubinal, Myst. méd., vol. II, pag. 79 e seg.

Un antico mistero francese, d'indole tutta pestorale, è ristampato nella collezione Silvestre, ove forma la 7º livraison, e un altro più mederne in Du Mini, Orig., 390. Per l'antico tedesco, vedi Monn, Schausp. des Mittealt. I, 95 e per l'inglese Marriott, English Miracle-plays, pag. 59 e segg.

Notisi per ultimo che il festeggiare figuratamente la Nativiti è usanza antichissima, apecialmente nelle campagne: e per la Francia, vedi ciò che ne scrive Nisano, Hist. des livres popul., II, 425 e seg. In Italia sono comuni anche in talune città le così dette capannucce e presepi: vedi sui presepi di Roma ciò che dice Lady Morgan, L'Italia, IV, 464.

Incomincia la Rappresentazione della NATIVITÀ di CRISTO, e prima l'Angelo annunzia:

A laude e gloria dello eterno Iddio Unico e fermo in santa Trinitate, Siate divoti, attenti e con disio Veder tutta la sua nativitate, Considerando che pel peccar rio Discese in terra con tanta umiltate: Pastori e magi oggi offerir vedrete, Se tutti quanti attenti vo'starete.

Apparisce l'Angelo a' pastori e dice:

Pastor, che state a guardar vostre gregge, Andate a visitare el ver Messia, Che è nato in Betlem, come si legge, Ed ha l'asino e 'l bue in compagnia. E questo è il segno del Signor che regge: Che fia involto ne' panni di Maria In un presepio e in una capannetta, Povero, umile, e' peccatori aspetta.

E' pastori si rizano, e Nencio dice:

Che vuol dir questo, o Bobi del Farucchio,

Che par che noi siam tutti smemorati? Cadiamo in terra tutti intun un mucchio, Come fussimo stati bastonati!

Risponde Bobi a Nencio:

Or ascoltami un po', Nencio di Pucchio; Noi siamo stati assai male avisati, Chè gli dovavam dir che ci aspettassi Tanto, che ognun di noi si si calzassi.

Parla RANDELLO agli altri pastori:

Cari compagni, questi son gran segni Venuti a noi dalla gloria superna, La qual ci ha data Idio per farci degni Vedere in carne il Re di vita eterna. Di trovarlo ciascun di noi s'ingegni Nostro Signor che terra e 'l ciel governa: Andianne in Betlem dove gli è nato, Come dall' Angiol ci fu annunziato.

Risponde NENCIO a Randello:

Randel, per certo quel che tu ha' detto Tutto conosco in buona veritade.

Mettianci insieme per questo distretto,
E cercherem per tutte le contrade,
E non rimanga per nostro difetto,
Chè al mondo non fu mai simil bontade.
Ma inanzi che di qui noi ci partiamo
Intendo colezion prima facciamo.

Risponde RANDELLO a Nencio:

Io lodo molto ben questo tuo dire, Compagno mio, pieno d'avvisamento. I'ti so dir ch'i'mi sento da bere, E di mangiare è il mio intendimento, E poi nel camminar fare il dovere, Ed andrem ratti e forti com'un vento, E porterem con noi del cacio buono, Che non possiam per or fargli altro dono.

Mentre che i pastori mangiano, gli ANGIOLI che sono alla capanna, cantuno:

Con giubilante core,

Laudiam Jesu, del mondo redentore.
Gloria sia in cielo all'alta maestate,
In terra sia perfetta e vera pace
Agli uomini di buona volontate.
Laudando te, Signor, col cuor verace,
Benedicianti in pace,
Ed adoriamo te, dolce Signore.

Glorifichiamo te, rendendo grazie Per la tua magna ed infinita gloria, Signor del ciel, che fai le mente sazie Che voglion aver te sempre in memoria. Tu se' re d'ogni gloria, Onnipotente, eterno creatore.

Signor Jesu figliuol dell'alto Iddio, El quale al mondo oggi per noi se' nato, Pe' peccator che sono in grande obblio, Volendo satisfare al lor peccato; Però in ogni lato Ciaseun ti renda laude a tutte l'ore.

La Vergine MARIA, adorando Jesú, dice cosi:

O creator che ogni cosa creasti, E se' di vero Dio fatto uom vivente, E per tua ancilla e sposa mi degnasti, Come mi disse Gabriel presente; Nel ventre mio sanza peccato entrasti, Ed or se' nato si poveramente:

<sup>1</sup> Questa Lauda è di Don Antonio da Siena, ingesunto, e con poche differense si legge melle antiche raccolte di poesie spiritumi, e a pag. 98 della recente edizione procurata dall' Avv. Galletti. Grazia ti rendo, Idio, di tanto onore, Sendo madre e figliuola al mio signore.

O figliuol, padre e sposo mio diletto, Che se' di Dio venuto uomo terreno, Al freddo e al vento, ignudo e poveretto, Che par ch'ognor tu caschi e venghi meno, Qual è il palazzo, e' servi, e' panni, e 'l letto? La capannella, el bue, l'asino, el fieno. Signor del tutto, e ciascun de' seguirti, E non hai panni sol da ricoprirti.

Pel fallir primo de' dua mia parenti, Che fu si scuro, orribile e profondo, Tu pruovi fame, freddo e tanti stenti, E vuoi di te ricomperar il mondo. E' giusti fien di ciò lieti e contenti, Ch' e' verran teco allo stato giocondo; Non guardare anche ne' mondani errori, Ma prendati pietà de' peccatori.

Josef, adorando Jesù, dice:

Signor eterno, sempre ti ringrazio Che m' hai dato di te si gran certeza, E largamente conceduto spazio Di consolarmi in questa mia vecchieza; Di darti laude i' non sarò mai sazio, Però che e' m' arde el cor d'ogni allegreza. Benedetto sia tu, dolce amor mio, Che veramente se' figliuol di Dio.

Ora e' pastori hanno mangiato, e NENCIO dice cosi:
Già mezanotte si mi par passata:

Andianne: io veggio già le gallinelle.

Risponde Bobi a Nencio:

El corno e l'orsa insieme s'è scontrata, E son mutate già di molte stelle.

RANDELLO dice a' compagni:

Lasciar non vo' la mensa apparecchiata, Ch' e' can ci romperebbon le scodelle : Ma Nencietto le può rigovernare, E rimaner le pecore a guardare.

Risponde NENCIETTO agli altri:

Perché volete me solo lasciare? Credete ch' i'non voglia anch' io venire? Perch' io sia piccol, potrò camminare, E ho inteso quel che s'è avuto a dire. Venire intendo avale a questo affare, Lasciar le bestie intendo e voi seguire Per veder Cristo, ver figliuol di Dio: E fia che vuole, i' vo' venire anch' io.

Risponde NENCIO a Nencietto:

Non far pensier per nessun modo o via Venir con esso noi in verum lato.

Risponde Nencietto a Nencio:

Per che cagion? la vostra è villania: Andar possiate voi con mal commiato!

Risponde Nencio a Nencietto:

Se tu mi spezi la mia fantasia, Presto t'insegnerò come gli è nato, Con questo mio randello in sulle stiene; La gioia ti potrà tornare in pene.

Bobi dice a Randello che pigli e' cani:

Orsù, Randello, piglia a man Giordano, Ed io menerò meco el Falconcello, Chè siam sicuri, perchè è tempo strano: Però non è da camminar senz' ello. Avale è meza notte: orsù andiano Insieme e ratti, sol per trovar quello; Chè gran consolazione a' nostri cuori Sarà, veggendo el re de' gran signori.

Ora si partono; e Nencio toglie un sacco, e Bobi toglie sei mele, e Randello toglie molti caci, e partonsi; e quando sono presso, Nencio dice:

Questo splendore è tanto rilucente! Compagni mia, e' mi par certo e vero Che noi troverrem questo re potente, Che 'l mondo vuol cavar di vitupero.

Risponde RANDELLO a Nencio:

Deh stiamo attenti e con divota mente, Chè al mondo non fu mai simile impero, Nè simil cosa di tal perfezione: Cerchiam contriti e con divozione.

Ora vanno, e quando giungono alla capanna, NENCIO dice:
Venuti siamo con gran riverenzia,

Come dall'angiol fummo annunziati, Umilemente alla vostra presenzia; Che questo è 'l vero Dio siamo avvisati. Sol una grazia piena d'eccellenzia Voi ci farete, e saren consolati: Si come nostro Dio e ver Signore, Quest'è, baciargli e'piè con grande amore.

Nencio gli bacia el piè, e levasi ritto, e Bobi s'inginocchia, e dice: Idio ti salvi, figliuol benedetto.

C' hai la corona in capo come santo;
Dall' angiol tuo stanotte ci fu detto,
Con grandissima festa e con bel canto,
Che tu se' tanto buono e si perfetto
Che dir non si potrè' nè che nè quanto:
Ma come ebbi inteso el suo parlare,
Tolsi sei mele, e vènniti a trovare.

RANDELLO s' inginocchia, e dice:

Signor, tu sia el molto ben trovato,
Coll'asino e col bue in compagnia,
E questo padricciuol che è qui dal lato,
Con questa donna che par tanto pia.
Piacciati avermi per raccomandato,
Poichè tu se' Signor, Padre e Messia.
Di questo cacio t' intendo far dono,
E con questo mio zufol farti suono.

Randello suona la cornamusa, e poi Josef dice:

Io vi ringrazio quanto i' posso piue
Di tanto cacio ch' avete arrecato;
Bastava solo arrecarcene due,
L' altro per voi aversi riserbato;
Ma vel meriterae el buon Jesue
Di tanto amor gli avete dimostrato.
Pigliate un caldo, ¹ chè gli è ben ragione:
Avendo vin, vi dare' colizione.

Risponde Bobi a Josef:

Io ho ben qui el fiaschetto pien di vino, Sicchè, Giuseppo mio, non dubitare: Tre ore siamo stati per cammino: Io son di quelli che vo' un po' mangiare.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Riscaldatovi un poco, prendete una fiammata; ed è modo non chisto, ma che ha altri esempi.

Dice NENCIO a tutti:

Io credo aver qui meco un marzolino: Dammi el coltello ch' i' lo vo' tagliare, E distendi qui in terra questo sacco, Ch' io vo' sedere perchè sono stracco.

Ora fanno colezione; e fatto colezione, Nencio dice a Josef:
Giuseppo mio, egli è vicino al giorno:

Partir noi ci vogliam con grande amore, E inver le nostre bestie far ritorno Che son rimaste senza alcun pastore.

Risponde Josef a pastori:

Priego facciate presto a noi ritorno: Io v'accomando a Cristo salvatore.

Risponde NENCIO a Josef:

Fatti con Dio; n'andremo a nostre grotte, Chè gli è ancora un gran pezo di notte.

E' pastori si partono, e vanno alle pecore; e' dua Magi s' incontrano insieme, e IL VECCHIO dice:

> Dove va'tu, o magno re potente? E d'onde vien con tanta baronia?

Risponde EL GIOVANE al vecchio:

Io vengo delle parte d'oriente, E cerco di trovare el ver Messia; Seguo la stella che ci è qui presente, Che m'ha insegnato insino a qui la via; Cerco vedere il redentor verace, Ed offerirgli, e domandargli pace.

Risponde EL VECCHIO al giovane:

Ed io son di levante qui venuto Cercando Idio, seguendo questa stella; E son condotto salvo col suo aiuto, Ed ho già cerco in qua molte castella: Non l' ho trovato; onde mi par dovuto, Senz' altro domandar, seguitar quella Che sanza dubbio salvi meneracci, E'l tempo e'l loco e'l dove mostreracci.

Ora giugne EL MEZZANO, e dice loro cosi:

Salvivi Idio, o franca baronia. Deh dite a me, se lecito è sapere, Ove o in che parte è nato il ver Messia, Che molto di lontan vengo a vedere. La stella è stata sol la guida mia, E le scritture in ciò fondate e vere Che in Betelem Judea, dicono, ha stare: Ora è venuto, i' lo vorrei trovare.

Risponde EL VECCHIO:

E noi siam qui per questo capitati, E sol cerchiam trovare el Salvatore.

Risponde EL MEZZANO:

Seguiàm la stella, che ci ha qui guidati, Che ci condurrà salvi al Redentore.

Risponde EL GIOVANE:

Poi che noi siamo in tal luogo fermati, Voi sapete che Erode è qui signore; A me parrebbe in ciò lui domandare.

Risponde EL VECCHIO:

Tu hai ben detto: andianlo a visitare.

E' Magi vanno a Erode, e El VECCHIO dice:

O magnanimo Erode, alto e potente, Dio ti salvi e mantenga e cresca stato. Noi vegnam delle parte d'oriente Per adorar il Redentor che è nato; Crediam che cotal caso t'è presente, E dove è quel che fia tuo Re chiamato. Però che la scrittura aperto mostra. Che debbe nascer nella terra vostra. Noi siam venuti a guida d'una stella, Che per diversi luoghi ci ha guidati, Pulita, chiara, rilucente e bella; Ci ha condotti al tuo regno e poi lasciati.

Risponde ERODE a' Magi:

Fra noi di questo ancor non si favella; Vero è ch'i' non ho e' savi domandati: Posate un poco, e intanto intenderoe, E poi del caso appien v'avviseroe.

E' Magi si posano, ed ERODE dice a' savi :

O savi mia, io vo' saper lo' ntero, Secondo che vi mostra la scrittura; Disputatela insieme e dite il vero: Dove ha nascere il Re della natura? E'm'è entrato nel capo un pensiero Ch'i' ho del suo venir quasi paura.

Risponde el PRIMO SAVIO a Erode:

Noi lo verrem fra noi qua disputando, Poi ti diremo el dove, el che e 'l quando.

Ora vanno a disputare, e il PRIMO dice:

Dice Isaia, per quel ch'i' ho trovato:

Che di radice Jesse virga ha uscire.

Risponde il SECONDO SAVIO:

Tiburtina l' ha meglio dichiarato: Che Cristo in Betelem debbe venire, E sarà in Nazareth annunziato: Felice madre che lo de' nutrire!

El TERZO SAVIO dice :

Dell'eccelso quaggiù, dice Eritrea, Nascerà in terra, e di vergin ebrea.

Risponde el PRIMO SAVIO:

Sarêci molti detti a replicare, E fare lunga disputa e gran piato; Ma egli è meglio ad Erode tornare A dir che in Betelem nasce o gli è nato.

Risponde il SECONDO SAVIO:

Andiàmgli a dir che facci ben cercare Chè questo re si truovi e sia spacciato, Perchè el profeta vuol, saper lo dêi, Che sia l'ultimo re ch' abbin gli Ebrei.

E' savi tornano ad Erode, e il TERZO dice:

Noi abbiam molto el caso disputato, E in Betlem troviam che de' venire Un, che sarà di vergine incarnato, Figliuol di Dio, e de' in croce morire. E per più segni a noi par che gli è nato, Chè 'l cielo gli comincia a ubidire Per questa stella che dicon costoro: Noi non sappiam più là, dimanda or loro.

ERODE dice a' Magi:

O venerandi re, che d'oriente Venuti siete nelle parte mia A guida d'una stella solamente, E cercate trovare el ver Messia, Quanto è che questa stella fu presente? Ditemi el punto, l'ora, el mo' e la via Che insino a qui per guida avete avuta, E dove e che e quando ell' è perduta.

Risponde EL VECCHIO:

Tredici di è ch' i' vidi la stella, E come io giunsi a te qui, l' ho perduta.

Dice el mezzano:

I' son venuto altrettanto con ella; E com' io ti parlai, mai l' ho veduta.

Dice EL GIOVANE:

Tredici di è ch' io montai in sella, Ed holla per iscorta sempre avuta, Salvo che or non la veggo: or ferma el sunto Ch' ella ci sparve a tutti in sun un punto.

ERODE dice a' Magi:

Per tutto Betelem cercar potrete,
Se voi potete questo re trovare;
E, quel trovato, a me ritornerete,
Perch' io lo vo' venire a visitare:
E questo fermo mi prometterete
Che 'l tornar vostro a me non de' mancare.

Risponde IL VECCHIO a Erode:

E così promettiam per la fè pura.

Risponde ERODE:

Andate in pace: Dio vi dia ventura.

E' Magi si partono, e il PRIMO SAVIO dice ad Erode:

Se questo re, o magno Erode, è nato, Questo è per te un caso iniquo e strano: Ch' e' ti torrà reputazione e stato, E forse in breve la palla di mano. Io ci ho da dianzi in qua molto pensato, E non so che partito ci pigliàno. Pur el mal fresco è facile a sanare Più che poi vecchio; or fa quel che ti pare.

ERODE irato dice:

S' i' posso a caso dov' egli è sentire, Sarà stato infelice el suo destino, Chè, sanza indugio, io lo farò morire, Sanza guardare o grande o picolino. Non può un morto in signoria venire: Aspetta pur ch' i' l' abbia a mio dimino, Ch' i' 'l tratterò in modo e per tal segno Che sano e salvo a me resterà il regno.

Risponde il SECONDO SAVIO ad Erode:

O sacra Maestà, questo è il migliore, E parmi ch' abbia avuto buon consiglio; Chè se or di nuovo fussi altro Signore Questo reame andrebbe in iscompiglio; Tu mancheresti di gloria e d'onore, E sare' tutto 'l mondo in gran bisbiglio: Cerca d'averlo in man con festa e gioia, E, costi ciò che vuol, fa pur che muoia.

ERODE irato dice a' savi:

Io ho concetto e fermo in fantasia Che s'i' posso in mie rete invilupparlo, Io uscirò di tanta ricadia.

Io ardo, i'scoppio, i'vogl'ire a trovarlo.

Risponde il TERZO SAVIO ad Erode:

Non fare, Erode: ella sare' pazia: Aspetta e' Magi, e po' andrai a pigliarlo.

Risponde ERODE a' savi:

Poiche debbon tornar, or aspettiano, E guai a lui, se mi vien tra la mano.

Erode si ferma; e i Magi veggono fermare la stella alla capanna, e IL VECCHIO dice:

Parmi vedere in ciel ferma la stella, E più di suo andar non fa motore.

Risponde EL MEZZANO:

Ell'è assai più rilucente e bella, E certo in questa parte è il Redentore.

Dice EL GIOVANE :

Questa per certo fia buona novella: Nella capanna è là molto splendore. Con divozione state tutti attenti, Chè questo è il luogo ove sarem contenti.

Vanno allato alla capanna, e IL VECCHIO dice:

Essendo io vecchio e della età sublimo Tra noi che siam presenti all'offerire, Età mi sforza i' dica essere il primo Che offerisca a questo magno sire.

Ora EL VECCHIO offerisce, e dice:

O creator superno, come io stimo,

Io ti son qui venuto a riverire. Non mi punir secondo el mio peccato, Ma fa per tua pietà ch'i'sia salvato.

El mezano offerisce, e dice:

O vero, immaculato, eterno Dio, C' hai fatto cielo e terra, fuoco e mare, E preso carne pel peccato rio, Col sangue tu ci de' ricomperare: Deh! non guardar, Signore, al fallar mio, Ma voglia umanità con meco usare: Pace ti chieggio in questa breve vita, E teco in ciel riposo alla partita.

EL GIOVANE offerisce, e dice:

O verbo glorioso, Idio incarnato
Per salvar noi, d'una vergine pura,
Povero, umil, fra gli animal se'nato,
In sterile capanna, alla ventura.
Felice vecchio che dal ciel t'è dato
Di custodire il Re della natura,
Priega per noi il Signor, se gli è in piacere,
Che ci dia grazia a servir suo volere.

Quando e' Magi hanno offerto, Josef dice cosi:

O re pregiati, venerandi e buoni,
Ch' avete in carne Idio vero adorato
Ed offerto si ricchi e magni doni,
Quantunche io posso, ognun sia ringraziato.
Cristo nel camminar non v' abbandoni,
E sani e salvi ognun duca al suo stato,
E dievi pace, amor, forza e virtute
In questo mondo, e in cielo alfin salute.

Risponde IL VECCHIO a Josef:

Josef, e' ci convien da te partire, Per ritornar ciascun dove è signore; E prima a casa Erode abbiamo a ire A dirgli dove è nato il Redentore.

Risponde Josef a' Magi:

Costui, che voi venisti a riverire, Vi guidi sani e salvi con amore; Ed andate ciascuno ove vi piace.

Risponde EL VECCHIO a Josef:

Resta con Dio, e rimanete in pace.

E' Magi si partono, e quando son partiti EL VECCHIO dice:

Perchè la via è scura, aspra e sassosa, E' mi parre', compagni, da posarci; Ed è la notte scura e tenebrosa,

Ed è sospetto el di a camminarci.

Risponde EL MEZZANO al vecchio:

Vera cosa è che l' è pericolosa; Posiamo, e po'doman potren levarci E camminare e rimetter le dotte. <sup>1</sup>

Risponde EL GIOVANE:

Posian, chè gli è pazia andar di notte.

E' Magi dormono, e uno Angiolo viene, e dice:

Magi, ch' avete offerto al ver Messia, Or volete ire a 'nsegnarlo a Erode, Che cerca d' ammazzarlo tuttavia Con giunte, inganni e sua trappole e frode, Tornate a' regni vostri da altra via, Fuggite quel che sol di mal far gode: E la ruina e 'l mal che fa disegno Tornera sopra lui e del suo regno.

El vecchio si desta, e dice:

Compagni, state su sanza indugiare, Però che presto ci convien partire Sanza altrimenti el re Rode trovare, Che cerca Idio, che lo vuol far morire. L'Angiol me l'è venuto annunziare, Essendo io desto qui in terra a giacere. Ciascuno al regno suo d'altra via torni, E fugga quel che ci darebbe scorni.

Risponde 1L MEZZANO, e dice:

Io senti' dianzi anch' io l' Angiol parlare, E disse proprio quel che tu ha' detto: Vero è che non mi fece già destare, E messemi d' Erode gran sospetto.

Dice EL GIOVANE:

Questa via che è di qua si vuol pigliare, Chè fia per noi un buon cammino e retto, E fia contento ogni nostro desio.

Risponde EL VECCHIO:

Or oltra andiam, che sia laudato Idio.

<sup>1</sup> Riacquistare il tempo perduto, ed ha esempi di Lorenzo il Magnifico e d'altri.

E' Magi si partono, e vanno per la via che disse. ERODE dice a' suoi savi:

Che vuol dir questo? el termin è passato Che que' tre re dovevan ritornare; Certo egli aranno questo re trovato, Poi fien partiti per non lo insegnare. S'i'vo' tener riputazione e stato, E'm' è di nicistà costui trovare. Pensate or voi qualche trappola o laccio, Ch'i' lo giunga a man salva, sanza impaccio.

Risponde il PRIMO SAVIO a Erode:

Fa in tutta Betlem notificare
A chi ha figli d'un anno o manco nati:
E fingerai una gran festa fare,
Comanda che sien tutti a te recati,
Chè tu ti vuoi con essi rallegrare;
E chi gli reca, d'oro fien premiati;
Noi troviam che sarà di pover gente,
E verrà per questo òr subitamente.

Così verranno tutti pel tesoro, Ed anche temeran disubbidire. Come son giunti, e tu non far dimoro, Ma con presteza allor gli fa morire.

Risponde ERODE a' savi :

Questo mi piace; orsu mandian per loro, Ch' i' vo' tutto questo ordine seguire. Povero o ricco, chiunque verra in corte, Deliherato ho di dargli la morte.

Erode si volge al banditore, e dice:

Va presto, handitore, e metti un bando Universal, per tutto el mio terreno, Che a tutti e' sottoposti mia comando Chi ha maschi figliuol, d' un anno o meno, Li venga innanzi a me rappresentando, Ch' i' son di gaudio e di letizia pieno, E vo' far festa e dar lor gran tesoro: E chi non viene ara pena e martoro.

EL BANDITORE va a bandire, e dice:

Fa metter bando Erode e comandare A chi ha figliuol d'un anno o manco nati, Poveri o ricchi a lui gli de'menare, E fien con chi gli reca premiati, Chè molto gran tesoro vuol lor dare A' maschi sol, che son da lui chiamati, E vuol far festa e general convito; E chi non viene a doppio fia punito.

Ora apparisce l'Angiolo alla capanna, e dice cosi:

Sta su, Josef, e'ti convien partire Col fanciul e la madre di presente, Ch' Erode cerca di farlo morire; Sicchè fuggi in Egitto prestamente, E statti là, fin ch' i' ti venga a dire Che tu possa tornar sicuramente. Muovi testè, chè non è tempo a stare, Perchè è pericoloso lo indugiare.

Josef dice a Maria:

Sta su, Maria, togli el bambino in braccio, E monta presto in su questo asinello, Ch' Erode ce 'l vuol tôr con onta e impaccio, Secondo che m'ha detto Gabriello; E fuggiamo in Egitto, e diano spaccio Acciocchè manchi el pensier crudo e fello. Essendo notte e sterile l'andare, Fatti far lume al cielo al camminare.

Ora si partono, e quando sono partiti, Erode dice:

Questa è assettata: venghino a lor posta.

Or mi bisogna aver molti soldati,

Chè a un mio grido ed una mia proposta,

Sien tutti presi, morti e sbaragliati.

Oltre qua, Siniscalco, senza sosta,

E statti qua co' tua compagni armati,

E chiunche io ti dirò, farai morire.

Risponde il SINISCALCO:

Noi siamo in punto, e presti ad ubidire.

Le balie si scontrano insieme, e una, che ha nome Tarsia, dice a tutte:

Dove n' andate, o bella compagnia,
Che parete si liete a camminare?
Risponde una che ha nome Calcidonia:
Andiamo a visitar la signoria

Del magno Erode, che ci fa chiamare.

Risponde TARSIA, e dice a tutte:

Noi possiamo ire insieme tuttavia, Chè anco noi l'andiamo a ritrovare.

Dice CALCIDONIA a Tarsia:

Come ha nome cotesto bambolino?

Dice TARSIA a Calcidonia:

Ha nome Abram.

Risponde Calcidonia: E'l mio Samuellino.

Una che ha nome CANDIDOBA, dice a Monusmelia cosi:

O Monusmelia, el vostro è si rognoso!

Non l'accostate a questi bambolini.

Risponde Monusmelia:

Egli è un' po di lattime.

Risponde CANDIDORA: Anzi è lebbroso.

E debbe esser fornito a pellegrini. <sup>1</sup> Guarda se 'l mio è candido e biancoso! È bianco e biondo, e val cento fiorini.

Risponde MONUSMELIA irata:

Benche gli è bello, e' pare un topaccino, Ed ha un viso come un bertuccino.

TARSIA riprende Monusmelia e dice:

O Monusmelia, siate voi impazata? Ognuna fia dal Re stolta tenuta.

Risponde Monusmelia a Tarsia:

Gli è questa Candidora smemorata, Che par che tutto 'l mondo oggi le puta.

Dice CANDIDORA a Monusmelia:

Io ti canterò il vespro, scellerata, Quel che tu sei, e quel che sei tenuta.

CALCIDONIA dice a tutte:

Su, colla mala pasqua, state chete: Andianne a Erode tutte allegre e liete.

Vanno a Erode, e TARSIA dice:

O magno Erode, poi che ci hai chiamate Co' figliuo' maschi al general convito, Eccoci tutte quante apparecchiate, E sanza indugio abbiam tutte ubidito.

<sup>1</sup> Debbe esser ben proposisto a pidocchi. Pellegrini per pidocchi è anche nel Morgante e nel Firenzuola.

ERODE risponde alle balie:

Sarebbe drieto a voi, donne restate Per lunga via? o gnun caso seguito?

Risponde Calcidonia a Erode:

Per tutto el tuo terreno e le tua gente Chi de' venire, Erode, ci è presente.

ERODE dice da sè: L'astuzia e 'l governar d'un uom mortale
Oggi ha saputo più che i gran profeti,
Che dicon che un bambin cotanto vale;
Oggi staranno ammutolati e cheti.
O stolti ignoti, o zucche sanza sale,
Oggi vi sono occulti e' gran segreti;
Che chi mi dovea dar del regno bando
Morra per me, ed io verrò regnando.

Ora si volge al siniscalco:

Or, per darvi la mancia ch'io promessi, Su, Siniscalco, sanza stare a bada, Fa che costor sien tutti a morte messi, E guarda ben che niun non se ne vada; Spacciagli tutti presto, or oltre, ad essi, Mettigli tutti al taglio della spada.

Risponde EL SINISCALCO:

Ecco ch'i'vò, signor, benchè e' mi duole.

Risponde Erode:

Oltre su, presto, spaccia, e non parole.

Ora ammazzano tutti i bambini, e quando gli hanno morti, TARSIA piange il suo bambino, e dice:

O dolce figliuol mio, tu se' finito!
O me, dolente, afflitta, sventurata!
Ohime! che dirai tu, caro marito?
Oh dolorosa mia trista giornata!
Ohime, sorelle, a che duro partito
Si truova la nostra alma sconsolata!
El van tesor del re, ch' i' stimai tanto,
Mi torna in doglia ed in amaro pianto!
Calcidonia piange el suo bambino, e dice:

E questo quel figliuol ch' i' generai E parturi' con tal pena e dolore? È questo quel figliuol ch' io allattai E nutricai nel mondo in tanto amore? O contraria fortuna, in quanti guai M' ha'tu condotta, ricercando onore! O marito, ch' aspetti gran tesoro, Pel tuo figliuol arai pena e martoro.

Ed ancora CANDIDORA piange il suo, e dice così:

Oh madre trista! omè padre dolente!

Che dirai tu del tuo morto figliuolo?

Io non sarò mai più lieta vivente.

Chi fia l'ambasciador di tanto duolo?

#### Dice MONUSMELIA:

Non istiam più, sorelle, al re presente, Ma partiam dolorose in nostro stuolo. Tornianci a casa ove ritroveremo E' padri afflitti; e que' conforteremo.

#### Dice TARSIA a Erode:

O crudo, iniquo re, aspro e villano, È questo il don che tu dicevi dianzi? Omè, che, scambio d'oro, ho sangue in mano! Perfido re, ch'ogni altro crudo avanzi.

Risponde ERODE alle balie:

Tu mi rompi la testa, e parli in vano. Tirate via, levatevi d'innanzi, ·Ch'i' vi darò poi doppia disciplina.

Risponde CALCIDONIA:

Va, che venir ti possa una contina. 1

Le balie si partono, e Monusmella dice a Candidora : O Candidora delle voglie strane, Dov' è restato el tuo figliuol bianchiccio?

Risponde CANDIDORA:

Io sento che mi brulica le mane, E vai cercando portarne un carpiccio.

Risponde MONUSMELIA:

Io ho anch' io cinque dita intere e sane, Ed anche ho di chiarirti un gran capriccio.

Risponde CANDIDORA:

Non basta el minacciar: farò davvero?

Risponde Monusmelia:

Vienne, trombetta, ch'io non ho pensiero.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gioè: febbre continua. Anche nella Mandragora: Che le venga una contina!

Ora si scapigliano, e dànnosi delle busse, e l'altre le dividano; e Tarsia dice:

Vo' siete peggio che bambin da culla, E dimostrate aver poco cervello.

Risponde CANDIDORA a Tarsia:

Gli è Monusmelia, io non dicevo nulla, Che m' ha rimproverato Samuello.

TARSIA dice a Monusmelia:

E tu sei peggio assai ch' una fanciulla.

Risponde Monusmelia;

Io ho disposto a metterli un cappello.

Dice CALCIDONIA a tutte:

Chete, in malora! no' abbiam male assai: Tornianci a casa a star co' nostri guai.

Le balie si partono, ed ERODE dice:

Or è felice e fermo ogni mio regno, Or non ho io di nulla più paura, Or è passato e spento ogni disegno, Or sane e salve resteran mie mura; Ch' i' ho tanto operato collo ingegno Ch' i' ho già spento il Re della natura; E sia tal di per sempre in gran memoria Di far festa, trionfo, gaudio e gloria.

Viene l'Angiolo, e dà licenzia:

Popol, ch'avete el Salvator veduto Povero e vile in tanta pazienzia Da' pastori e da' magi aver tributo, Stando divoti in tanta obedienzia, Erode crudo, al mal far provveduto, Vedesti dar contro a' bambin sentenzia; Iddio vi guardi e salvi da' peccati; E ringrazianvi, e siate licenziati.

~

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Prese effine a quelle registrate di *dare o fare un cappello*, ma che uon significa soltanto *fare un rabbuffo*, ma mettere le mani addosso ad alcuno e scapigliarlo malamenté.

### BAPPRESENTAZIONE

DELLA

## PURIFICAZIONE DI NOSTRA DONNA.

--

L'edizione da noi esemplata è quella casì descritta dal BATINES (pag. 56):

— Rappresentatione della Purificatione di nostra Donna: Cice la festa di Sancta Maria Candelaja. — Fece stampare Bartholomeo di Matheo Chastelli, s. a. ma dei principi del sec. XVI, in 4° di 4 c. con 3 fig. sul frontesp. ed in fine il segno dello stampatore.

Altre edizioni sono le seguenti;

- In Firenze MDLIX. In 40 di 4 c. con 3 fig.
- In Siena 1582. In 4° di 4 c. con 2 fig.
- In Firenze appresso Giouanni Baleni l'Anno 1594. In 4º di 4 c. con 3 fig.
  - In Siena, s. a. In 40 di 4 c. con 2 piccole fig.
  - In Siena, alla loggia del Papa. 1609. In 4º di 4 c. con fig.

Si citano anche le edizioni seguenti in 4°: Firense, 1555 (Pinelli nº 2577). — Firense, s. a. — Siena alla loggia del Papa, s. a. (Allacci) — s. a. (Catal. di Magliaboch.)

### L'ANGELO annunzia:

El verbo eterno, di Maria incarnato Per dar lume e salute ad ogni gente Con umiltà nel tempio presentato Per sacrificio, vero ostia vivente, In braccio a Simeon fu collocato Ove la vedova Anna era presente; Questo misterio di umiltà profondo Reciteren col cor purgato e mondo. SIMEONE in camera sua inginocchiato dice:

Signor, ecco 'l tuo servo Simeone, Che vien orando innanzi al tuo cospetto; Esaudi, vero Dio, mia orazione Che volto è verso te tutt' il mio affetto; Manda, Signor, la tua consolazione Per l'avvento del tuo figliuol diletto, El quale in carne a noi debbe venire Per farci al fine in ciel seco salire.

Levasi in piè, e vedendo venire verso di sè Jacob, dice: Chi è questo vecchio qual a me viene?

Risponde JACOB:

Io son Jacob.

Risponde Simeone: Che vorrà dir questo?

Dice Jacob: O giusto Simeone, el sommo bene

El quale in orazion tu ài richiesto,
Del mondo vuol levar le mortal pene
Mandando il suo figliuol giù in terra presto;
Già viene il tempo santo e benedetto
Del suo venir che da me fu predetto.

Nella mia profezia ho posto il segne Quando debbe venire il gran Messia: Che allora mancherà di Juda il regno, E a uno alieno translato fla; Tu vedi già venir tal tempo degno Che perso ha Israel la signoria; Però aspetta vederlo in tua vita, Prima che tu di qua facci partita.

Risponde SIMEONE:

Già sento rinovar la mia vecchieza Per le gran nuove qual oggi mi porti: Pel tuo parlar prendo vera certeza Di Cristo, che mi dia dolci conforti; Questo è quel che mia mente solo appreza, Che darà lume a' ciechi e vita a' morti.

Ora vede venir Daniello, e segue:

Un giovane vien qua, gentile e bello.

Risponde JACOB:

Questo è 'l giusto profeta Danïello.

Dice Daniello a Simeone:

Simeon'timorato, io son venuto A trar tua mente di pene e d'affanni. El tempo è quasi presso ch' adempiuto Delle settanta settimane d'anni, Doppo le qual da te sarà veduto Cristo incarnato involto ne' suoi panni; Però sta in letizia, gaudio e festa, Chè del venir suo poco tempo resta.

SIMEONE volta gli occhi al cielo e dice:

Benchè vederti, Signor, non sia degno, Pur gaudio sento del tuo avvenimento. A te volto mia mente col mio ingegno Acciò mi facci sempre in te contento E cresca in terra il tuo felice regno, E mai sia d'avversario alcuno spento.

Vede venir Malachia, e segue:

Qua venir vedo un altro per la via.

Risponde DANIEL:

Questo è il santo profeta Malachia.

Dice MALACHIA a Simeone:

Da parte dell'eccelso e gran signore, Vengo a manifestarvi il suo decreto; Però che manderà il gran precursore Avanti alla sua faccia tutto lieto Che parerà la via al Redentore, Manifestando il suo divin segreto; E subito nel tempio verrà Cristo E da te, giusto Simeon, fia visto.

SIMEONE orando dice:

O signor mio, potrò io mai vedere Il tuo benigno e dolce salutare? O quanto gaudio, letizia e piacere Arei, se mi volessi contentare!

Ora giugne un ANGELO, e gli dice:

Da parte del Signor ti fo sapere, Che gran letizia e gaudio ti vuol dare Prima che passi di vita presente; Vedrai Cristo incarnato veramente.

Risponde SIMEONE:

Nel cor mi sento tal consolazione Che in alcun modo non lo potrei dire.

Dice l' ANGELO:

Rimanti in pace, giusto Simeone, Perchè da te or mi voglio partire. Dice Jacob: Dio ti conservi in sua benedizione,
Acciò possi a sua gloria pervenire.

Dice DANIELLO:

Riman contento nello Dio verace,

Dice MALACHIA:

Simeon, resta.

Risponde SIMEONE:

Andate tutti in pace.

Partonsi e' Profeti con l'Angelo: e' pastori che nella Natività visitorno Cristo, di nuovo parlono, e Sansone dice:

Sadoch, el mio parlare un poco ascolta:
Tu sai che noi vedemo Cristo nato,
Al qual già noi portammo offerta molta,
Chè 'l nostro come sai ci fu rubbato;
Però vo' che torniamo un' altra volta
Acciò che sia da noi me' presentato;
Dimmi quel che ti par doviàn portare
Volendo quel di nuovo visitare.

Risponde SADOCH:

Sanson, io presi ier certe tortorelle Andando a uccellar qua pe' macchioni, Et ho fatto pensier di portar quelle, E in su la spalla un sacco di marroni.

Risponde SANSONE:

Io presi ancora alquante colombelle, Tendendo i lacci per pigliar pippioni; E mi vien voglia di portarle tutte, E pere e mele, e di molt'altre frutte.

Risponde SADOCH:

Quanto maggior presente gli portiano Tanto più noi saremo al Signor grati. Con questi pesi, e tu et io n'andiano, Chè ne saren da Dio rimunerati.

Risponde Sansone:

El nostro Trilla si vuol che chiamiano Acciò che meglio andiamo accompagnati.

Risponde SADOCH:

Eccolo qua, che gli è venuto appunto.

Dice SANSONE:

O Trilla nostro, a tempo tu sei giunto. Vuo' tu tornare a veder quel bambino Che adorammo con sincera mente? Essendo nato lui si poverino Voglio che li portiam maggior presente.

Risponde il Trilla:

Verrò, e vo'portar del pane e vino E un capretto grasso certamente; L'altra volta il pagai di canto e suono, Or gli vo'dar questo presente buono.

MECHERO zoppo viene zoppicando, e casca in terra e dice:

S' io vò due passi qua spesso rintoppo, E casco in terra come voi vedete.

Risponde Sansone:

Però rimanti a casa, sendo zoppo.

Risponde MECHERO:

E voi tutti tre insieme dove andrete?

Risponde Sansone:

Poco discosto, e none staren troppo.

Risponde MECHERO:

Se voi andate, vento e neve avrete. Essendo freddo, mi resterò al fuoco Poichè di tutti i' sono il più da poco.

Vanno e' pastori, e giunti alla capanna, Sansone dice:

Di nuovo tutti siate ben trovati; Voi ci parete tre lucenti stelle; Maggior presenti noi v'abbian portati Che l'altra volta; frutte e colombelle, Un sacco di marron, che ci ha ammaccati Pel peso grande, e queste tortorelle, E pane e vino e un grosso capretto.

Risponde Josef:

Quel che portate volentieri accetto.

Le tortole e colombe mi son grate,
Per offerirle in purificazione:
E l'altre cose ch'avete portate
Per nostro pover vitto saran buone.
Le vostre carità sien ringraziate:
Voi mostrate esser pur buone persone;
Baciate questo dolce e santo figlio,
Che vi difenderà d'ogni periglio.

Sansone s'inginocchia, e baciandolo dice:

O dolce e buon figliuol, quanto diletto Baciandoti ho sentito nel mio core! SADOCH lo bacia, e poi dice:

Io mi sento saltare il cor nel petto, Poichè sono si acceso in tanto amore.

El TRILLA lo bacia, e poi dice:

Sempre sia, figliuol santo, benedetto, Che arder tu mi fai con gran fervore; E' mi par esser proprio in paradiso A veder sol questo splendente viso.

Dice Josef: Con questi don che voi ci avete offerti Inverso il tempio vo' pigliar la via.

Risponde Sansone:

Noi tre vogliàn venir con voi per certo, Chè noi pensian di farvi compagnia, Però che avendo a passar pel diserto Non vogliàn vi sia fatta villania.

Risponde Josef:

Tornate a casa; la via è sicura, Però non ci bisogna aver paura.

SANSONE dice a Sadoch:

Sadoch, io vedo ben che non sian degni D'accompagnar questo magno signore.

SADOCH risponde:

Non potendo seguir nostri disegni Io ne piglio sconforto e gran dolore.

Risponde Josef:

Nessun di voi per questo oggi si sdegni, Chè Dio accetta solo il vostro cuore.

Risponde TRILLA:

Dapoi che non vi par che noi vegnano, Allegramente a casa ritorniano.

E' pastori tornano a casa loro; e Josef dice a Maria Vergine:

Levati su, diletta e cara sposa,

Chè 'l giorno quadragesimo è venuto;

Andiamo al tempio senza far più posa

A laudar Dio del frutto ricevuto.

Risponde MARIA:

Questa mi par razionabil cosa, Andare al tempio col divino aiuto, E far l' offerta, come pon la legge, Al sommo Dio che l'universo regge.

Risponde Josef: Il tuo figliuolo in braccio porterai, Et io con le colombe t'accompagno; Per ricomprare il figlio porterai L'argento tratto del nostro guadagno.

Risponde MARIA:

Piangendo, meco, sposo mio, verrai, Chè io pel pianto già mia faccia bagno Considerando Dio umiliato Voler esser nel tempio presentato.

Ora vanno; e per la via MARIA segue:

L'umiltà, Signor mio, tanto ti piace, Che preso hai carne nostra bassa e vile, E per far l'uom, Signor, di te capace, In età parva, pura e infantile Vuol'che sia presentato a Dio verace Nel tempio santo il tuo corpo gentile; Et io ancor, figliuol, con umil core Ti porto al tempio, dolce mio Signore.

Fermonsi per la via, e SIMEONE in camera sua dice:

Quando verrà quel tempo si bramato
Ch' i' vegga con questi occhi corporali
Il verbo eterno per noi umiliato
Per liberarci dagli eterni mali?
Mio corpo è per vechieza consumato,
E vivo con speranza in pensier tali
Sendo si vechio, e 'l tempo già s' appressa
Che venga questa grazia a me promessa.

Giugne l'Angelo, e dice:

Simeon santo, giusto, e timorato,
Da parte del Signor ti vengo a dire
Che 'l suo figliuol d'una vergine è nato
E in questo giorno al tempio de' venire.
Avendo tanto quel desiderato,
Vogli di qua con presteza partire,
E con fervor nel tempio te n'andrai,
Dove questo figliuol santo vedrai.

Partesi l'Angelo, e SIMEON dice:

Il cuor mi sento strugger d'allegreza, E con gaudio ne vado al tempio santo. Felice a me, che in mia canuteza Vedrò Cristo in letizia, festa e canto! Lo spirito mi muove con presteza

VOL. I.

Andar al tempio, e quivi starvi tanto Ch'i' vegga questo dolce e bel figliuolo, E prenda in braccio quello unico e solo.

Simeone va al tempio, e fa orazione mentale, et ANNA profetessa nel tempio, inginocchiata, dice:

A te, Signor, vien la tua donna antica, Con orazion continue pregando, E con digiuni, affanni e gran fatica, Sempre vivendo al tuo degno comando. Signore eterno, pregoti mi dica E chiaramente manifesti, quando Debbe venire a noi el gran Messia, Il qual mio cor sempre brama e desia.

Giugne l' ANGELO, e gli dice:

Anna, del vero Dio gran profetessa, I'ti vengo a mostrar questo misterio. Cristo è già nato, et al tempio s'appressa E da lui piglierai gran refriggerio: Prima che dalla morte sia oppressa Ripien sarà il tuo buon desiderio.

L' Angelo si parte et ANNA dice:

Questa mi par, Signore, una gran nuova, E oggi aspetto vederne la pruova.

La Vergine Maria giugne al tempio; e Simeone gli va incontro e dice: O madre degna, gloriosa e santa,

> Che porti in braccio il tuo diletto figlio, Questa è quella felice e fertil pianta In terra nostra posta come giglio! La mia mente si alieta tutta quanta, Se questo tuo figliuolo in braccio piglio: Chè certo son che gli è Cristo re nostro, Come ben dal Signor m'è stato mostro.

Risponde la VERGINE MARIA:

Poi che 'l Signor t' ha questo rivelato, Per modo alcun non tel posso negare.

E porgegli il figliuolo, e segue:

Ricevi in braccia tua il verbo incarnato Che ti vuol pienamente contentare.

Simeone lo piglia e dice:

Io ti prendo, Signore Dio beato, E vedo che tu se' il mio salutare; Il cor mi s'apre per la gran dolceza, Vedendo di tua faccia tal belleza.

E baciando il bambino, segue :

Io ti bacio, Signor santo e diletto, Gustando il tuo amor dolce e suave; Garo figliuol, nelle mia braccia stretto Ti tengo, e non mi par tal peso grave. Il cor tutto si strugge nel mio petto, E già del ciel mi pare aver le chiave; Tanta letizia e gaudio nel cor sento Che io ne restero sempre contento.

SIMEONE rende il bambino a Maria; e segue, alzando gli occhi al cielo: Or lassa il servo tuo. Signore. in pace.

Secondo il detto che m' ai rivelato,
Perchè visto han mia occhi Dio verace,
Tuo vero salutar, ch' hai preparato
Dinanzi al popol, che sara capace
Conoscer tanto bene a lui donato:
Lume alle gente in rivelazione,
A Israel gloria e consolazione.

La VERGINE MARIA dice:

Di tante laude date al mio figliuolo Oggi mia mente assai si maraviglia, Chè, sendo occultamente nato solo, Quel, manifesto in braccio, el vecchio piglia: Questo procede dal supremo polo, Per contentar chi a Dio s'assomiglia.

Dice Josef: Ancor mio cor maravigliato gaude,
Poi c'ho sentito le divine laude.

Dice SIMEONE a Maria:

Ciascun di voi da Dio sia benedetto!

Deh, madre, ascolta mia prefazione.

Sarà da molti il tuo figliuol perfetto

Posto in ruina e resurressione,

E in segno tal, che li fia contradetto;

E poi sua dura morte e passione

A l'alma ti sarà duro coltello;

Per tanto aspetta questo aspro flagello.

Anna in questo giugne, e dice a Maria:

O madre piena di benedizione, Porgimi in braccio il tuo figlio diletto: E'm'è stato dimostro in orazione Questo esser il figliuol di Dio perfetto.

MARIA li porge il bambino, e dice:

Ricevi quel per tua consolazione, Nelle tuo braccia e stringitelo al petto. Questo è il ver Messia tanto aspettato Che vuol essere al tempio presentato.

Anna piglia il bambino, e dice:

Figliuolo, io ti confesso Redentore
Del popolo d'Israel, e d'ogni gente;
Di tutto il mondo sei vero Signore;
Però ti bacio, figliuol, dolcemente.
Io sento tal diletto nel mio core,
Che mi fa con letizia esser gaudente;
Io ti ringrazio di tanta dolceza
Che m'hai oggi concessa in mia vecchieza.

MARIA ripiglia il figliuolo, e portalo al Sacerdote, e gli dice :

O sacerdote, pastor della gregge,
Io vengo in questo giorno a presentare
A quel che l' universo mondo regge
El primo nato mio, e osservare
La sua divina, giusta e santa legge;
Per tanto meco voluto ho portare
Col figlio, le colombe in sacrifizio,
Laudando Dio di tanto benefizio.

Offerisce il figliuolo, e le colombe al SAGERDOTE; e lui presenta il bambino sopra l'altare, e dice:

> O sommo, eterno et immertale Dio Che di niente ogni cosa hai creato, L'offerto figlio a te con buon disio Ricevi, vero Dio, Signor beato, E fa che quel sia giusto santo e pio, Sendo a te, Creator suo, presentato. La tua benignità in lui discenda, E d'ogni avversità sempre il difenda.

El SACERDOTE si volta alla Madre, e segue:

Sendo questo bel figlio primo nato Rimaner debbe nel divin servizio: Ma se fussi da voi ricomperato Ritornerebbe in vostro benefizio.

Risponde la Vergine Maria:

Cinque danar d'argento io v'ho portato, Secondo che è concesso al mio offizio; Per voi riceverete questo argento, Chè io sol del mio figlio mi contento.

Il SACERDOTE piglia i danari, e dice:

Madonna, voi avete ben ragione, Si bel figliuol volendo riavere: Però ch'io son di questa opinione, Che di quel voi n'arete gran piacere. Certo che fia di gran riputazione, Come in suo aspetto ben si può vedere; A miei di, mai non viddi si bel figlio.

Risponde Maria ripigliando il figlio: E però volentieri io mel ripiglio.

Dice il SACERDOTE:

Se vi volessi pur ancor pentire Di volerlo lassar qui al Signore, Io vi prometto di farlo nutrire, E quel vi condurrò a grand' onore.

Risponde MARIA:

Gon esso in braccio di qua vo' partire Chè lassar quel mi parre' far errore; Daretemi licenzia, se vi piace.

Risponde il SACERDOTE:

Andate, che 'l Signor vi dia sua pace.

Partendosi dice Josef a Simeone et Anna:
Partiamo insieme, Simeone et Anna,
Con iubilo, letizia, canto e festa.

Risponde SIMEONE:

Poi che gustato abbiam celeste manna, La mente nostra è fatta monta e desta.

Dice Anna: Io cantero sempre al Signer Osanna, In questo po' del tempo che mi resta.

Dice Maria: Con dolce melodia cantiamo a Dio Sue laude sante, con retto disio.

Cantano insieme questa lauda:

Con dolcezza e con amore
Contempliamo Dio incarnato,
Che per noi è presentato
Come servo al suo Signore.
E laudiam col cor sincero,
Rinovata nostra mente,
Ouesto magno Signor vero

Che fa il nostro cor ardente Del suo santo amor fervente, Per la sua divina grazia Che sol nostra mente sazia Nello eterno creatore.

Con gran festa e gran letisia Seguitiam Jesu beato, E rimossa ogni tristizia, Abbian sempre il cor purgato: De' sua don ciascun sia grato, Per condursi alla sua gloria, Conseguendo la vittoria Per virtu del Redentore.

Ben possián restar contenti Poi che Cristo abbiam veduto; Suo cor ciascun gli presenti Per si gran don rioevuto, E col suo divine aiuto Seguitando umiltà santa Cresca nostra virtù tanta Che ci dia celeste omore.

### RAPPRESENTAZIONE

#### DELLA

# DISPUTA AL TEMPIO.

L'edizione che abbiamo esemplata è quella che conservasi in Palatina, e che è così descritta dal Bayinne, pag. 51:

— Rapresentatione del nostro Signor Jesu Christo Quado disputo nel Tempio. Edizione s. a. ma della prima metà del sec. XVI, in 4º di 6 carte con titole isteriato e orneto della figura dell'Angelo. Il verso dell'ultimo foglio è occupato da una gran figura in legno.

Abbiamo tenute sott' occhio anche le stampe seguenti:

- Stampata in Firense l'anno MDLIX. In 4º di 6 c. con 3 fig.
- In Siens, s. a. In 4º di 4 c. con fig. sul frontespizio.
- In Siens, s. a. In 4º di 6 c. con 2 picc. fig.
- Rivedute e corretta da Francesco d'Annibale da Civitella. In Siena, alla Loggia del Papa, 1620. In 4º: simile alla proced.
  - L'Allacei cita altra ediz. di Siena, Loggia del Papa, s. a.

Nell'antica drammetica liturgica latina o francese, non trovo cne la Disputa al Tempio dia argomento di dramma a sè: bensì forma parte dei gran Dramma francese della Passione, come si vede dall'analisi dei fratelli Parfait recata nel Dictionn. des Myst., pag. 701.

In nomine Domini nostri Jesu Xpi. Comincia la Rapresentazione di Jesu Christe quando va a disputar nel tempio co' dettori: e prima quattro fanciulli, dua buoni e dua tristi, l'uno chiamato Antonie e l'altro Francesco, e li cattivi, l'uno chiamato Fracassino e l'altro Scompiglia. E'a prima è dua buoni riscontranzi insieme.

Antonio dice a Francesco:

Buon di, Francesco mio, dove va'tu?

Francesco risponde:

S'i' tel volessi dire, io non lo so; Peggio contento a' mie' di mai non fu', E per perduto, come vedi, i' vo. Antonio: Se tu se' mal contento, i' son vie più;

Pur si debbe voler quel che si può.

FRANCESCO: Andiam a spasso, Anton, per la tua fè, Chè assai perde colui che perde sè.

Antonio quarda inverso que' dua cattivi, e dice:

Chi è colui che contro a noi ne viene?

Francesco: E' mi par lo Scompiglia e Fracassino.

Antonio: I' ti so dir che appaiati son bene;

Se l'uno è tristo, l'altro è caffettino.1

FRANCESCO: Sempre la botte dà quel ch' ella tiene:
Da sera si conoscie il buon mattino.

Antonio: Per dua ghiotti figliuol, per quant' i' veggio,

E' si puo dir: il me' ricolga il peggio.2

FRACASSINO a Scompiglia dice così:

Scompiglia, che di'tu, voglian no'ire

A far a' sassi, o prima alla taverna? Scompiglia: E' si suol, Fracassino, spesso dire

Che chi vi va, uscire' in vita eterna. <sup>3</sup>
FRACASSINO: Lo sputo, sozio mio, non suol mentire:

Per bere, i'ho giả spento una lanterna.

Dove n'andremo? al Buco o al Panico?

Scompiglia: Al Buco v'è un vin ch'è dall'amico. 5
Deh; dimmi il ver, qual è di noi migliore?

I' per me sono stato alle gualchiere.

FRACASSINO: E io aspetto un di d'avere onore

Di trombe, di stendardi e di bandiere.

Scompiglia: Dov' i' mi truovo i' fo si gran romore, Ch' i' vo' duo parte sempre del tagliere. La gola e 'l giuoco, la taverna e 'l dado,

¹ Chiaro è il senso della frase, non chiaro il significato proprio della voce caffettino. Forse deriva dalla parola caffo usata in senso di primo, unico ec., onde essere il caffo dei brutti, dei birbanti ec. Perciò sarebbe come se dicesse: se uno è tristo, l'altro fra tristi e il caffo, è numero uno.

² Modo proverbiale, che indica come fra due cose vi sia poca differenza. Trat-

Modo proverbiale che indica come fra due cose vi sia poca differenza. Trastandosi, osserva Antonio, di due ghiotti (di due tristi) figliuoli, si può dire ec.

<sup>8</sup> E neanco qui il senso è ben chiaro: forse, esaltando enfaticamente la taverna, vuol dire che essa mena alla vita beata: che chi entra nell'osteria riesce in paradiso.

<sup>4</sup> Anco questi due versi li interpreti qualcheduno più abile di me. Forse è come se, centinuando il detto dell'altro, Fracassino soggiungesse: e io ne do una prova (che l'osteria meni alla vita eterna), perchè a forsa di bere sono ridotto come una lanterna (cioè: ho consumato un polmone) e lo sputo mio, che non mente, può far fede del mio stato, — Il Buco ed il Panico erano osterie celebri in Firenze a que' tempi.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Esser dall'amico si dice di cosa degna di esser data ad un amico, persetta nel suo genere

<sup>6</sup> Forse equivale al modo odierno: essere a prova di bomba.

I' ho fatto con loro un parentado.

Vedi tu là que' duo pinzocheroni?

Questi son quegli ch' àn distrutto il mondo.

FRACASSINO: E' sanno in medo auzare ben gli ugfioni, Che spesse volte gli anno l'uovo mondo. 4

Scompiglia: Quanti per loro inchini e orazioni

Ne vanno oggi a Firenze nel profondo! Guardisi el pover uom, chè, s'e' v' intoppa,

E' gli fie fatto la barba di stoppa.

Fracassino: Quando i' gli veggo in viso, e' gabbadei,
Di rabbia, drento, mi si scoppia il core.

SCOMPIGLIA: E paion proprio visi di giudei:

Tutti son d'una buccia e d'un sapore.

Fracassino: Un pissi pissi, un miserere mei

Dà oggi a molti lo stato e l'onore.

Scompiglia: Quand' i'gli veggo, e' paterin marrani, Mi brilla propio di pugna le mani. 3

Fracassino: I' vo' che no' diàn loro un po' la soia.

Scompiglia: E' sarà me' vestirgli di punzoni.

I'ho disposto un di, prima ch' i' muoia, Far un tocchetto di questi poltroni.

FRACASSINO appressandosi a' buoni:
Buon di, fraschetta.

Antonio: Beh, non mi dar noia.

Scompiglia: Dove n' andate voi, capi d' arpioni?

Francesco: Nol vedi tu?

Scompiglia: Il vegge a tuo dispetto:

Se tu mi togli il capo, i'ti rassetto. 4

FRANCESCO: Fa' una cosa; non voler bravare,

Ch' i' sono stato anch' io a San Giovanni. <sup>5</sup> Sarestu il re Bravier che per gridare Già tenne i paladia in grand' affanni?

Scompiglia: Se duo colpi alle pugna vogliam fare,
I' sono in punto, e poserò giù panni.

Le mani mi brillano, cioè, mi pizzicano, mi prudono di pugna, dalla voglia di metter loro le pugna addosso, di vestirgli, come dice più sotto, di punsont.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Intendi: con tutta la loro santità, aguszano le unghie in modo che hanno ciò che voglibno senza fatica o pericolo, cavano la castagna dal fuovo colla zampa del galto.

Far un tocchetto: farne un guazzetto, un'insalata.

Se tu mi togli il capo, io te lo pettino a modo mio.
 Non saprei dare il valore preciso di questa frase chè viene a dire: sono da quanto e te.

Francesco: Si, i' farò.

Scompiglia: Alla spicata, o come?

Francesco: Come tu vuoi.

Scompiglia: A non tivar le chiome. 1

FRANCESCO menandogli un pugno dice:

Tòti questa susina da vantaggio.

Scompiglia dandoli un altro pugno:

E tu to' questa pèsca, ch' è matura.

Antonio confortando il suo compagno:

Sopporterem no' mai si grand' ditraggio? Su, buon Francesco, non aver paura.

FRANCESCO gettandosel sotto dandogli pugnia:

I' ho disposto, ghiotto, s' i' non caggio, Che tu ne porti la mala ventura.

Scompiglia: Non più, buon giuochi.2

Francesco: I'non ho tanta furia,

lo ho a vendicar più d'una ingiuria.

Scompiglia rizzandosi, dice con paura:

S'i'ti truovo, ribaldo, un tratto, solo,

Credimi a me, ch' i' ne farò vendetta. Francesco: Tòti pur quelle, capo d'assiuolo.

Guarda che occhio bircio di civetta!

Tu se' più contrafatto ch' un fagiuolo;

Ricogli, smemorato, la berretta.

Scompiglia: Andianne, Fracassin.

Antonio: Dove? a giucare?

SCOMPIGLIA: Vavi pur tu, che non usi altro fare.

Antonio a Francesco:

Vedi Francesco, quel che fanno e' tristi;

No' ci stavano in santa pace insieme.

Per duo ghiotti figliol ma' più non visti....

Con simil gente spacciato è chi teme.

Francesco: E' credeva trovarci al dirupisti. 
Della superbia nº è diviso il seme.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Alla spiccata, cioè sciolti. E accettato di far alle pugna, non abbracciati ma liberi, convengono di lasciar andar i colpi ovunque, purchè s'intenda di non aversi a prender pei capelli.

<sup>, 2</sup> Cioè: basta, il giuoco è buono, è finito.

3 Il versetto a cui si allude deve esser quello del Salmo 116: Et dirupisti vincula mea: ma non trovo altri esempi di questo modo, nè saprei assegnargli un significato, salvo avessi vaghezza di arsigogolare. Debbo però notare che nell'edizione del 1620, troppo moderna per far testo, ai legge: qui sprovvisti, pua è evidente correzione di chi non intese il dirupisti.

ANTONIO: Tal crede andar a pascer, che po' ara: Questa quistione è lor costata cara.

FRANCESCO: Che voglian noi far qui?

ANTONIO: Ouel che tu vuoi.

Francesco: Dove n'andremo?

Antonio: A Fiesole, a la festa.

FRANCESCO: Che vi si fa?

ANTONIO:

ANTONIO: Intenderallo poi;

Una cosa leggiadra e molto onesta.

FRANCESCO: Che non me lo di'tu, or che tu puoi? ANTONIO: Deh andian là, non mi spezzar la testa. Francesco: Vedi quel che ci ha fatto l'azzuffare?

Andian, ch' i' non ti vo' veder bravare.

FRANCESCO giunt' a la festa, cioè al tempio, dice biasimando:

Quest' è un apparato poverino. E' fu pover ancor quel che ci regge.

Eccoti a biasimar, o Franceschino;

Sempre l'uom savio el suo parlar corregge. Accisi a disputare oggi in latino FRANCESCO:

Ch' i' ci veggo a seder dottor di legge?

ANTONIO: Ben sa' che si; anzi, per nostro esempio,

Verrà Iesù a disputar nel tempio. In dodici anni dalla dolce madre Si partirà quel glorioso figlio; E per mostrar le sue virtù leggiadre Verrà al tempio per divin consiglio. Ouivi dimostrera come dal padre Vien el Messia a trar l'uom di periglio. Nol trovando, Maria cerca per tutto, Piangendo amaramente il suo bel frutto.

Trovollo al tempio in mezzo de' dottori

A disputar del futuro Messia.

Oîme che di' tu? tu mi innamori. FRANCESCO:

Pensa che gaudio allor senti Maria!

Antonio: Ouesto vuol dimostrar che chi sta fuori Non truova mai del suo Signor la via.

FRANCESCO: Silenzio, adunque, in carità vi esorto:

Spendete il tempo ben, perchè gli è corto.

Iosef dice così a Maria:

Veneranda madonna, sposa eletta,
Albergo santo del divin consiglio;
Colui ch'ama il Signor, quel si diletta
Fuggir col bene ogni mortal periglio.
Però suplico a te, madre diletta,
Ch'insieme in compagnia del tuo buon figlio
Andiamo a visitar el tempio santo,
Dove va oggi il popol tutto quanto.

MARIA a Iosef: Diletto sposo mio, conforto e duce, Parata sempre sono al tuo volere; Ma il mie dolce tesoro e la mia luce Non so se tal camin potrà tenere.

IESU: Quel che ab eterno, madre, mi produce Mi dona eternalmente il suo potere. Sotto questo mantel, benchè sie verde, L' eterna sapienza mai si perde.

E per far tanta luce manifesta E trar di cecità l'umana gregge, Sendo venuto il giorno della festa Si vuol sempre osservar la santa legge. El buon pastor che non cura tempesta Sempre l'armento suo felice regge; Dunche, madonna veneranda e pia, Quando e'vi piace, allor prendian la via.

MARIA a Iosef: Josef, sposo mio, con tutto il cuore Prendi col braccio il mie dolce tesoro; Questo è lo specchio del divin amore Dove contempla ogni angelico coro.

IOSEF: Ogni volta ch' i' veggo il suo splendore, Oime ch' io ardo, e per dolcezza moro: Ogniun si pensi qual sia il gaudio mio, Avendo in compagnia l' eterno Iddio.

IOSEF a Iesù: Benigno figlio dello eterno sole, Ecco Iosef al tuo voler parato; Non ti potrebbon mai le mie parole Aprir il gaudio che nel cuor m'è nato.

IESU: Or oltre andian, po'che 'l mio padre vole Ch' i' mostri quel tesor che lui m' ha dato.

MARIA camminando, dice a Iesù:
Dolce figliuol, se troppo ratta andassi

Dimmel, ch' i' fermerò subito e' passi.

Ioser: I' guido e son guidato, e reggo quello

Che regge me, e muovo chi mi muove: Pastor mi fo di quel ch' io son agnello; O quanta grazia in questo servo piove!

MARIA: S' i' alzo gli occhi alquanto per vedello,

Contemplo nel mirar cose alte e nuove.

Per la virtù di sua divina forma L'amante ne l'amato si trasforma.

Iosef essendo appresso al tempio dice:

Or che no' siam al santo tempio apresso

Si vuol far orazione al padre eterno.

Dimmi, dolce figlinol, se' tu defesso?

MARIA a Iesù: Dimmi, dolce figliuol, se' tu defesso? La via è stata lunga, e siàn di verno.

Jest a Maria: Madre, quest' è dal padre mio permesso Ch' i' manifesti el suo lume superno.

MARIA: Or oltre, tutti, genusiessi in terra, Oriamo a quel Signor che mai non erra.

E' dottori essendo nel tempio a sedere, un si rizza, cioè RABI SAMUEL, e dice: Venerandi dottor, padri diletti

Venuti a onorar l'antica festa,
E' par che 'l giorno e la ragion permetti
In tal di mantener la vita onesta,
E perchè 'l tempo indarno non si getti,
Chè l' ozio spesso ogni virtù molesta,
E' sarà buon che la virtù si mostri,
E chi più sa, colui combatti e giostri.

Quanto più lievo al ciel la luce in alto A contemplar di noi l'ultimo fine, Fassi lo 'ngegno mio di pietra, smalto, E spesso trovo un prato pien di spine; Talor da l'un contrario all'altro i'salto Nel contemplar le scritture divine; Non so per qual cagione il Padre eterno L'uom creato da lui, mandi all'inferno.

20

RABI Moisè: Anzi, ha permesso sol per un peccato Ch' ognun che nasce, sia da quel percosso.

RABI DAVID: Far che l'uom sia all'error inclinato,
Questo per certo immaginar non posso;
L'uom si corregge quando gli ha errato:

Vol. I.

In questo, in verità, sempre fu' grosso.

RABI IUDA: Per tôr del mondo si gran malattia È scritto che verrà presto il Messia.

Non è durata u i di quest' aspra giostra; RABI MOISES: I' non so più tal velta che mi dire.

RABI DAVID: Se noi cerchiam tutta la legge nostra,

L' avenimento suo non può fallire. RABI SAMUEL: David in molti luoghi cel dimostra:

Ma 'l tempo è dubbio quando e' de' venire.

Dunque si vuol con la scrittura in mano RABI IUDA: Veder se 'l tempo ritrovar possiàno.

Disse 'l profeta in spirito divino: RABI MOISES: Dice 'l Signor: il figliuol mio se' tu, ' Generato t' ho oggi; e tal latino Mostrò del padre eterno la virtù.

RABI DAVID: Nel sole el tabernacolo divino Fu posto, e come sposo venne in su: Esulterà come gigante quello; Vedi se lo descrive col pennello.

RABI SAMUEL: Prestantissimi viri, domini mei. Ut ostendatur veritas et via.

Omnes libri, tam greci quam ebrei, Dicunt expresso de isto Messia.

RABI IUDA: Dominus dixit : sede a dextris mei. Ouod dictum confermavit Isaia: De radice Yessè virga nascetur, Quæ statim sicut flos, egredietur.

IESÙ avendo udito el lor parlar dice:

Qual è il vostro parlar, padri diletti, Che voi avete insieme ragionando?

RABI SAMUEL: Tu se' fanciullo, e d'udir ti diletti; Vanno e' tuo' par per le piazze saltando.

Padri, e' son variati gl' intelletti; IESÙ:

Tal volta un pasce, e crede andar arando; E' don del ciel son oggi in terra vari: Non abiate per mal ch' i' cerchi e impari.

RABI DAVID: Ha' tu veduto quanto dottamente In si tenera età costui risponde?

RABI Moises: Quand' io risguardo in quelle luce ardente Ogni spirto a mirarlo si confonde;

L'aspetto e 'l parlar tuo, figliuol clemente, Gran virtù certo nel tuo petto asconde.

RABI SANUEL: Mettianlo in mezzo, e udian quel che dice, Chè sol nel contemplarlo i' son felice.

> Noi siàn, figliuol, in tal disputazione Quando e' debbe venir quel gran Messia. Che venga, ogni scrittura chiaro il pone, Ma quando, e' non si trova ancor la via. Vedesi il mondo in tal declinazione Che par che spento ogni costume sia; Un perfetto maestro, all' uom ch'à male, Soccorre al tempo che 'l rimedio vale.

IESÙ:

Vuolsi, padri, gustar ben la scrittura E muover sempre con ragion lo 'ngegno; Avendo errato l' umana natura Per manducar del già vietato legno, Perse lo stato e l'innocenza pura E fu scacciato del celeste regno; L' error fu grave e 'l peccato infinito, Però come fu grave, fu punito.

S'allor, fatto l'errore, il padre eterno Fusse venuto a dar la medicina, Are' dimostro, per quant' io discerno, Istimar poco l'offesa divina; Dunque fu necessario che all'inferno Andassi l'uom per l'antica rovina; Poi, a mezza la strada del cammino, Venissi in terra l'aiuto divino.

RABI IUDA:

· IESŮ:

Iesù:

A questo modo, insin al fin potrebbe

El padre ritardar tanta pietà.

Tal giustizia l'error meriterebbe: Ma Dio vuol dimostrar la sua bontà.

RABI DAVID: Più punito el peccato assai sarebbe.

Sì, ma e'non è pastor di crudeltà; Anzi la profezia per tutto è trita:

Che darà morte a sè per darci vita.

Se 'gli indugiassi infino al fin del mondo, Sare' distrutta la divina fede;

Però, nel mezzo il bel tempo giocondo, Verrà pien di pietà, pien di mercede.. Questo pelago grande è si profondo Che chi non è purgato, non vi vede; Son venuti e' profeti a dirlo in prima, Per farvi noto quanto in ciel lo stima. RABI MOISES: Vedete voi quanta dottrina mostra

Ouesto bel figlio in si tenera età!

Rabi Samuel: Quest' è la pace e la dolcezza nostra;

O felice tesor pien di bontà!

RABI DAVID: Se la palma si dona a chi ben giostra,

Costui legati e superato ci ha.

Sendo alla fonte, i' vo' la sete trarmi, Chè 'l suo parlar istruggerebbe e' marmi.

Ecci profeta alcun, figliuol diletto, Che mostri il tempo di questo Messia? Io ho David in molti luoghi letto, E par che dubbio in questo caso sia.

IESÙ:

Chi ragiona di Dio debb' esser netto, Purgato e mondo d' ogni fantasia. Tal crede spesso guadagnar, che perde; Pure dirò, benchè l' età sia verde.

IESÙ esponendo la profezia di Iacob, dice:

Per fondamento chiaro del mio dire Una gran profezia vi voglio esporre. Iacob, volendo e' figliuol benedire, Dinanzi a se tutti gli fece porre: Voltato a Iuda, e' cominciò a dire: Iuda, di te gran frutti i' vego corre: Da' tua fratelli immense laude arai, E posto in man de' nimici sarai.

T'adoreranno del tuo padre e'figli, Sarai catello e lion per natura, Alla preda verrai con duri artigli, Come lion posando tua figura. Chi lo susciterà ne' so' perigli? Disse il profeta co' la mente pura: Lo scettro a Iuda mai serà levato, Infin che venga quel che fie mandato.

Usa il profeta di parlar coperto: Però sempre è velato il suo concetto.

RABI IUDA: Figliuol, potendo dichiararlo aperto Sarà a tutti un singolar diletto.

RABI MOISES: Tu se' come la luce nel diserto,

Che apri, a chi non vede, l'intelletto.

IESU: Or oltre, i' parlerò benchè sie grande

Cosa, a parlar di si dolce vivande.

Questa gran profezia mostra l'advento

Del nuovo eccelso e glorioso duce; Iuda fie quel Messia, per quant' i' sento, Che in ogni parte mandera la luce. E' fondator del suo bel testamento Sono e' frategli, e da lor si produce Ch' e' figli del suo padre adoran quello Che fie lion per natura, e catello.

Catel fle detto per grande umiltà
Che sarà in quello, e per la sua dolcezza:
Di questa, essendo Iddio, si vestirà,
Come pastor che la suo gregge apprezza;
Lion sarà per la divinità,
E per la immensa sua somma fortezza:
Vien alla preda, e alla croce affisso
L'uom tira al ciel dal tenebroso abisso.

Soggiunse poi il profeta dicendo: Quando lo scettro a Iuda sarà tolto, Quel che debbe venir, per quant' intendo, Allor verra, desiderato molto. Per questo il tempo, se chiaro comprendo, Mi par aver dal profeta raccolto, Chè, quando al tribù Iuda tolto fia Lo scettro, allor verra questo Messia.

Erode ascalonita che vi regge,
Com' ognun sa, è signore alieno:
Adunque in questo tempo alla suo gregge
Verra il pastor d' ogni letizia pieno.
Così m' insegna la divina legge,
Così mi mostra il suo bel prato ameno;
Potre' molte figure dichiararvi,
Ma temo, padri mia, non molestarvi.

RABI SAMUEL: Omè che dolce e singular novella?

Qui non si può, volendo, contradire;

Tu se' a noi com' al nocchier la stella;

IESÙ:

Felice latte che t' èbbe a notrire!
RABI DAVID: Fu mai udita sì dolce favella?

Quand' io lo guardo, i' non so più che dire. Figliuol, sazii non sian per questo ancora, Seguita, poi che 'l ciel tuo ingegno onora.

El legno fu cagion di tôrre all' uomo Quel bel tesor che gli fu dato in terra: Così l'ha fatto andar molt' anni domo, E viver sempre in sempiterna guerra. Ora legno sarà quel dolce pomo Dove la suo salute oggi si serra; Questo vel mostra, o dolci padri, certo, El serpente esaltato nel diserto.

Che dirèn noi dell' arca fabricata, Dove fu salva l'umana natura? Della gran torre, e la vigna piantata, E l'acqua uscita della pietra dura? La legge a Moisè nel monte data, Del rubo acceso, e di suo fiamma pura? Queste figure, a chi penetra drento, Mostran del gran Messia l'avenimento.

RABI SAMUEL: Dichiara questa, e siàn contenti tutti Creder, figliuolo, a ogni tua sentenzia.

Rabi David: E' son tanto soavi e' suo' buon frutti, Ch' i' mi diletto sol di sua presenzia. O intelletti mortal, ben siate strutti Al paragon di si dolce eloquenzia!

RABI SAMUEL: Da poi ch' al corpo fu quest' alma unita, Simil non vidi mai alla mia vita.

IESÙ:

L'arca è la croce, e la finestra è 'l petto Che 'l pastor aprirà per la sua gregge. La torre mostra el suo divin concetto, Per la cui sapïenza el ciel si regge. Sarà la vigna el suo popol eletto, Ch' ogni vizio mortal per lui corregge: El rubo acceso è la divinità Che mai dal corpo suo si partirà.

Potrevi dir di quel pascal agnello, E della verga data a Moisè, Del sogno che già fece Danïello Pel quale e' vedde questo eccelso re: E'l sangue sparso da quel giusto Abello Pel superbo Cain, segno ancor è Di questo gran Messia; così si mostra Padri diletti, la vittoria nostra.

RABI IUDA: I' non so s' i' mi sogno o s' i' son desto:

Può esser che un fanciullo in preda ci abbia? Rabi Moises: Egli accorda la chiosa a ogni testo,

Tal che ci ha messi tutti in una gabbia.

RABI IUDA: Anzi abbian fatt' al mio parer del resto:

Cosa da divorarsi per la rabbia. I' ho nello studiar il tempo perso

Sendo, da chi? da un fanciul, sommerso.

RABI MOISES: Maladetto sie 'l mese l' ora e l' anno Ch' i' mi vesti' di tal professione.

Que' che si stimon più, men poi ne sanno; Guarda chi ci à mandato al badalone!

RABI IUDA: E' granchi le balene predat' hanno,

Anzi uno smerlo ha ferito il falcone; Lo studio mio da ora innanzi fia La gola, el giuoco e la baratteria.

RABI DAVID: O mirabil virtu, può esser questo, Ch' in si tener' età sia tanto ingegno?

RABI SAMUEL: Costui, se vive, i' vego manifesto

Che sara sopra ognun supremo e degno.

RABI DAVID: A me parrebbe, o cari padri, onesto,
Far in suo laude qualche onesto segno;
Però con un bel canto; o padri mia,

Facciam che nota la suo laude sia.

Ognun venghi con amore

Tutti insieme cantono questa laude:

A laudar la puerizia:
Con trionfo e con letizia
Laudi quella a tutte l' ore.
Quest' è 'l fonte di dottrina
D' eloquenzia e di virtù:
O suave medicina,
O felice e buon Iesù,
Mai al mondo udito fu
Fra' mortal si pronto ingegno:
O tesoro eccelso e degno!
Viva sempre il tuo splendore.
O mammelle benedette!

O mammelle benedette!

Dolce madre gloriosa!

Poche donne sono elette

A fruir si degna cosa.

Candidetta e bella rosa,

Manda fuor tuo luce immensa,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I vocabolaristi spiegano mandare al badalone per mandare in malora: ma poichè Badalone è quel gran leggio che nelle chiese sta in mezzo al coro, penso che, almeno nel caso nostro, voglia dire: rimandare a scuola, a lezione ec.

IOSEF:

Chè chi viene alla tuo mensa Di dolcezza ardendo muore.

UNA PARENTE di Maria, dice a Maria:

Buondi, dolze madonna, vogliam ire

Inverso casa acompagniate insieme?

Maria risp.: I'm' ero ferma, per veder venire

Il mio dolce riposo e la mia speme.

LA PARENTE di Maria:

Egli arà affrettato il suo partire:

Pur l'uom che ama, spesse volte teme.

MARIA: So che Iosef l'arà in compagnia:

Però, come tu vuoi, prendiam la via.

E vannonsene. Un parente di Iosef, dimandando di Iesu,

Buon di, Josef mio, dov' è Iesù?

I' lo vidi pur ieri al tempio teco.

I' mi penso che sia un pezzo in su: La dolce madre sua si l'avrà seco.

EL PARENTE: Or oltre andianne, e non dimorian più.

Iosef: Andian che volentier t'accetto meco.

L'andare in compagnia si mi diletta, Perchè tu parli, e non camini in fretta.

MARIA sospirando fra sè dice, essendo presso a casa:

Io aspetto, figliuol, il tuo ritorno
Più che 'l padron l' amata sua barchetta;
Oscuro senza te mi par il giorno;
Certo gran doglia ha ciaschedun ch' aspetta.
S' i' posso mai veder quel viso adorno,
Parrà ch' i' abbi al cuor una saetta:
Farò con gli occhi mia si dolci sguardi,
Che converrà che per dolcezza io ardi.

E giunta a casa segue, vedendo Iosef solo, con gran timore:
Oimè, che vuol dire? io veggo solo

Venir Josef, senza il mie bel figlio. Omė, ch' i' sento al cuore un si gran duolo Ch' i' temo non morir di tal periglio.

Andando alquanto incontro a Iosef, dice:

Dov'è, Josef, il mie dolce figliuolo, Quel frutto immenso del divin consiglio? Tu non di' nulla; omè, omè! ch' i' moro. Parla. dov' è rimasto il mio tesoro?

IOSEF:

Veneranda madonna, i'mi pensai Ch'insieme fussi teco in compagnia: Or non l'avendo, i'mi ritrovo in guai, Ne so, infelice, più dove mi sia.

MARIA dolendosi:

Omè, madre dolente, che farai? Omè, dove se' tu, speranza mia? Omè, Iosef, ov' è l'amor perfetto? Abbiam noi perso il senso e l'intelletto.

Segue in ginocchioni, voltando gli occhi al cielo:

O Padre eterno, che potra' tu dire Di questa ancilla misera e 'nfelice? Tu mi facesti vergin partorire, Per farmi del tuo figlio imperatrice; Ora i' non so, dolente, che ardire Arà colei che fu già si felice; Padre del ciel, questa tua ancilla afflitta Non può più pel dolor tenersi ritta.

IOSEF lamentandosi:

Che ho io fatto, omè, Iosef ingrato? A questo modo un tal tesor si tiene? Omè, quanto son io cieco oggi stato, Po' che perduto i' ho l' eterno bene. Per mia cagione, o Iosef insensato, In vita el cuor Maria più non sostiene: Perdona, padre eterno, al fallo mio, Chè mal guardero me, perdendo Iddio.

MARIA lamentandosi:

Figliuol, tu non rispondi, e chiamo forte: Odi Maria che nel dolor si strugge; Forse qualcun t'ara dato la morte, Ch'ogni demon pel tuo venir ne rugge:

I' bramo di morir, ma 'l tempo fugge.
Prima, orazione al padre no' faremo,
Po' tritamente per lui cercheremo.

Tutti inginocchioni cantano questa stanza pietosa:

Eterno padre, il cui poter corregge

Ciò che per l'universo si comprende,

<sup>1</sup> Qui in tutte le edizioni manca un verso.

Dirizza a porto questa errante gregge Che cerca quel tesor che tutto intende: Vedi l'ancilla tua che più non regge El cuor, si gran dolor sua calma offende: Non voler, padre, che 'l difetto nostro Tolga a l'uom quel tesor che tu gli ha' mostro.

MARIA trovando certi vicini domanda di Iesù:

Aresti voi, dolci fratei, veduto Quel mio caro figliuol, Iesù chiamato?

Un VICINO risponde:

Di qua, madonna, lui non è venuto: Cercal, se fusse altrove capitato.

MARIA fra sè dolendosi :

Ho io perso però si gran trebuto? O cuor dolente, afflitto e tribolato!

Un PARENTE di Iosef:

E' non bisogna qui star a badare, Se 'l buon Iesu desideriam trovare.

#### MARIA camminando:

Ècci nessun per piazze, villa o strada Che 'l mio dolce figliuol oggi m' insegni? Questa sarà, figliuol, la prima spada, Che farà e' sensi mia di doglia pregni. Omè, che più non so dove mi vada: Par che del dolor mio ciascun ne sdegni; Padre del ciel ch' ogni secreto intendi, Della tua grazia questa ancilla accendi.

MARIA segue fra sè :

Certo Iesu sara da noi partito
Per qualche colpa nostra o negligenza.
La morte mi sara gaudio infinito,
S'io ho a star fuori della sua presenza.
In che ho io, dolce Iddio, fallito?
Perdonami, Signor pien di clemenza;
Po' ch'i' nol so allevare e notrire,
Deh fa ch'i''l truovi, e po' mi fa morire.

IOSEF confortandola dice:

No''l troverèn, deh non t'affliger tanto, Benche duo di n'abbian cercat' in vano. No'n'andrem dimandando a canto a canto, Ch' i' non so imaginar che no' 'l perdiàno; Ma penso ben che Die ci pruovi alquanto Perchè più pronti e vigilanti siàno; Chè chi di suo virtù proprio si fida, Ne va come va il cieco senza guida.

MARIA a Iosef: Deh ritorniamo al tempio, se vi pare, Se in alcun modo vi fusse restato, E forse quivi el potren ritrovare, Da po' che non si truova in altro lato.

Iosef a Maria:

Tu ha' ben detto; e così si vuol fare, Chè 'l suo gran lume non può star celato, Ancor che tra parenti non si truova Nè tra gli amici, come chiar si pruova.

Giunti al tempio, Maria dice al sacerdote:
Sarebbeci egli, padre reverendo,
Arrivato un fanciul di poca età?

El SACERDOTE risponde:

Eccene un, che quando i' lo comprendo, Maravigliarmi del suo ingegno fa.

MARIA: Solo a udirvi già d'amor m'accendo: Certo quel desso, o padre mio, sarà.

Iesù si fa chiamar?

El SACERDOTE: Madre, gli è desso:

MARIA: Presto, fate ch'i'l' abbia un pò' da presso.

El SACERDOTE la mena drento, dicendo:

Entrate drento, i' vel farò vedere:
Fra' dottor nostri in mezzo al cerchio siede.
Se vive, e' sarà, madre, un cavaliere
Anzi uno specchio della nostra fede.
Ben ti puo' gloriar, ben puo' godere,
Madre, poi che tal frutto in te si vede:
Vedilo là.

MARIA:

Oïmè, figliuol mio, Quanta dolcezza in questo punto ho io!

Maria a Iest: Figliuol, perchè ha'tu fatto oggi cosi?
Non sai el dolor che portato n' abbiano?

loser: Dal di, dolce figliuol, ch' i' ti smarri'

Insino a oggi, mai posato abbiano.

IESU: Se voi venivi, dolce madre, qui

IESÙ:

Non era il tempo consumato invano.

MARIA rallegrandosi:

Tanto quanto fu grave il mio dolore, Tanto or di gaudio mi s'accende il core.

In quel che s'appartiene al padre mio

Mi convien, madre, sempre esser parato.
Or oltre andianne, o dolce figliuol mio:

MARIA: Or oltre andianne, o dolce figliuol mio Che d'ogni cosa el Signor sie laudato.

Segue fra sè: S' ognun sapessi ben quel che so io, Vedrebbe che tesoro il ciel m' ha dato.

RABI SAMUEL a Maria:

È questo tuo figliuol?

MARIA: Padre diletto,

Sanza dolor alcun i'l' ò concetto.

Rabi David: Guarda, madonna, quel tuo dolce frutto,

Chè fie lo specchio della legge nostra: Egli è per modo nella fede istrutto Che sare' vincitor d' ogni gran giostra.

MARIA: Se voi sapessi, dolci padri, el tutto, Vedresti quanta grazia il ciel mi mostra.

RABI SAMUEL: Or va, figliuolo.

IESU: Orsu, restate in pace, Chè perder tempo a chi più sa più spiace.

MARIA al popolo: Figliuo' diletti, che cercate in terra
Trovar il figliol mio, pietoso Iddio,
Non vi fermate in questa rozza terra,
Chè Iesù non istà col mondo rio.
Chi vel crede trovar, fortement'erra,
E come stolto morrà nel disio.
Al tempio, chi lo vuol, venghi oggi drento,
Chè 'l viver vostro è come foglia al vento.
Non credete trovarlo ne' tesori,

Non credete trovarlo ne' tesori,
O nelle pompe, o ne' regal palazzi;
Tutte son fumo e vento, e frasche e fiori;
Morte distrugge poi questi solazzi.
Venite al tempio a offerigli e' cuori,
Chè gli amator del mondo oggi son pazzi:
Dunque cantando colla madre vostra,
Venite al tempio dove ch' e' si mostra.

-CES

#### RAPPRESENTAZIONE

DĮ

# SAN GIOVANNI NEL DESERTO

DI FEO BELCARI E TOMMASO BENCI.

L'edizione più antica, della quale un esemplare è in Riccardiana e l'altro in Palatina, è così descritta dal Bayinas (Biblieg., p. 40);

- La festa di san giouanni quando fu uisitato da christo nel diserto. Finisce la rapresentatione, quando Giesu ternando de Egipto uisite san Giouanni nel diserto composta per feo belchari Edix, in 4° s, n. ma della fine del secolo XV in caratteri tondi, di 4 cart. a 2 col. non numerate nè segnate, di 35 righe per faccia, con due fig. in legno sul frontesp. In quest'edixione mancano le 16 ottave posteriormente aggiunte dal Benci.
- Rappresentatione deutota di san Giovanni Baptista quado Ande nel deserto Fíniscie la rappresentatione di sancte Giovanni beptista con la aggiunta di sedici stanze quando lui ando aldiserto coposte p Thommaso Benci. Et quado Iesu Christe tornado di egypto visito sacto Giovani nel diserto coposta per Feo Belchari. Stampata in Firense. Edis. in 4°, del principio del sec. XVI con frontesp. storisto e adorno delle figura dell'engiolo. di 4 certe non numerate. a 2 col. Trovasi in Riccardiana.
- Il Gamma afferma che nella Biblioteca Melzi vi è un'edizione senza anno, di 4 c., in 4º, a 2 col. e in caratteri tondi, con una incisione in legno nel frontesp.; ma che è della fine del XV o del principio del XVI sec. ed incomincia colle 16 stanze del Benoi.

Delle due prime edizioni qui notate, ci siam valsi per la ristampa presente, alla quaie nen mancano le ottave del Benci. Registriamo anco le altre ediz. notate dal Batings:

- Fece stumpare Maestro Francescho di Giouanni Benuenuto: sta dal canto de Bischari: Adi XXVIII. di Novembre. M. D. XVIII. Ediz. di 4 c. con due stampe sul frontespiz. Si trova in fine il marchio del colubri, e le iniziali A. A.
- In Fiorenza l'anno MDLVII. In 4º di 4 c. con 5 fig. Ediz. assai rara, secondo il Poggiali.

Vol. I.

- Stampata in Siena l'anne 1572. In 4º di 4 e. con due piccole fig.
- In Siena lanne 1579. In 4º di 4 e. con 2 piccole fig.
- Stampata in Firenze, appresso Zanobi Bisticci alla piazza di S. Apolineri, l'anno 1601. In 4°, di 4 c, con due piccole fig.
- Di nuovo ricorretta. In Siena, alla loggia del Papa. 1613. In 4°. di 4 faco, con due pico. fig.
- In Firenze, alle Scale di Badia, 1618. In 4°, di 4 certe, con due nice, fig. He il solo nome di Tommeso Benci.
  - In Siena alla loggia del Papa, 1626, In 4º di 4 facc. con 2 picc. fig.
- Nelle Poesis di Feo Belcari pubbl. dall'Avv. Galletti, Firenze, 1833. Ristampa fatta sul Cod. magliabech. XIII, 690.

I Bibliografi citano anche le edis. seguenti tutte in 4º: Firenze, 1558

— Firenze, presso la Badia, 1569 (Allacci) — Firenze, 1560 (Haym) — Firenze, 1585 — e altra s. n. (Pinelli, 2577-8) — Firenze, Giov. Baleni, 1589 (Gat. Farest.) — Firenze, 1602 (Casanatenze) — Firenze, 1605 (citata dagli Accad. della Crusca) — Siens, alla loggia del Papa, 1606 (Corsiniana) — E in Appendice alla Steria del Teatro Italiano di P. Emiliani Giudici, Milane, Guigeni, 1860. I. 277.

Incomincia la RAPPRESENTAZIONE di SAN GIOVANNI BATTISTA, che essendo piccolino e volendo andare nel diserto, chiede licenza al padre e alla madre: e sono sedici stanze composte per Tommaso Benci, dopo l'annunziasione; e dipoi seguita quando san Giovanni predica nel deserto, di Feo Belcari.

In prima un ANGELO annunzia la Rappresentazione, dicendo le infrascritte stanze:

Prendendo Dio la vostra carne umana, Non per gaudere in questo mondo venne; Nascendo in prima in una stalla strana Povero e nudo gran freddo sostenne. Intenda ben chi ha la mente sana Quanta umiltade il Signor nostro tenne Stando in sul fien tra duo gran bestie affiitto, E così pover poi fuggi in Egitto.

Quando fu morto Erode, il sommo Padre Chiamò d'Egitto il suo figliuol diletto. Gesù, Giosep e la vergine madre Tornaron con un pover asinetto, Pensando spesso le cose leggiadre Che son serbate in cielo ad ogni eletto, E quanto più per Dio patisce pene In paradiso arà po' maggior bene.

Passando pel diserto vennon presso
Dove stava il figliuol di Zaccheria,
Che predicava ad alta voce spesso,
Dirizzando ciascun per buona via:
A Gesù, da'parenti fu concesso
Trovar Giovanni in quella opera pia,
La qual visitazion vogliam mostrare:
Però vi piaccia in silenzio ascoltare.

### Santo GIOVANNI dice al padre e alla madre:

O venerabil padre Zacheria,
O senta Lisabetta dolce madre,
Io son mandato a preparar la via
Di Gesù Cristo, figliuol di Dio Padre:
Però vi prego che in piacer vi sia
Ch' io segua le virtù alte e leggiadre,
Fuggendo il mondo, stando nel diserto,
Dove di men cadere è l' uomo certo.

Nel diserto non sono adulatori, Ne chi inviti alle parole vane: Quivi non son compagni transgressori, Giuochi, ne balli, ne feste mondane, Anzi vi sono uccelli, frutti e fiori, Che tutti insegnano alle menti umane Laudare Dio in somma perfezione; Datemi dunque vostra benedizione.

ZACCARIA gli rimonde e dice:

Dolce figliuol, la tua tenera etade Non è ancor forte a così aspra vita: E vego in te di Dio tanta bontade Che non sarà dal secol minuita, Anzi sarai esempio di pietade, E fia la plebe per te convertita,

<sup>4</sup> Così le stampe antiche, e il verso doveva tornare, smorzicandolo nel pronunsiarlo. Le stampe moderne, per esempio quella del 1601 corr: Datemi adunque la benedisione. E quella del 1618: Le voetre detemi or benedisione. Che è verso direi quasi alfieriano, e men hello di quello che ha la sillaba di più.

E di far qui più frutto assai sia certo Che a star tra' bruti nell'aspro deserto.

Noi siam già vecchi, e possiam oramai Poco tempo la vita prolungare: Pel tuo star qui gran conforto ci dài, E pena c'è il volertene andare: Finiti i nostri di, poi tu potrai Secondo la tua voglia dispensare: Mentre siam vivi, sia per Dio contento Di non ci dar pel tuo partir tormento.

E se tu sei dall' alto Dio mandato A preparar la via al Salvatore, Avendo esser per te'l popol salvato, Bisogna al popol sia predicatore: E se da esso stessi separato Non serviresti al tuo sommo Signore; Pensa ben quel che fai, e piglia via Che'l tuo servigie a Dio accetto sia.

San GIOVANNI risponde al padre:

O caro padre, questo sappi certo, Che, avendo a predicar la penitenzia, Bisogna prima ch' io nel gran deserto Col corpo mio ne faccia esperienzia: Perchè, dicendo e non essendo esperto, Poco apprezzata saria mia sentenzia: Ma quando el dir coll' opera si prova Questo è, o caro padre, quel che giova.

ZACCARIA risponde al figliuolo, e dice:

E' miracoli grandi e i santi segni Che di te viddi nel tuo nascimento, Mi fanno creder che nel tuo cor regni Lo Spirto santo col suo sentimento, Che di te facci far questi atti degni; Però mi vo' dar pace e star contento: Con tutto il cor ti prego, o dolce Dio, Che benedica questo figliuol mio.

Santa LISABETTA dice a santo Giovanni:

Molto più sei di Dio, ch'è padre immenso, Che non sei mio, figliuol pieno d'amore; Ed ancor più di me mi stimo e penso Che sia di Zacheria tuo genitore: Pur sente pena assai ogni mio senso Nel tuo partire, e mi si strugge il core: Benedetto sia tu, figliuol mio santo: Io son contenta con mia pena e pianto.

Santo Zaccaria e santa Lisabetta danno la benedizione a santo Giovanni piangendo: e santo Giovanni va e si spoglia, e mettesi una vesta di cammello in sulla carne, e dipoi ritorna al padre e alla madre e porta seco e suoi primi panni, e dice:

O cari padri e diletti parenti,
Per esser fuor come di dentro sono,
Mi spoglio, e lasso questi vestimenti,
E s' io v' offesi mai, chiego perdono,
E prego che voi siete ben contenti
A quel che piace a Dio ch' è santo e buono,
Chè, per salvare il mondo, il suo Messia
Mi manda innanzi a preparar la via.

Santo ZACCARIA risponde a Santo Giovanni:

Caro figliuolo, io sento gran letizia
Nella mia mente, pensando che Dio
Ripari a tutto 'l mondo con giustizia,
Iscacciando da quello il demon rio:
Dall' altra parte s' empie di tristizia
L' anima sensitiva, vedend' io
Questo tuo corpicel tenero e nudo,
Che si prepara a un stento tanto crudo.

Ma quando penso a quel che t' ha mandato Cessa la mia tristizia, e credo certo Che tu sarai da lui ben conservato Così nel secol come nel diserto, E che il servigio tuo gli sarà grato, Perchè si puramente gli se' offerto: E priego lui che per la sua clemenzia Si mi disponga il cuore a pazienzia.

Santa LISABETTA dice a santo Giovanni, dolendosi vederlo in tale abito vestito:

Io aveva preso, o figliuol mio, partito Dello tuo andar, benchè mi fussi doglia; Ma il vederti ora nudo, e poi vestito Di si vile, bestiale e si aspra spoglia M' ha si forte di nuovo il cor ferito, Che par che l'alma dal corpo si scioglia. San GIOVANNI a santa Lisabetta:

Madre, io ti priego che a Dio tu consenta, Lieva da te il dolore, e sia contenta.

Santa Lisabetta accostandosi al volere di Dio, dice a santo Giovanni:

Non posso far, ch' essendo mio figliuolo, E voler fare in tal modo partita, Ch' io non senta nel cuore acerbo duolo, Che sempre mai a lacrimar m' invita: E se non ch' i' ho questo rispetto solo Ch' io non voglio che per me sia impedita <sup>1</sup> La volontà di Dio, tu non andresti: Ma, se Dio vuol, per me non vuo' che resti.

San GIOVANNI si parte dal padre e dalla madre e da tutti quelli di casa, e innanzi che lui vada al diserto, ringrazia Dio che l' ha sciolto dal misero mondo, e dice cosi:

> Grazie ti rendo, o sommo eterno Dio, Che m'hai disciolto dal misero mondo: Ancor ringrazio te, buon padre mio, Che vuoi ch'io serva Dio col mio cor mondo: Te, madre mia, prego col buon desio Faccia leggièr questo tuo grave pondo: O parenti, o amici, o dolce casa A Dio raccomando ogni cosa rimasa.<sup>2</sup>

Ora san Giovanni si parte; e santo Zacheria conforta santa Lisabetta a pazienzia, e dice cosi:

> Cara, diletta e dolce sposa mia, Che vuoi tu far? vuoi tu far resistenzia? Se piace a Dio che 'l nostro figliuol sia Sempre in fare ed in dire penitenzia, Non dobbiam noi per noi storlo via, Ma star contenti alla sua provvidenzia E felici esser per questo stimare, E di tal dono a Dio gran laude dare.

Non ci dobbiam noi molto gloriare Che 'l figliuol nostro sia di Dio messaggio? Non ci dobbiam noi molto consolare, Veggendol si fanciullo e tanto saggio? Restino dunque e' pianti e 'l lacrimare,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arrestando la voce dopo per, il verso torna alla meglio.
<sup>3</sup> Anco questo verso torna alla meglio, leggermente pronunziando l' A del principio.

E solo al resto attendiam del passaggio Del viver nostro, e di venire al porto, Chè di vera salute abbiam conforto. Qui finisce l' aggiunta delle sopraddette sedici stanze.

Stando santo Giovanni nel diserto, e vedendo passare la gente pel diserto chiama ad alta voce, così dicendo:

Peccator, fate presto penitenzia
Perchè s'appressa a voi 'l regno del cielo:
Purgate ben la vostra coscienzia,
Cercando le virtù con sommo zelo,
E 'l Verbo eterno per la sua clemenzia
Presto vedrete sotto mortal velo.
Apparecchiate la via del Signore,
Chè gli è nel mondo il nostro Salvatore.

GESù tornando d' Egitto e passando pel diserto, si parte un poco da Josef e dalla madre Vergine Maria, e va a trovare san Giovanni, e dolcemente dice:

Salviti Dio, fortissimo Giovanni, Che fuggi il mondo per l'amor divino: Come consumi e' tuoi giovinetti anni In tanta aspreza, essendo si fantino! La carne inferma e i diabolici inganni Fanno spesso cader per tal camino: Dimmi, ti prego, tua vita e costume, Con che modo ti reggi e con qual lume.

San GIOVANNI per Spirito Santo cognobbe che era Gesù, e come lo vede s' inginocchia, e di poi si riza, e dice:

Tal grazia porge tua dolce presenza Che tutto il cor mi sento in allegreza: Tu se'l' eterna e somma sapienza, Tanto splendor mi getta tua belleza: E certo son che per la tua clemenza Tu degni visitar la mia basseza: Ancor di carita gran fiume spandi, Che per la mia salute mi domandi.

Dalla tua somma luce uno splendore Mi venne, essendo in corpo di mia madre, In modo ch'io mi vuolsi a te, Signore, Che t'amo più che Zacheria mio padre; E per poter continovar l'amore Io fuggo il mondo e sue cose leggiadre, Perocchè, quanto più s' ama la terra,
Tanto più contro a Dio si muove guerra.
Ouendo patisco feme freddo a caldo

Quando patisco fame, freddo o caldo, Penso il dolor delli eterni tormenti, E per fuggirlo tengo el mio cor saldo, Portando in pace tutti e' mal presenti: Con voce e con la mente il Signor laldo, Per fuggir l'ozio pien di cadimenti: Così, con queste sante e dolce tempre, Cerco servirti ed onorarti sempre.

Gesù dice a san Giovanni:

Come nel primo tuo parlar dicesti,
Io ti domando sol per tua salute,
Acciò che al migliorar sempre ti desti,
Di bene in meglio crescendo in virtute.
A me son tutti e' pensier manifesti:
Ma, perchè possa aver grazie compiute,
Dimmi quel che tu pensi e quel che brami,
Che sopra i santi il mio padre ti chiami.

San GIOVANNI risponde a Gesù Cristo, e dice:

Io penso te, vero figliuol di Bio, Essere in carne per salvare il mondo: Che questo rivelasti al padre mio Per l'angiol tuo, san Gabriel giocondo, E come innanzi a te anderei io, Il qual pensier non m'è di piccol pondo, Perchè io non so se questo mio servire È quel che piace a te, Gesú mio sire.

GEST CRISTO risponde a santo Giovanni:

Chi vuole amaestrare il suo fratello
Di lassar vizio o di prender virtute,
Bisogna prima in sè operar quello
Che dice agli altri che sia di salute:
Però mi piace il tuo sermon sì bello,
Chè le cose che parli hai adempiute:
Più giova all' uom veder la santa vita,
Che del vizioso udir la lingua ardita.

Ciò che tu hai fatto infino a qui mi piace, Ma del futuro ti vo' far esperto: Molti verranno con amor verace Per udirti parlar qui nel diserto: Predica lor la giustizia e la pace Di vita eterna, e come degno merto Ciascun riceverà dopo la morte, Acciò che scampi dalle infernal porte. Dipoi, crescendo molto la tua fama, Fa'che tu venga al bel fiume Giordano:

Ognun che vedi che salute brama, Battezzalo in quell'acqua con tua mano, Ed in fervore ad alta voce clama Che da'peccati ognuno stia lontano, E sia profeta del tempo presente, Più che profeta ancora in tra la gente.

San GIOVANNI a Gesù Cristo risponde, e dice:

Infino a qui ho molto ben inteso
Quel che tu vuoi ch' io dica predicando,
E chiunque io trovo di salute acceso,
Con le mie man gli venga battezzando:
Dato che questo non sia piccol peso,
Due altre cose ancora io t'adimando:
Quanto tempo tu vuoi ch'i'stia al battesimo,
E quel ch' io pensi dentro in me medesimo.

GESÙ CRISTO risponde a santo Giovanni:

Io verrò a te nel mio trigesimo anno, E nel Giordan tu mi batezerai: Gli angeli santi innanzi mi staranno, E lo Spirito santo tu vedrai Sopra di me venire, è senza inganno La voce del mio padre intenderai Che dirà: Questo è il mio figliuol diletto, Udite lui, ubidendo al suo detto.

A digiunare andrò poi nel diserto Quaranta di, senza mangiare o bere; Per dimostrare al popol mio di certo Quanto il digiun del corpo m'è in piacere: Dipoi io insegnerò in luogo aperto Lasciare e' vizii e le virtù tenere: Per far l'anima in ciel di gloria sazia In terra gli darò legge di grazia.

Confermerò la mia dottrina pia Con la virtù de' miracoli santi, Per dimostrar ch' ie son quel gran Messia Che disseno i profeti tutti quanti, Vero Dio e vero uom, mandato in via Per far l' uomo salvo dalli eterni pianti, Patendo fame e sete, caldo e gielo, & Perchè gli eletti miei godano in cielo.

Gli scribi, sacerdoti e farisei,
Vedendo il popol drieto a me venire,
Faran concilio con gli altri giudei,
E cercheranno di farmi morire,
Falsificando molti detti miei;
Da un discepol mi faran tradire:
Quando tra lor m'aranno assai straziato
Mi metteranno in forza di Pilato.

La falsita di quelle menti oscure Fara peccare il preside romano, Credendo mitigar l'anime dure Con la pieta che muove il core umano: Alla colonna con gran battiture Flagelleranno lo mio corpo sano Dal capo a' piedi, in modo sanguinoso, Che la mia carne parra d'un lebroso.

E, non contenti al sopraddetto strazio, Di spine mi faranno una corona; Pensando il popol dover esser sazio, Dira Pilato: Ecco la sua persona: Con tutto questo per un lungo spazio Quella gran turba in alto grida, e sona Che sia confitto e morto in sulla croce, Gridando: Crucifigge, ad alta voce.

Allor Pilato darà la sentenza
Ch'in sulla croce io sia confitto e morto:
E que'ribaldi pien d'ogni fallenza,
Sendo straziato e condannato a torto,
Una gran croce per più dispiacenza
Sopra le spalle, senz'alcun conforto,
Mi faranno portare, e, così afflitto,
Nudo sarò tra duo ladron confitto.

Santo GIOVANNI tutto stupefatto sta ad udire le sopradette parole di Gesti Cristo, e dipoi piangendo e sospirando, dice cosi:

O sommo Dio, come assetato cervo

O sommo Dio, come assetato cervo Di mia salute, sei disceso in terra: Tu, gran Signor, sei diventato servo Per liberarmi dall' infernal guerra: Umiliato se' per me protervo, Tanto la carità ti lega e serra: E non contento a molto mal patire In sulla croce per me vuoi morire,

Se col tuo sangue vuoi salvare il mendo A questo basta l'esser circunciso. Or che bisogna sostener tal pondo D'esser per noi flagellato e deriso? Quel che mi fa stupir, Signor giocondo, Che per volerci dare il paradiso Tu voglia sostener pene infernali, Sopra di te portando e'nostri mali.

Questa tua carità che è infinita
Non par virtù, ma una pazzia santa,
Chè, essendo Dio, tu vogli por la vita
Per la tua pecorella ingrata tanta:
La mente mia pensando si è smarrita,
L'anima tutta è per dolore affranta,
E'l corpo sento pien di debolezza
Per questo tuo morir, che par mattezza.

O buon maestro, o dolce Signor mio,
Io non pensavo mai che questo modo
Fusse quello pel qual tu, vero Dio,
Salvasti il mondo, come ora io odo;
Ma in questo punto tutto il mio disio
Per te morire ho fermo e posto in sodo,
Se bisogno sarà, e ogni pena
Portare in pace senz'aver mai lena.

GESÙ risponde a san Giovanni:

Essendo morto in tanto vitupero,
Per la salute umana, el terzo giorno
Suscitarò con questo corpo vero,
Dipoi salirò in ciel di gloria adorno:
Chi vuole aver il cor forte e sincero
Sempre si volga alle mie pene latorno.
Or pensa adunque la passion mia,
E vien con meco a Josef e Maria.

E detto questo Gesù si parte, e santo Giovanne sospirando gli va drieto: e quando san Giovanni velle la vergine Maria, se gl'inginocchia umilmente, e dice così:

> Tu sia la ben tornata, madre santa: Io son figliuol di Lisabetta pia.

La vergine MARIA risponde:

Sei tu Giovanni, il qual Zacheria canta, Che sarà precursor del mio Messia?

San GIOVARNI risponde, e dice:

L'anima mia si truova in grazia tanta, Ch'io non posso parlar quel ch'io vorria: Li miei parenti molto amano Dio, E di vederti stanno in gran disio.

E detto questo la Vergine Maria abbraccia santo Giovanni, e similmente Josef lo abbraccia; dipoi la Vergine MARIA dolcemente dice a santo Giovanni così:

> Fa' che tu vada di virtù in virtute Sempre cresciendo in santo desiderio, E fa' che le tue labbra non sien mute A predicare ogni divin misterio: Ora s'appressa el di della salute, Che farà risentire ogni emisperio: Quando tu ben ci mettessi la vita, Più sarà in ciel l'anima tua gradita.

Santo GIOVANNI risponde:

Gesù tuo ver figliuol, ch' è mio Signore, M' ha rivelato la volontà sua, E molto più m' è cresciuto l' amore Avendo intesa la dottrina tua: Ben priego te colla mente e col core, Che la mia nave da poppa alla prua Tu voglia regger sempre e custodire, Ch' io passi questo mar senza perire.

E detto questo santo GIOVANNI va pel deserto, e truova de' datteri e delle frutte salvatiche, e portane: e così fanno insieme collezione, bevendo dell'acqua del Giordano.

Un Angelo di scenza alli circustanti, dicendo cosi:

Comprender può ciascun per quale strada

Si vada al ciel, dappoi che Gesu Cristo,
Dal principio al fin, per la contrada
Delle pene e dosori andar fu visto;
E san Giovanni innanzi a lui non vada,
Ma mentre visse in questo mondo tristo
Cammino sempre in molta penitenzia,
E morto fu nella sua inocenzia.

Larga è la strada che conduce a morte, E molti son che caminan per quella: Stretta è la via della celeste corte, E pochi vanno a quella città bella: Però, chi vuol tra' santi aver sua sorte, Fugga li vizi ed ogni gente fella, Chè brevi son tutti e' piacer del mondo, Ma sempre si sta giù poi nel profondo.

Comunemente a ciaschedun cristiano È dato una vigilia ed una festa:
Chi siegue il vizio o altro piacer vano,
Dopo la morte a vigilar si desta;
Ma chi con le virtu tiene il cor sano
In questo mondo vegghia, e poi si resta
Nel sommo cielo in gloria tra' beati.
Pensate questo, e siate licenziati.

Finita la RAPPRESENTAZIONE DI SANTO GIOVANNI BATTISTA con la aggiunta di sedici stanze, quando lui andò al deserto, composte per Tomaso Benci: e quando Gesù Cristo, tornando di Egitto, visitò santo Giovanni nel diserto, composta per Feo Belcari.

. •

#### RAPPRESENTAZIONE

#### DELLA

# CONVERSIONE DI S. MARIA MADDALENA.



Eccone le edizioni registrate dal Batinus, Bibliog., p. 61:

- Le representatione della conversione di santa maria maddalena. Nuouamente pesta in Luce. In Firenze l'Anno MDLIIII. In 4° di 14 carte con 11 fig.
- In Perugis per Andrea Bresciano, nel Anne MDLVIII. In 4º, in caratt. got. con fig. sul frontesp.
  - In Firense appresso la Badia MDLXI. In 40, di 12 c. con 7 fig.
- In Fiorenza a stanza di Jacepo Chiti Cartelaje MDLXXI. In 4º, di 15 c. ed una bianca in fine, con 9 fig.
- Stampata in Firenze appresso Jacope Pecsuanza, l'Anno 1587. lu 4º, di 12 c. con fig. sul frontesp.
- In Siens, alla Loggia del Papa. S. A. In 4. Edizione mancante di molte ottave.
- --- Di nuovo con somma diligenza ricorretta. In Siena, alla Loggia del Papa 1607. In 4º.
- In Firenze Per Stefano Fantucci Tost alle Scale di Badia MDCXIII.
  - Ivi e pel medesimo s. a. It 4.º
- Si citano pure le ediz. seguenti; Firenze, Matteo Galassi, 1570, in 4º Trevigi, Aless. Righettini, 1679, in 12º (Allacoi). Firenze, 1580, in 4º (Pinelli, 2577). Firenze, alle Scale di Badia, s. a. in 4º, (Morelli). Orvieto. Colaidi. 1600 (Corsiniana).
- Il Merelli e l'Allacci confondono questa Rappresentazione con una commedia in 5 atti sul medesimo tema, composta da Antonio di Jacopo Alamanni, e stampata in Pirenze nel 1521.

Le édizioni della presente rappresentazione sono generalmente assai scorrette, e ci siamo ajutati del raffronto fra le più antiche e migliori per avere un testo meso privo di mende che fosse possibile.

Il nostro dramma comprende la sè due fatti : la Conversione della Maddalena e la Resurrezione di Lazzare, Quest' ultima forma il soggetto di alcuni drammi antichi latini; uno di essi, che si vuole del sec. XI, è riprodotto in Du Meril. Origines etc. p. 215 e in Coussemaker. Drames liturg., p. 220: l'altro ha per autore Ilario, scolare di Abelardo, e su stampato dal Champollion in Hilarii versus et ludi, p. 25. Il Maprin pensava che il mistero di Lazzero dovesse essere rappresentato si sunerali per rammentare e rafforzare la sede nella immortalità dell'anima (vedi Douner. Dict. des Myst. 486).

Incomincia la Rappresentazione di Santa Maria Maddalena della sua conversione.

L'Angelo annunzia la festa:

Al nome di Jesù nostro Signore
El qual fu sempre, e sarà in eterno:
Di cielo in terra scese il Salvatore
Per farci eredi del regno superno.
Or udirete come il peccatore
A sè ei chiama con amor paterno:
E se intender volete tale istoria,
Ciascuno attenda ben con la memoria.

Narrasi d'una nobile e famosa
Di mala fama, detta Maddalena,
Figliuola d'un signor, molto pomposa,
Bella di corpo e la faccia serena:
Ma, data al mondo sopra ogn'altra cosa,
Quasi di tutti i vizii ell'era piena.
Faceva si la misera infelice
Che ciascun la chiamava peccatrice.

Et aveva un fratel che molto amava:
Lazero da ciascuno era chiamato:
Una sorella, Marta si chiamava,
Come per l'Evangelio c'è narrato.
Ma Maddalena si mal si portava
Sfacciata la n'andava in ogni lato,
Avendo ogni timor da sè rimosso,
Si che sette dimoni aveva addosso.

Eran discesi di schiatta reale, Allevati con gran dilicatezze: Venendo il padre al fin del suo passare, Gli lasciò abbondanza di ricchezze. Maddalena era tanto sensuale Che sempre stava in pompe e gentilezze. Per più riputazion del loro state Ciascun di loro stava separato.

El buon Jesù in quel tempo predicava:
Non avea ancor per noi portato pena.
E spesso alle sue prediche n'andava
La sorella di questa Maddalena.
Ch'andassi anch'ella molto la pregava;
Nel fine andò, per far sua voglia piena.
Giunta, sguardò Jesù cogli occhi fissi,
E fu ferita, e a lui convertissi.

### Ora UNO FARISEO va a Santa Marta e dice:

Madonna, in carità a dir vi vengo Che predica un profeta di gran fama; Che sia il vero Messia per certo io tengo, Per nome Jesu Nazaren si chiama, E predica oggi secondo ch' intendo In Galilea, e ciaschedun lo brama.

Risponde SANTA MARTA:

Io vi ringrazio, e testè vo' partirmi: Marcella mia, dè, piacciati seguirmi.

Risponde SANTA MARCELLA:

Madonna mia, i' son molto contenta Di fare sempre cosa che vi piaccia. I' vo' pigliar buon luogo, e stare attenta Chè noi il veggiamo, quando dice, in faccia. E voglio a sue parole por ben mente, Se a Maddalena le giovassin niente.

Risponde Santa Marta:

Andiam pur noi, e vien or meco ratta.

Risponde SANTA MARCELLA:

Madonna, vostra voglia sarà fatta.

Dipoi si partono e vanno al tempio.

Ora si parte JEST di Galilea e viene in Jerusalem nel tempio
co' discepoli suoi, et entrato in pergamo comincia a predicare, e dice:

Non veni vocare justos, sed peccatores: Non son venuto pe' giusti chiamare,

<sup>1</sup> Qui le rime sono shagliate, come ognuno vedrà di leggeri.

Ma solamente ciascun peccatore. E quali a me vorranno ritornare, Avendo vera contrizion nel core, Sempre parato sono a perdonare, Usandovi pietade e none sdegno, Per rivocarvi al mio celeste regno.

Ascolta, o anima contemplativa: 
Del peccatore non voglio la morte:
Ma, maggiormente, si converta, e viva
Lasciando le sue vie inique e torte.
Qual è quell' alma che voglia esser priva
E sbandita de la celeste corte?
Nessuna credo che si truovi mai
Ch' andar volessi a quelli eterni guai.

Ritorna, anima, a Dio che t'ha creata Se vuoi fuggir le tue ultime pene: Pensa un pò bene quanto ei t'ha amata, Largendo a te tante sue grazie, e bene. Al fin t'è la sua gloria apparecchiata Per liberarti dalle eterne pene: Séguita dunque Iddio, lasciando i vizj, E non andrai agli eterni suplizj.

La sua misericordia è profonda, La sua misericordia è infinita, La sua misericordia sempre abbonda, La sua misericordia è ognor gradita; O anima, se vuoi esser gioconda, A lui ritorna che ti vuol dar vita, E se'l tuo Dio seguitar tu vorrai, Con lui in sempiterno goderai.

O peccator, se potessi pensare Quanto è la gloria sua alta e infinita, Certo non t'avvedresti del mangiare Nè d'altra cosa che sia in questa vita: El cibo tuo sare' desiderare D'andare al cielo e far di qua partita. Si che ciascuno seguiti il ben fare, E terminiamo il nostro predicare.

Dipoi viene l'Archisinagogo, e dice:

Caro signore, miserere mei Della figliuola mia morta al presente.

<sup>1</sup> Così le stampe; e lo stesso si noti pel verso sesto.

Ma vieni, e pon la man sopra di lei E sarà sana e salva immantinente. Tal grazia avere io non meriterei, Perchè son tanto ingrato e sconoscente: Ben credo, signor mio, se tu vorrai, La mia figliuola risusciterai.

Partesi Jesù con l'Archisinagogo, e SANTA MARTA gli va drieto e dice:

Quest' uomo è tanto grazioso e pio Che ogni sua parola par sentenzia. Certo credo che sia figliuol di Dio, Senza veder più altra sperienzia. Ogni secreto vede del cuor mio Con la sua deità e sapienzia; S' ei volessi guarirmi del mio male, Altri che lui non vorrei seguitare.

Altri che lui non vorrei seguitare.

Agli ultimi versi Santa Marta s' accosta a Jesu, e toccagli la fimbra de' panni, e Jesu si volge e dice a' discepoli:

Or chi m'à tocco aresti vo' veduto? Ecci nessun che me lo sappia dire?

Risponde SAN PIETRO e dice:

Caro maestro, tu se'si premuto
Dalla gente, ch'a pena si può ire;
Io, per un poco, certo m'ho creduto
Non aver modo per poter uscire;
E tu di': chi m'ha tocco, o signor mio,
Che se'più stretto ancor che non son io?

Risponde JESÙ a Pietro e dice:

Io sono stato tocco veramente Ch' io m'ò sentito aggravar bene addosso.

Risponde SAN PIETRO:

Signore, io non ho veduto niente, E mai dallato a te non mi son mosso: Tanta c'è la gran calca della gente Con gran fatica seguitar ti posso; Si che, dolce maestro grazioso, A me è questo celato e nascoso.

Jesù si volge guardando, e SANTA MARTA gli va innanzi, e in terra a' suo' piedi dice:

> O buon Jesu, sempre sia tu laudato, O infinita maestà increata;

Onde ho io si gran dono meritato, O Jesù mio, che tu mi abbi sanata? O quanto sei da esser ringraziato! O Jesù, quanta grazia m' hai donata! O Jesù mio, sempre dir vorrei

O Jesu dolce, e non mi sazierei!
Io ti confesso Iddio in Trinitade,
Chè per toccar sol e' tuo' santi panni
Sanata son della mia infirmitade,
La quale io ho portata dodici anni.
Grand'è, Signor, la tua benignitade,
Nè merito per me se non affanni;
E tu, Jesu, m'hai fatta tanta grazia!
Di ringraziarti mai non sarò sazia.

Risponde Jesù a Marta:

Figliuola, grand' è stata la tua fede, E però d'aver grazia hai meritato. Ciò che domanda arà ciascun che crede, Benchè sia nel mal far inveterato, Pur ch' egli speri di trovar merzede Avendo contrizion del suo peccato. Veder puo' ben se la fede mi piace Ch' i' t' ho sanata; è vattene ora in pace.

Jesù le dà la benedizione, e SANTA MARTA a San Iacopo dice:

O apostol di Cristo grazioso, Una grazia vi voglio addimandare. Di consolarmi non siati noioso: La madre di Jesù vorre' trovare. Dove la sta m' è celato e nascoso; Deh, piacciati volermela insegnare.

Risponde SAN IACOPO:

Cara madonna, assai volte l' ò vista In casa di Giovanni Evangelista.

Risponde Santa Marta:

Io vi ringrasio quanto più poss'io Della gran carità ch' avete usata. Ristorivi per me l' eterno Iddio Per l' allegrezza che m' avete data. Sento pur tanto gaudio nel cor mio Che di già me la pare aver trovata.

Risponde MARCELLA:

Restate in pace, caro messer nostro;

Racomandateci al maestro vostro.

Dipoi si parte Jesù con gli Apostoli, e ritorna in Galilea; e
SANTA MARCELLA dice così a Santa Marta:

Madonna mia, io ho tanta allegrezza Che dell' infirmità siate guarita; Rimasto m' è nel cuore una dolcezza Di suo' parole, che ne sto stupita. Che sia figliuol di Dio abbiam certezza Da quella che sta seco sempre unita: Andiamo la sua madre a ritrovare: L' so dove Giovanni suole stare.

Dipoi giunte alla casa della Vergine Maria, SANTA MARTA si inginocchia, e dice:

Salviti Iddio, tuo figliuolo e padre, Intemerata Vergine Maria: Eletta sei sopra tutte le squadre Della celeste e sacra compagnia. Oh quanto sei felice, o dolce madre, Più ch' altra donna che nel mondo sia! Bene ha' d'aver il cor lieto e giocondo C' hai portato il Signor di tutto il mondo.

Venuta son, Maria, a visitarti: Ricevimi per tua umanitade: E a te vengo qui per ringraziarti: Del tuo figliuol la sua benignitade, Dolce madre Maria, i' vo' narrarti: Io ho avuto una strana infirmitade Che dodici anni l'avevo portata; Il tuo dolce figliuol si m' ha sanata.

La VERGINE MARIA risponde a Santa Marta:

Assai m'è grata la vostra venuta,
Massime ricordando il mio figliuolo,
Che per sua cara madre ei m'ha voluta,
Ond'io felice son di questo solo.
E voi che grazia avete ricevuta
Rendete grazia a lui del liber duolo.

Risponde SANTA MARTA:

Io ti ringrazio, e priego te, Maria, Ti degni venir meco a casa mia.

Risponde la VERGINE MARIA:

A' vostri prieghi voglio acconsentire,

Poichè tanto il mio figlio v' ha amate. Ben mi reputo indegna di venire, Pur io accetto il ben che voi mi fate.

Rispondono le MARIE:

Dolce Maria, perchè ti vuoi partire E lasciarci si tosto sconsolate?

Risponde la VERGINE MARIA:

Care sorelle mie, state contente. Lo stare in pace stievi nella mente.

Dipoi si parte la Vergine Maria con Santa Marta, e MARTA dice a santa Maria:

Dolce madonna, si cara v'ho io, Grande allegrezza sento nel mio core. Quando penso che sei madre di Dio Di tutto l'universo creatore, Si grande ho il gaudio nell'animo mio Che tutta mi consumo per amore. Tanto amor porto a voi, degna Maria, Mill'anni parmi siate in casa mia.

Dipoi si parte, e giunte a casa, SANTA MARTA dice alla Vergine
Maria: Madre, per più vostra consolazione

Nella camera mia potrete stare, Acciò che quando siate in orazione Nessun di noi vi possa conturbare. Or vi vo' dire la mia passione; Credo l'abbiate udita nominare La mia sorella detta Maddalena, Tutta del mondo, e di peccati piena.

Pàrlone a te, dolcissima Maria, Per mitigare alquanto il mio gran duolo: Per tua pietà ti chieggio, madre mia, Che tu preghi per lei il tuo figliuolo, Che si degni drizzarla in buona via Perchè gli è il vero Iddio trino e solo: Per quello amor che l'ha fatto incarnare, Per altra via la voglia dirizare.

Risponde la VERGINE MARIA:

Dolce sorella mia, piglia riposo: La prece tua sarà esaudita; El mio figliuolo è tanto grazioso Che la rivocherà da mala vita. Non sai ch'egli è tutto misericordioso, E dona sempre a chi gli chiede aita? Sorella mia, abbi pur pazienza, Ch'ella tosto indurrassi a penitenza.

Rispose Santa Marta e dice:

O madre benedetta, se a voi pare, Senza il vostro consiglio non voglio ire. Parv'egli ch'io la debba ire a pregare Ch'ella si debba oramai convertire?

Risponde la VERGINE MARIA:

Deh va, sorella mia, non indugiare: Certo, grande allegrezza dee seguire.

Risponde SANTA MARTA:

Restate con la pace del Signore.

Risponde la VERGINE MARIA:

Andate in pace col suo santo amore.

Dipoi Santa Marta se ne va con Marcella, e MADDALENA dice a' donzelli: Su presto, sonator, date ne' suoni E voi cantate, chè spassar mi voglio.

Di morte o d'altro qui non si ragioni, Ma sol di quello che udir mi soglio.

Risponde UNO DI LORO:

Datevi drento, o cari compagnoni, Ciascun nel suo strumento con rigoglio: Ognun di voi è nel sonare esperto: Fate che paia il paradiso aperto.

Ora si suona e balla, e uno dice questa stanza in sul suono:

Che ci è più ch' avere il cor giocondo, E sempre stare in festa e in allegrezza, Pigliar diletti de' piaceri del mondo, Mentre che ciascun vive in giovinezza? Basta il core aver poi contrito e mondo Quando saremo presso alla vecchiezza. Chi lasci in gioventude il suo sollazzo Si trova vecchio poi, bavoso e pazzo.

Un altro dice in sul suono:

Chi vuol vivere assai non pigli affanno, E alle cose che turban mai non pensi, E viva sempre lieto e con guadagno Dando piacere a' sentimenti e a' sensi. Stolti son quelli che fare non sanno, A lassar questi gran piaceri intensi.

In fine di questa stanza Santa Marta giugne alla porta della casa, e MARCELLA dice:

Dolce, madonna mia, sento cantare: Voglio ire in casa, e farògli restare.

Entrata in casa, dice a quelli che ballano e cantano:

Andate via, gentaccia maladetta, Chè mia padrona è quaggiù nella via.

Ora, Santa Marta entrata in casa, tutti si posano, e SANTA
MARTA dice a Marcella:

Serra l'uscio, che tu sia benedetta, Che parlar voglio alla sirochia mia.

Volgesi a Maddalena e dice:

Iddio ti salvi, sorella diletta, Per mille volte ben trovata sia: Dicoti ben ch'io mi son vergognata Di tanta gente ch'in casa ò trovata.

Dipoi la piglia per mano, e a sedere, un poco alterata, le dice:

Or che cose son queste che tu fai?

Dov'è l'onor di tutti e' tua parenti?
Non pensi tu d'avere a morir mai?
Che mancheranno questi tuo' diletti?
Oimè oimè, che torneranno in guai,
Se segui di mal fare e non ti penti.
Ricòrdati un po' ben del tuo buon padre,
E segui le vestigie di tua madre.

SANTA MADDALENA un poco sorridendo dice:

Venuta mi se' oggi a predicare:
Da vero che tu par proprio mandata.
Faresti molto meglio ire a orare
In qualche chiesa, come se' usata.
Tu mi credi per certo spaventare,
Con dirmi tanto ch' io sarò dannata.
Io spero di godere in questa vita,
E avere il paradiso alla partita.

SANTA MARTA dice:

Sorella mia, di certo i'non pensavo D'aver dolore, aspettando allegrezza. Tal risposta da te non meritavo, Per dirti due parole con dolcezza: Che tu le ricevessi mi stimavo, Veggendo che io lo fo per tenerezza; Io t'amo tanto, Maddalena mia, Più che altra donna che nel mondo sia.

#### Santa Maria Maddalena dice:

Se con parole mi credi tirare,
Non ti se' posta con buona persona.
Ch' io muti vita? non te lo aspettare
Che facci come te, ipocritona;
Or va alle chiese, e me lasciami stare
Che non voglio esser come te, santona.
Le tue parole niente io non curo,
E fa' conto di averle dette al muro.

### Risponde MARTA:

Maddalena, tu se' la mia speranza,
Maddalena, tu se' il mio caro amore;
L'amor ch' io porto a te ogn' altro avanza,
Tu se' colei che possiedi il mio core;
E però teco fo tanto a fidanza,
Perchè ho pur rispetto al nostro onore.
Sirochia mia, deh non far più peccati
Acciò che tu non vadi fra' dannati.

## Risponde MADDALENA:

Io non credo per questo di dannarmi, Perchè io non seguo la tua strana vita; Ma molto me' di te spero salvarmi È posseder quella gloria infinita. In questo mondo buon tempo vo' darmi: Basta che alla mia fine io sia contrita. Non vo' far come te che se' si scura: Solo a guatarti, tu mi fai paura.

# Risponde MARTA:

Solo una cosa a dirti m'è restata:

Io te la vo'pur dir, sirochia mia:

Ben che tu m'abbia, si può dir, cacciata,

Non vo'guardare alla tua villania.

Questa parola certo ti fia grata:

Sappi che gli è venuto il ver Messia;

Oh se un poco l'udisti predicare,

E' ti farebbe certo innamorare!

Tu sai la infirmità, che avevo, strana,

Vol. I.

E come io l'ho portata dodici anni: Un di scontrai Jesu, e colla mana Toccai la fimbria de'suo'santi panni: In un momento mi ritrovai sana: Pensa che mi parv'esser fuor d'affanni; Ritrovai poi la sua madre Maria, E meco la menai in casa mia.

Risponde MADDALENA sorridendo:

Àmi tu più miracoli a contare?
Ben veggo a quel che tu vuoi riuscire:
Che io venga a udirlo predicare:
E io ti dico che non vo' venire.
Se ciò facessi, che mai si può fare,
Non mi potrai mai fare aconsentire.
I' sono ricca, nobile e pomposa,
Non mi curo ora di null' altra cosa.

Risponde SANTA MARTA:

Una cosa ti manca, Maddalena; Che tu conosca il vero Creatore, El qual di tante grazie t' ha ripiena Non risguardando el tuo commesso errore. Se vedessi la sua faccia serena, T' accenderesti tutta del suo amore. Deh vien con meco a udirlo predicare; I' so che ti farà tutta mutare.

Risponde Maddalena:

Ora eccoci al proposito di prima:
Se' riuscita a quel che mi pensai.
Tu proprio sei come una sorda lima;
Per questa volta non mi limerai.
Ch' io lo venga a udir non ne far stima:
Di' e ridi', ch' io non vi verrò mai.
Se nulla mi di' più de' fatti sua,
Vi caccierò di casa tutta dua.

A questo ultimo verso si rizza e partesi di quivi, e SANTA MARTA fa orazione e dice:

> O benigno Signor clemente e pio, O infinita maiesta increata, La grazia ch' i' ti chieggio, Signor mio, Prima la sai che io l'abbia dimandata. Della sorella mia, pietoso Iddio, Priegoti che ti sia raccomandata:

Dagli, dolce Jesti, tanto fervore Che la si infiammi tutta del tuo amore.

Ora si leva dall' orazione e va a Maddalena, e con grande umanità dice:

Sorella mia, come ti sta la voglia? Vuomi tu fare ancor questo contento?

Risponde MADDALENA:

Io non isto altrimenti ch'io mi soglia, Nè starò mai, se già io non mi pento.

Risponde MARTA con dolore:

Deh, non mel dir, chè tu m' acresci doglia Oltre alla pena che nel mio cor sento.

Risponde MADDALENA:

Perchè se' tu tornata a molestarmi? Vuoi tu ch' io abbia cagion d' adirarmi?

MARCELLA dice a Maddalena con grande amore:

O Maddalena mia, se tu sapessi Quanto egli ha bello e grazioso viso! Nessun non è che giamai lo credessi, Ch' uscito proprio par di paradiso: Se una volta appunto lo vedessi, Mai sarebbe il tuo cor da lui diviso. Sopra e' figliuol degli uomini, ha bellezza La sua persona e ogni sua fattezza.

Dice MADDALENA a Marta acconsentendo d'andarvi a vedere sua bellezza:

Io voglio a tanti prieghi acconsentire,

Dapoi ch' io ho si gran cose a vedere.

Ma prima voglio in Bettania venire
E starmi teco duo giorni a piacere,
E acciò che niun disagio abbia a patire,
Venga meco donzelle e cameriere.

Risponde MARTA con allegrezza e dice:

Partianci tosto, poi che se'contenta, Ch' io ho paura poi che non ti penta.

Ora si volge alle cameriere e dice:

Su, cameriere, senza più indugiare Recate qua le cose d'adornarla, Acciò che presto noi possiamo andare, Chè a me mi pare mill'anni di menarla: Quella che è usa, la venga adornare, E ingegnisi ciascun di contentarla. Vanno DUA CAMERIERE insieme, e DUA ALTRE per le cose : Tutte ci sforzerem, madonna nostra, Di fare a pieno la volontà vostra.

Risponde MADDALENA:

Acconciatemi ben con diligenzia Che io non paia befana, come è ella, Perchè di ciò non arei pazienzia. <sup>1</sup>

Rispondono le CAMERIERE:

Nulla manca, nè me' potete stare; A vostra posta vi potete avviare.

MARTA dice a Maria Maddalena:

Tu stai si ben, dolce sorella mia, Con cento lingue dir non lo potrei. Or, se ti piace, metteremci in via, Chè d'andar presto mi contenterei. E per far più onorevol compagnia Ciascun di voi venite con lei: Partiànci al nome dell'eterno Dio, Che ci dia grazia segua il voler mio.

Dipoi si partono tutti insieme, e DUA SERVE mormorando di Maddalena dicono:

Non ti par nostra madonna spiacevole? Che noi facciamo il meglio, e sempre grida?

Risponde l'ALTRA serva e dice:

Tu di' el vero; ell' è sì rincrescevole Che di propia se stessa non si fida. La fa buon viso, et è poi si sazievole, E di niente al cielo alza le grida. Se non facciam così la cosa a otta, Non si potre' mai dir quanto borbotta.

Detto questo, giungono in Bettania in casa di Marta, e MARTA si volge a Maddalena e dice:

Ve', sorella diletta, per tuo agio Questa camera t' ò apparechiata, Acciò che tu non patisca disagio; So che a patire tu non se' usata. E poi doman ce ne andremo a bell' agio

In tutte le stampe mancano tre versi.

Dove tu sai che io t'ho invitata. Ora vorrei che tu, sorella mia, Facessi motto alla madre Maria.

Risponde MADDALENA:

Per istasera io non vi vo' venire, Chè l' è forse a quest' otta in orazione. Non la vorrei per niente impedire Se pur la stassi in contemplazione: Ci andrem più presto quando i' me n' andròne, ' Chè parrà più legittima cagione.

Risponde SANTA MARTA:

Io sono contenta poi che nol vuoi fare: Rimanti in pace e vatti a riposare.

Dipoi Santa Maddalena si parte, e le cameriere la spogliano; in tanto Santa Marta va alla vergine Maria e dice:

O madre di Giesù, vergine santa; Io v'ò da dire una buona novella La qual nel cuore mi dà letizia tanta: Ch'i'ò condotto qui la mia sorella, E già par rimutata tutta quanta, Ben ch'io nol creda della tapinella. Deh fa che la ti sia raccomandata; Priegoti, madre, ti sia ricordata.

Dipoi SANTA MARTA s' inginocchia e fa orazione così dicendo:

O benigno Jesù dolce e clemente, Sempre sia tu laudato e ringraziato! Ancor laude ti rendo maggiormente Che per nostra salute se' incarnato. O Jesù vero, Iddio onnipotente, Pietà ti muova del misero stato Della sorella mia piena di vizii, Ch'ella non vadi agli eterni suplizii.

Dipoi Santa Marta si riza e va a chiamare le damigelle e dice loro così: Su cameriere, tutte vi levate

Che gli è più tardi che voi non credete; Ciò che bisogna presto provediate, E fate tosto, più che voi potete.

Risponde UNA CAMERIERA e dice:

Madonna nostra, noi siamo obligate:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auco qui la rima è sbagliata.

Faremo si, che ve ne loderete; Andate pure a chiamar Maddalena Che non si lieva se no' a terza piena.

Partesi Santa Marta, e va a chiamare Maddalena e dice:

Dolce sorella mia, lieva su tosto, Ch' abbiamo a ir dov' io dissi iarsera: E passa il tempo, essendoci discosto: Non udiremo la predica intera. Or vedrò s' arai l' animo disposto, E se la tua promessa sara vera. Stamani senza te non voglio andare: Tu dicesti di si, non mel celare.

Risponde MADDALENA isbavagliando:

Priegoti che mi lasci un po' dormire;
Va' prima tu, ch' io saprò ben la via.
Io non mi curo tante cose udire:
Se gli è un gran profeta, che si sia:
Lascia Marcella per me accompagnare, 
E poi verrò, dolce sorella mia.

Risponde SANTA MARTA:

Deh fammi, Maddalena, questa grazia Che tu ci venga, e fa mia voglia sazia.

MADDALENA con rincrescimento dice:

Orsu, chiedi e' mia panni, ch' io mi vesta Chè tu non resteresti di dir mai. Parmi mill' anni veder questa festa, So che v' acquisterò amici assai; Ma tu che di tal cose m' hai richiesta Credimi certo, te ne pentirai.

Risponde Santa Marta:

Lascia sopra di me questo pensiero: Vedrai ch' al fine i' t' arò detto il vero.

SANTA MARTA alle cameriere:

Su, cameriere, tutte immantinente, Recate per ornarla ogni sua cosa, E acconciate diligentemente Maddalena mia dolce e graziosa.

Dipoi la CAMERIERA arreca le gioie:

Ecco qui le brochette e' sua pendente. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rima falsa come tante altre; ma notisi che in generale le rime false sono dissonanti, come nel verso di mezzo degli stornelli popolari.

<sup>3</sup> L'adis. di Siena 1607: Ecco qui gli orecchiuoli e il suo pendente.

#### Un'ALTRA dice:

Or ecco ogni sua gioia preziosa.

MADDALENA risponde:

Da me tener vo questo specchio in mano: Voi mi fareste forse un capo strano.

Dice Santa Marta: Fate un po' tosto, chè 'l tempo va via, Ch' io mi distruggo come neve al sole.

E volgesi a Maddalena:

Tu stai si bene, o Maddalena mia, Che niuna a te mai ho veduto eguale.

Risponde MADDALENA con noia:

Or non mi spezar più la fantasia: Non veggo io che io sono aconcia male? Io ho deliberato e posto in sodo

Di non andar, s' io non istò a mio modo.

SANTA MARTA dice alle cameriere:

Io ve la racomando a tutte quante, Chè voi facciate il me' che voi sapete. Stategli intorno: voi siate pur tante; Forse che al fine voi l'acconcerete.

Risponde MADDALENA turbata:

Io non vo' stare a menate di sante: Andate via, voi non mi assetterete: Tanto farò da me, ch' io starò bene Come a una mia pari si conviene.

Dipoi s' acconcia da sè, e volgesi a Marta:
Sirochia mia, or non ti piaccio io ora?
Forse che io fo vergogna al parentado?
Or mi par veramente esser signora,
Ch' io sto come richiede il nostro grado.

Risponde SANTA MARTA:

O Maddalena, il cuor mi si divora, Chè io non sarò a otta, se più bado. I' vo' andar tosto; Marcella, vien meco, Tutte queste altre ne verran po' teco.

Ora si parte, e esce di casa, e fra se stessa dice questa stanza inverso Maddalena:

Deh, va' pur la! che certo mi da il cuore Che in drieto tornerai iscapigliata Per contrizione, e ultimo dolore D' avere offeso la bonta increata. Ora esce di casa, e va alla predica, e MADDALENA alle cameriere dice:

Su, cameriere, tutte per mio amore Andianne, poi che Marta s'è aviata.

Risponde una CAMERIERA:

Ciascuna di venire ha il cor disposto: Camminiam pure, perchè c'è discosto.

Partesi Maddalena con tutte, e mentre che sono per la via, dua donne s'azuffano del lato, e dicono l'una a l'altra cosi: Mona Francesca, cotesto è il mio lato:

Voi pur me lo togliete spesso spesso.

Risponde Mona Francesca rassettandosi a sedere, e dice così:

Guarda, bugiarda; tanto avestù fiato! Sta' cheta, tu sai ben che non è desso. Par proprio che tu l'abbi comperato: Ogni mattina c'è che far con esso. Tirate via pel vostro migliore, 'Chè non vi truovi qui il predicatore.

Mona Francesca, rassettandosi a sedere, dice:

I' vi consiglio che voi vi partiate:
O vostro o d'altri, i' ci voglio star io.
E non bisogna troppo lusingarvi;
Non basta el dire, e' mi converrà darvi. 1

Risponde Mona Perla:

Venuta non son qui per quistionare,
Nè anche per ricever villania;
Voi ne vivete come del mangiare:
Non viddi a' mie di'mai tanta pazzia;
Or siesi vostro: ch' io me ne vo' andare:
Disposta sono d' aver la pace mia.
I' veggo un po' di luogo là in quel canto,
E quivi andrò per non combatter tanto.

Et a questi ultimi versi Jesù entra nel tempio, e salito in pergamo e' comincia a predicare e dire con alta voce:

Homo quidam peregre proficiscens, vocavit servos suos et tradidit illis bona sua.

Ora giugne Maddalena con la sua compagnia, e' suoi donzelli parano una sedia dinanzi al pergamo, e lei tutta pomposa vi si posa su, guardando a suo piacere, non at-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mancano quattro versi.

tendendo ancora a Jesù; dipoi Jesù la riguarda e seguita di predicare, sempre avendo il suo santissimo sguardo sopra di lei; e lei, dipoi detto la prima stanza della predica, lo guarda, et e' sua occhi si scontrorono con quelli di Jesù. Ora seguita di predicare, e dice così:

> Un uomo andando in peregrinazione Vocò a sè ciascun de' sua serventi, Facendo a lor de' suoi ben donazione. A uno egli donò cinque talenti A l'altro dua, per lor probazione, Per veder quanto gli eron negligenti. Dipoi all'altro ne largi solo uno: Così, per lor virtù, diede a ciascuno.

Dipoi che si parti, subitamente Andò quel servo che gli aveva concessi Cinque talenti, e ferventemente Gli raddoppiò, e guadagnò con essi, Raddoppiando altri cinque immantinente Chè al suo signore render gli potessi. Quell' altro il simigliante fe' de' sua: Ne guadagnò sopra quelli, altri dua.

Quell'uom che un sol talento gli fu dato Dipoi andò e sotterrollo in terra. Come uomo negligente è stato ingrato, Avendo pace, va cercando guerra. Essendo anch'egli cogli altri vocato Ma'non rispose, e come ignorante, erra, Portandosi come mal servidore, Nascondendo i danar del suo signore.

Guai a te, servo pigro e negligente, Che'l tuo talento in terra hai sotterrato! Aspetta nel giudizio sottilmente Render ragion di quel ch' ài guadagnato! Pensa quando e' verrà severamente! Deh piangi prima che sia giudicato. O alma, dico a te che hai errato Chè'l tuo talento in terra hai sotterrato.

Colui ch' in terra ha posto il suo amore, Dimenticando il ben celestiale, Colui ch' ama più sè che 'l Creatore E sempre si diletta di far male, Colui che non cognosce il suo errore, Mai non pensando alle pene infernale, Colui che da se stesso il ciel si serra, Ha sotterrato il suo talento in terra.

Chi ama padre e madre più che Dio, Non conoscendo i sua gran benefizii, Chi pone nella roba il suo disio Da sè prepara gli eterni suplizii. Guai, guai, a quel servo iniquo e rio Che lascia in drieto il bene e segue i vizii; Quel che nel mondo cerca aver contento, In terra ha sotterrato il suo talento.

Quel ch'è superbo e avaro e desolato, Mai non pensando d'avere a mancare, E sempre va cercando esser lodato Volendo ciaschedun signoreggiare; Colui il quale al mondo è tutto dato, Dilettandosi in canti e pompeggiare, E quel ch'in questa vita vuol riposo, Il suo talento sotterra è nascoso.

Tristo a quel servo che per leggerezza Non ubbidisce a' divini precetti: D' udir meriterà l' aspra sentenza: Al fuoco eterno itene, maledetti. Tempo non sarà più di penitenza, Ma legate le mani e' piedi stretti Quivi sarà a' miseri dolenti, Dov'è gran pianti e gran stridor di denti.

O alma peccatrice, che farai?
E' tuo' infiniti mali scellerati
Aspetta, aspetta al fin, chè pei tuoi guai
Ti converrà pur andar fra' dannati,
Dove che uscir non si potrà giammai
Nè aver contrizion de' suoi peccati;
Piangi deh, alma, piangi il tuo fallire,
Ora ch'è tempo a poterti pentire!

Cerca di qua la vera contrizione, Prima che 'l giusto giudice e severo Venga a chiamarti a rendere ragione D'ogni peccato e minimo pensiero. Quivi non sarà più compassione, Ma giustamente giudicato il vero: Chi fla ingiusto andrà al fuoco eterno A arder sempre, sempre, in sempiterno.
Quis ex vobis centum oves habens,
Si forte unam ex illis perdiderit,
Non ne nonagintas novem dimittens
Et illam querit, donec ipsam invenerit?
Et cum invenerit, in humeros ponens,
Gaudens, in domum suam cito venerit,
E convoca gli amici e la brigata
A farne festa, chè l'ha ritrovata.

L'alma si è la pecora smarrita, Iddio eterno è il vero pastore, El qual la cerca, chè non sia rapita Dal mal demonio, lupo ingannatore. Per ritrovarla vuol por la sua vita, Lasciando in cielo il numero maggiore, E quando l'à trovata fa letizia, Con tutta la celestial milizia.

Torna al pastore, o alma peccatrice, El qual ti cerca per a sè chiamarti, Per farti del suo regno imperatrice, Volendoti ogni offesa perdonarti. Deh, pensa un poco quanto sei infelice, Se hai voluto di tal ben privarti; Ritorna, deh, ritorna, a penitenzia, Chè Dio ti chiama per sua gran clemenzia.

Un padre fu che dua figliuoli aveva, E quel minor gli cominciò a dire Che la sustanza sua presto voleva Qual gli toccava, e volevasene ire. Il padre con dolcezza il riteneva, Per forza gli convenne acconsentire; Andò, e spese il misero dolente Ciò ch'egli aveva, a viver carnalmente.

Avendo poi bisogno, fu pentito, Tornando al padre tutto umiliato; E di nuovo dal padre fu vestito, E più che mai fu dolcemente amato: Così fa il sommo Iddio ch' è infinito De l'alma che dolente è del peccato: Pur che la voglia nel suo amor tornare Sempre è benigno, e vuogli perdonare.

Alma, tu hai feriti molti cuori

Stando in delizie, in pompe, e in van diletti: Tu hai fornicato con molti amadori, E se' ripiena di molti difetti, E hai il tuo core ch'è pien di rancori: Ritorna a me, se brami ch'io t'aspetti, Perchè con gli altri raddoppi il talento, Acciò con gli altri in ciel viva contento.

Dopo la benedizione di Jesù, Maddalena piangendo, coperta il capo, non si posa per la gran confusione che aveva, e tutto el popolo piangeva, e in grande stupore stavano ammirati riguardando il fine.

SIMONE FARISEO invita Jesù a desinare:

Dolce maestro, piacciati degnare L' invito mio, che pregoti venire Co' tuoi discepol meco a desinare: Per tua somma bontà non me 'l disdire, Ch' affaticato sei pel predicare Col tuo soave, santo e dolce dire La cui dolcezza m' ha passato il cuore: Però degnati farmi quest' amore.

Risponde Jesù al Fariseo:

I' son contento, poi che v'è in piacere, Portandomi voi tanta affezione.

Risponde il FARISEO a Jesù:

Caro maestro, tu mi fai godere Da te avendo tale risponsione.

Volgesi el Farisco a' servi:

Orsu, sergenti, andate a provedere, Poi che abbiam noi tanta consolazione.

Risponde un SERVO al Fariseo:

Fatto sarà 'l vostro comandamento: Ogni cosa faremo in un momento.

Partonsi e' donzelli, e vanno a ordinare il convito, partendosi il Fariseo e Jesù del tempio: e va a desinare col Fariseo: e Marta va a Maddalena, e confortandola dice:

> O Maddalena mia, abbi fidanza Che la pietà di Dio è smisurata. Non credi tu conseguir perdonanza Da quel che t'ha simile a sè creata? Testè bisogna aver ferma speranza Che ogni offesa ti sia perdonata.

Partianci, chè noi diam che dire assai : In casa mia a tuo modo piangerai.

Dipoi Maddalena si rizza e partesi con Marta, et entrano in casa di Marta; e'l Fariseo dice a Jesù:

Jesú, pel gaudio che di te ricevo La lingua non mi serve a ringraziare; Conforme al desiderio ch' io avevo I'laudo te, quanto poss' io laudare: Certo tal grazia d'aver non credevo, O Jesú mio, che t'avessi a degnare Di consentire alla domanda mia: Sempre laudato, e ringraziato sia.

Dipoi giunti in casa, uno DONZELLO si fa incontro al Farisco, e dice: Voi siate il ben venuto, messer nostro;

Noi abbiam fatto la vostra proposta: Ciascun di noi è al comando vostro: Così abbiam la mente a far disposta: E ogni cosa è al comando vostro: <sup>1</sup> Andar potete a mensa a vostra posta.

El Fariseo, essendo tardi, si volge a Jesù e dice:

O benigno Jesù, or se vi pare
Ponianci tutti a mensa a desinare.

Jesù benedice la mensa, e posti a tavola, e' donzelli portono le cose; e in quel mezzo MARTA, giunta a casa, dice a Maddalena cosi:

> Sorella mia, per tua consolazione Ti vo' lasciar da te alquanto stare: Se t' abbondassi la confusione Qui a tuo modo ti potrai sfogare. Credi che Dio t' arà compassione, Egli è sempre benigno a perdonare: Rimani in pace, e non ti dar dolore.

Risponde MARIA MADDALENA:

Deh, priega Iddio che m'allumini il core.

Partesi Marta per andare alla vergine Maria; intanto MadDALENA piangendo dice:

Tapina a me, e come farò mai?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In tutte le ediz. è ripetuta la rima del verso antecedente. Vol. I.

In tanti gran peccati involta sono!
Misera Maddalena, dove andrai
A chi ti possa or'impetrar perdono?
Signor del ciel, che sopportato m' ài
Ch'i' abbia dispregiato ogni tuo dono,
Jesù Jesù, per tua somma clemenza
Ricevermi ti piaccia a penitenza.

Occhi mia, fate di lacrime un fiume Per pianger quello che io ho tant' offeso, Non risguardando il vero e chiaro lume: Piangete il tempo ch' io ho male speso, Piangete ogni piacere e van costume, Piangete il ben ch' io non ho mai inteso: O dolce Jesu mio, pieta ti muova Dell' alma che niun riposo truova.

Piangete, occhi oscurati e tenebrosi, Che risguardato avete cose vane: Piangete, orecchi mia prosuntuosi, Che cercaste d'udir le cose strane: Piango i cibi superfrui e pomposi Ch'al gusto ingordo porser le mie mane: Piangete i vani odori che io tenevo, Chè d'ogni vizio il mio corpo era pieno.

Peccai in faccia; ora, Signor, mi getto A' tuo' piè, Jesù mio, che tanto m' ami: Nel mondo io ero piena di difetto, E pur, Jesù, per tua pietà mi chiami. Se nel peccare ho avuto gran diletto, Concedimi ch'io sciolga i miei legami: Ajutami, Signor, ch'io son distrutta; Ricevi me, ch'a te mi dono tutta.

Detto queste stanze toglie l'unquento, e dice piangendo:

Che farò? che dirò? misera ingrata!
Avendo offeso Iddio, bene infinito?
O quanto dolcemente m' à chiamata!
Io ostinata, non ho mai udito!
Nè di peccar non mi son vergognata;
Non mi vo vergognar d'ire al convito,
Dicendo a lui: miserere mei:
Signor, deh! abbi pietà di costei.

<sup>1</sup> Rima di semplice assonanza.

Mentre che dice la sopra detta stanza, si spoglia, e scapigliata escie di camera, e va a ritrovare Jesu in casa el Fariseo. Intanto che la va, SANTA MARTA va alla Vergine Maria e dice con gran letizia:

> Iddio ti salvi, Maria graziosa; Io vengo a te con letizia infinita La quale io non ti vo' tener nascosa: Sappi la mia sorella è convertita, Et è tornata tutta lacrimosa, De' sua peccati pentuta e contrita.

Risponde la VERGINE MARIA consentendo:

Gran gaudio per tuo amore nel cuor sento, Chè 'l mio figliuol t' ha fatto tal contento. Ritorna un poco a veder Maddalena, E si gli di' qualche dolce parola,

Acciò che alleggerisca la sua pena.

Risponde SANTA MARTA:

Io voglio andar, chè l'è stata assai sola.

Partesi Santa Marta, e va alla camera di Maddalena, e non la trovando, dice piangendo a Marcella:

O mè Marcella, i' son di doglia piena.

Risponde SANTA MARCELLA:

Che non trovate forse mie' figliuola?

SANTA MARTA dice a' donzelli :

Tosto, donzelli, andatene cercando: Fate un po' presto, i' mi vi racomando.

Partonsi e' donzelli, e vannone cercando. In questo mezzo Maddalena entra in casa del Farisso, e trova Jesù a mensa; va drieto a JESÙ; inginocchiasi a' piedi bagnandogli, e co' sua capelli rasciugandogli, e con l'unguento ungendogli; el FARISEO stando un poco sopra di sè, da se stesso dice:

Se costui fussi profeta, e' saprebbe Chi e quale è costei che così il tocca: Giamai da lei e' non si lascierebbe Baciare i santi piedi con la bocca, Perchè l'è peccatrice; e non vorrebbe Fare una cosa tanto stolta e sciocca.

Jesù risponde a Simone:

Simone, i' t'ho alcuna cosa a dire.

El FARISEO dice:

Maestro, di', che grato m'è l'udire.

JESÙ risponde al Fariseo:

Eran due debitor ch' aveano a dare
Al creditore assai oro e argento,
E tutta dua l' avevono a pagare
Cinquanta l' uno, e quell' altro dugento;
E, non avendo il modo a sodisfare,
Donargli a ciascheduno e' fu contento:
Or dimmi un poco, chi gli è più obligato?

El FARISEO risponde:

Io stimerei quel che fu più donato. Jesù risponde: Retta risposta certo fatto m'ài. Jesù si volge alla Maddalena, e dice a Simone:

Vedi tu questa donna qui al presente? Quando che io in casa tua entrai Non desti da lavarmi e' piè niente: Costei poi che entrò qui, con pena assai, Chè gli vengon dal cuor pentitamente, Me gli ha con le sue lacrime lavati, E co' capegli me gli ha rasciugati.

Tu non mi desti el bacio d'amicinia:
Costei, poi che l'entrò, mai ha cessato
Di baciare i mie' piè con gran mestizia,
Onde ho rimesso a lei ogni peccato.
Tu non desti al mio capo per letizia
L'olio, ch'io fussi con quel confortato:
Costei m'ha unto i piedi col suo unguento,
Pel qual conforto e refrigerio sento.

E per tanto ti dico: che a costei
Gli son tutti e' peccati perdonati.
Perchè l' ha tanto amato e' detti miei,
E io tanti benefizii gli ho donati:
Tanto ella ha pianto e' sua costumi rei
Che sciolta ell' è di tutti e' sua peccati:
Colui che ama più, più gli è rimesso,
E quel che ama men, men gli è concesso.

Volgesi a Maddalena è dice:

Rimessi sono a te e' peccati tui, Chè m' ài sopra misura molto amato.

Uno FARISEO dice fra sè:

Potre'mi imaginar chi e' sia costui

Che a costei i peccati ha perdonato? Certo la grazia si consiste in lui Di gran virtù, chè assai m'ha consolato.

Non risponde JESU al detto del Fariseo; volgesi a Maddalena e dice:

La fede tua così ferma e verace
T' ha fatta sana e salva; ora va in pace.
Dipoi gli dà la benedizione e mandanela; e Maddalena si
narte e ritorna in casa di Santa Marta. In questo mezo

parte e ritorna in casa di Santa Marta. In questo mezo che la va, il Farisco dice così a Jesù:

O benigno Jesù, i' ti ringrazio
Di tanta umanità che m' ài usata:
Di ringraziarti non sarò mai sazio,
Tanto m' hai il core e la mente obligata:
Se non che 'l tempo sì ci darà spazio
Ch' a me, Iesù, tu farai ritornata.

Jest risponde al Fariseo:

Io son contento, e ringrazioti assai:

Rimanti in pace, tu mi rivedrai.

Dipoi Jesù si parte co' discepoli. Intanto Maddalena giugne a casa della Sorella, la quale veggendola si gli fa incontro con gran tenerezza, e dice così:

O sorella mia dolce e graziosa, Per mille volte sia la ben venuta: Quanto son io per te stata pensosa In questo tempo ch' io non t' ho veduta! Or mi rallegro più che altra cosa, Benchè in gran pena tu m' abbi tenuta. Donde vien tu, potrèlo saper io?

MADDALENA risponde a Marta:

Marta, testè ti vo'aprire il cuor'mio.

Dolce sorella mia, io son sì lieta
Non potre' dir l'allegrezza ch' io sento,
La quale a te non vo' tener secreta,
Acciò che meco pigli tal contento.
Tu sai, sorella mia, con quanta pieta
Mi conducesti al santo mio tormento:
Quando io udi' che Jesù era bello,
Io t'aconsenti' propio per vedello.

Quando fu' giunta e postami a sedere Alzai gli occhi, e sì lo riguardai: Tanto turbato mel parve vedere Che pel terror tutta mi spaventai: Per gran paura credetti cadere, E però tosto in terra mi posai: Guardàlo poi, e viddil grazioso, Tutto splendente e tutto luminoso.

Allor m' infiammo tanto del suo amore Che per dolcezza el cuor mi si fendea: E propriamente e' mi passava il core Quando, sguardando in ver di me, dicea: Come farai, misero peccatore? Non direi mai il terror che mi mettea: Ma quando disse: Io ti vo' perdonare, Per contrizione io credetti scoppiare.

Al fine poi, quand' ebbe predicato, Guardandol, per veder dove gli andava, Tanto m'aveva il cor d'amor piagato Ch'altro che lui il mio cuor non pensava: E viddi che Simon l'avea invitato, E a desinar seco lo menava, Sì che dipoi andai a ritrovallo, E ammi perdonato ogni mio fallo.

SANTA MARTA risponde:

Or, Maddalena, ringraziar si vuole El buon Jesù e la madre Maria La qual ci tien per sorelle e figliuole, Tanto è benigna e graziosa e pia: Per non far più prolisse le parole, Vien meco a lei, o Maddalena mia.

MARIA MADDALENA risponde:

D' andargli innanzi ho gran consolazione.

Santa Marta risponde pigliandola per mano:

Deh vieni, ch' ella t' arà compassione.

Partesi e vanno alla Vergine Maria; e arrivate, SANTA MA-RIA MADDALENA s'inginocchia e dice:

Dio ti salvi, Maria dolce e benigna, Piena di grazia e di pace e concordia: O dolce madre, ben ch'io sia indegna De'mia peccati aver misericordia, Il buon Jesu, el qual mai non si sdegna Col peccator che l'ingiuria e discordia,



La qual sono io, i et hammi perdonato Tutti i mia falli, et ogni mio peccato.

La Vergine Maria la lieva di terra e dice:

Sta su, dolce figliuola del mio figlio, Abbi la fede in lui ferma e costante, E pensa quanto tu eri in gran periglio: E tu, vocata tra l'anime sante, A lui domanda pur sempre consiglio; Da lui vengon le grazie tutte quante. Or che tu se' col mio figliuolo unita Farò per qualche di da voi partita.

SANTA MARTA risponde:

Dolce madre Maria, vuoi tu lasciarci, O refrigerio d'ogni mia fatica? Vuoi tu si tosto di tal ben privarci, Che noi perdiamo si cordiale amica?

Risponde Maria Maddalena:

Madre, deh vuoi tu pure abbandonarci, O verbo santo che l'alma nutrica?

Risponde la VERGINE MARIA:

Deh non vi sia il mio partir molesto: Siate contente, tornerò a voi presto. Per compagnia Marcella venga meco.

Risponde MARCELLA:

Dolce madonna, andiamo in ogni modo: Grande allegrezza ho certo d'esser teco: Non potre' dir con lingua quanto godo Che tua benignità mi chiama seco; Venir, dolce Maria, ho posto in sodo.

La Vergine Maria si volge e dice loro:

Restate in pace, sorelle e figliuole.

Rispondono insieme e dicono:

Andate sana, benchè assai ci duole.

Partesi la Vergine Maria, e giunta a casa dice alle Marie:
Dio vi salvi, sorelle, e dievi pace.

Le Marie rispondono:

Madre di santitade, onore e gloria, Madre del sommo Iddio alto e verace,

<sup>4 0</sup> il personaggio o il poeta, per la gran passione, evidentemente han perduto il filo del discorso.

Tu sei contro ogni mal vera vittoria.

MARCELLA dice:

Partirommi, mia madre, se vi piace, Benche portero voi sempre in memoria; Fate in pace, madonna benignissima.

Risponde la VERGINE MARIA:

Va' sana e lieta, figliuola dolcissima.

Ora Marcella si parte; e SANTA MARTA dice a Santa Maria Maddalena così:

Ringrazia, Maddalena, Iddio eccelso Che t' ha donato si gran benefizio.

Risponde Santa Maria Maddalena a Marta:

Io debbo ringraziar, pur quando io penso Che m' ha mondato da ciascun mio vizio: Ancor mi par maggior e più immenso Meritando io lo infernal supplizio; Tu amor mio, Jesù, m' ài perdonato: Sempre sia tu laudato e ringraziato.

A l'ultimo di questa stanza, giugne LAZERO: Iddio vi salvi, dilette sorelle:

Rispondono insieme con letizia:

Ben venga il nostro caro e buon fratello.

MARTA dice a Lazero:

Lazero, i' t'ho a dir buone novelle Qual dal tuo cuor torranno gran flagello; Gaudio infinito sentirai per quelle: Ascolta pure quel ch' io ti favello: Sappi che Maddalena è convertita Dal buon Jesù, e tutta è a lui unita.

LAZERO risponde a Marta:

Dimmi in che modo; i' sono stupefatto: Questa mi pare una cosa stupenda.

MARTA risponde a Lazero:

Io tel dirò, fratel mio, a un tratto, Come l'è ita, acciò che tu lo intenda. Se tu sapessi in quanti modi ò fatto Prima che al mio voler ella s'arrenda! Ma pure, al fine, alla predica venne Del buon Jesù, dal qual perdon ottenne.

Risponde Lazero con ammirazione:

Chi è questo Jesu, che è così santo Quale per tue parole mi dimostri? MARTA risponde:

Gli è quel Messia che s' è aspettato tanto Da quegli antichi primi padri nostri: Solo e' può dire al peccator ingrato: ¹ Dimessi a voi sono i peccati vostri. Con la predica sua santa e gradita Ha mandato Simone e me guarita.

LAZERO risponde a Santa Marta:

Dolce sorella, quel che tu m' hai detto È egli il ver Messia a noi mandato?

MADDALENA risponde a Lazero:

Se tu l'avessi, fratel mio, veduto a Tu rimarresti tutto innamorato.

LAZERO risponde a Maddalena:

I'vo' trovar quel Messia benedetto. Dimmi dove e'si posa, e in che lato.

MADDALENA risponde a Lazero:

Va' in Galilea se tu lo vuoi trovare, E menalo qui teco a desinare.

LAZERO si volae a' donzelli:

Venite tutti meco, servitori, Chè immantinente voglio ir a trovarlo.

Un SERVITORE risponde:

Messer, noi vegniam molto volentieri E tutti insieme andremo ora a cercarlo Questo profeta, nel qual tanto speri, E insieme teco vogliam seguitarlo.

LAZERO si volge alle sorelle:

Dolce sorelle, rimanete in pace.

Rispondono le SORELLE insieme:

Va sano, e menal teco, se gli piace.

Dipoi si parte Lazero; e MARCELLA non scontrando Lazero,
ma tornando per altra via, dice a tutte dua:

Iddio vi salvi, siate ben trovate; Madre Maria ò compagnata a casa: Le sue sorelle si son rallegrate, Letizia grande è nel lor cuor rimasa.

MADDALENA risponde con dolore:

Sol noi ne siam rimaste sconsolate,

Anche qui la rima è sbagliata.
 In tutte le edizioni la rima è sbagliata.

Per noi ogni allegrezza è spenta e rasa.

MARCELLA risponde confortandole:

Non vi pigliate più maninconia, Tosto tornerà a voi madre Maria.

Ora MADDALENA infra se medesima dice questa stanza, parendogli mille anni che Jesù venga:

Amor Jesu, non posso star qui punto, Sposo dell'alma mia, sanza vederti: O Jesu mio, quando sarai qui giunto Ch'io possa la mia bocca a' piè tenerti? Tu hai il mio cuor, Jesu, con teco assunto Ch'altro non penso se non possederti: Non guardar all'error mio ch'è infinito, Ma guarda il cor che m'hai d'amor ferito.

Detto questa stanza, Lazero essendo per via si volge a' donzelli e dice: Donzelli mia, dove stimate voi Che si ritrovi quel vero Messia?

Risponde Uno donzello:

O messer nostro, e' pare a tutti noi Ch' inverso el tempio e' pigliassi la via.

Dipoi vanno inverso il tempio e scontrono Jesu che viene inverso el tempio; e quel Donzello si volge a Lazero:

Quello è Jesu; e' discepoli suoi

Son quelli che gli ha seco in compagnia.

Allora LAZERO s'appressa a Jesu, con reverenzia salutandolo:

O buon Jesu, tu sia il ben trovato,
Da me sopra misura molto amato.
Una grazia vorrei, Jesu benigno,
Che staman meco a desinar venissi
Co' discepoli tua; ben ch' io sia indegno,
Pure io vorrei tal grazia mi largissi:
O buon Jesu, deh non mi avere a sdegno,

Se ben ch' io non sia degno che venissi. Jesù risponde con benigno volto:

> Lazero, al tuo piacer io aconsento: A ciò che vuoi i' son molto contento.

LAZERO si volge a' donzelli e dice:

Scudieri miei, dua di voi vadin ratti A preparare un convito magnissimo Di divin cibi, ed in tal modo fatti Qual si richiede a un uomo scellentissimo. Dice Uno Donzello:

Noi partirem testè.

LAZERO:

Andate via

E avisate alle sorelle mia.

Dua donzelli si purtono ratti, e a casa vanno. Intanto Lazero s' avia con Jesù; e quegli giunti in casa Uno di Loro
dice: Iddio vi salvi e sempre abbondi in bene:

Il fratel vostro vi manda a avvisare Che 'l profeta Giesù staman qui viene: Vuol s' apparecchi un magno desinare. Madonna, a voi stamani s' appartiene Di comandarci quel ch' abbiano a fare.

SANTA MARIA risponde:

Poi che si degna venir Giesù mio Parate or voi, ch'io vo'poi servir io.

Intanto che si para il convito, MADDALENA dice:

Dolce speranza mia, or perche tardi?
Vedi come per te, Giesu, languisco:
Chiamo, amor mio Giesu; tu non rispondi, 
Che sol te chieggio, e sol te concupisco:
Giesu, col tuo amore il mio cor ardi:
Tu m'hai ferito si ch'io mi smarrisco.
Quando sara quel punto che tu venga
Acciò che la mia bocca a'pie ti tenga?

Ora Giesù s' appressa alla casa, e Marta dice a Marcella cosi:

Risguarda un po', Marcella, per mio amore

Dalla finestra, se ti vien veduto.

Santa Marcella va alla finestra, e veggendo Giesù, con letizia dice: Madonna, ho gran letizia nel mio core Perchè Giesù e Lazero è venuto.

Santa Marta si gli fa incontro, e inginocchiata con gran riverenzia dice:

> Ben venga il buon Giesù, el mio Signore, Da me indegnamente ricevuto.

E volgesi a Lazero e dice:

O fratel nostro, noi ti ringraziamo, E in eterno obbligate ti siamo.

<sup>1</sup> Rima falsa, ma son tante che ormai sarebbe inutile avvertirne il lettore.

Dipoi vanno su; e Uno donzello si gli fa incontro e dice cosi:

Voi siate il ben venuto, o Signor nostro;

Ciò che voi ci dicesti fatto abbiàno:
Pel desiderio che ci avevi mostro,
Noi ne venimmo poi, a mano a mano,
E ogni cosa è in punto al piacer vostro,
Chè di far presto sforzati ci siàno:
Or lasciam fare alla vostra sorella,
Chè detto ci ha che vuole servire ella.

In questo, parendogli tardi, LAZERO dice a Santa Marta cosi:
Marta, gli è tardi: presto all'ordin pensa.

Risponde SANTA MARTA:

O fratel mio, voi potete aviarvi: Gli è tanta la letizia ch'io ho intensa, Altro non penso se non consolarvi.

LAZERO si volge a Giesù e dice:

O dolce Giesù mio, pogniànci a mensa.

Risponde SANTA MARTA:

E io andrò qui le cose a recarvi.

Dipoi Giesu benedisce la mensa, e Maddalena si gli pone a' piedi con silenzio, e Marta arreca le vivande, e Lazero dice così:

Signor Giesù, quanto sono io indegno D'averti in casa, o Giesù mio benigno!

Risponde Giesù a Lazero:

Lazero, ascolta ben quel ch'io ti dico: D'avermi seco degno è ciascheduno. Tanto t'ho per fratello e caro amico, Perch'io ti porto amor quanto a nessuno.

Risponde LAZERO:

Giesu, per tuo sermone io mi nutrico, Ch' io viverei senza cibo nessuno. Accio ch' io abbia ancor maggior fidanza, Piacciati usar della nostra sustanza.

Risponde MARTA con grande umilità:

Deh, contenta, Gesù, grazia ti chieggo, L'affezionata tua Marta fedele.

Risponde LAZERO:

Sol in te Giesù credo, perch' io veggo Che sei soave e dolce più che 'l mèle: Tanti sono e' piaceri ch' io posseggo: Gustando senza te, son tosco e fele,

Perchè gli è tanto l'amor ch'io t'ho posto. Che sempre mai amarti io sono disposto.

Ora Santa Marta si pone a sedere tutta affannata, e dice inverso a Maddalena:

> O dolce Giesù mio, a me mi pare Che la sorella mia non ponga mente Chè la mi lascia sola a ministrare: Dè, digli che m'aiuti ora al presente.

JESÙ risponde:

Marta, Marta, tu se' posta nel fare E per molte faccende turbolente: Certo uno solo Dio s' arà ad amare El quale sopra ogni cosa è prudente. La parte sua ha eletta Maria,

La qual intendo tolta non gli sia. 1

Ora Marta s'inginochia, e LAZERO dice a Jesù con grande amore: Jesù, fontana, spechio di salute, Io riferisco a te grazie infinite.

SANTA MARTA dice a Jesti:

E noi laudiam le tue grazie compiute, Chè ci hai del corpo e dell'alma guarite.

JESÙ risponde levandosi da mensa:

Lazero, e voi, figliuole mia dilette, Restate in pace, e siate benedette.

Dopo la benedizione si parte Jesù e' discepoli, e vanno in Galilea. Ora vengono que' giovani che cantavano e davongli spasso, e lamentandosi di lei, Uno di Loro dice:

> Maddalena, dov'è il nostro sollazzo? Che t'ho io fatto che mi se' sì strana? Io ne son pel dolor presso che pazzo: Or chi t' ha fatta a noi tanta villana? Come ho io pazienzia, e non mi amazzo? Tu mi solevi pure essere umana.

Dice Un ALTRO con gran dolore:

Deh lascia dire a me, più sventurato.

Dice Un Altro come disperato:

Anzi sono io che son più mal trattato. UN ALTRO con dolore dice:

O Maddalena, dov' è l'amicizia?

1 E qui ci sono due versi di più, e sotto, due di meno. Vol. I.

Ov' è l'amor che noi ci aveamo insieme? Tornato è il nostro riso in gran tristizia: Pel sol ricordo il cor mi strugge e preme. Qual cosa mi sarà oggi propizia Chè tu guardi colui che per te geme?

MARCELLA udendogli, si fa alla finestra, e alterata dice cosi loro: O sopportato un pezzo; or sono stracca:

Fuggite presto, chè in capo getto acqua.

E getta loro dell'acqua, e tutti si partono e vanno via. Ora LAZENO sentendosi di mala voglia dice alle sorelle:

> Che vuol dir questo? io ho gran duol di testa. Pel gran dolore e' mi par venir meno.

Risponde SANTA MARTA:

O fratel nostro, che cosa sia questa? A tutte ci hai il cor di doglia pieno.

Risponde LAZERO non reggendo il capo:

I' voglio ire in sul letto, io non mi reggo: Sorelle mia, appena che io vi veggo.

E tutti travagliati lo mettono in sul letto; e SANTA MARTA dice piangendo:

Fratel mio, oïmè, tu mi par peggio Duo volte più, che tu non eri dianzi: Reggimento reale, o alto seggio, O gaudio nostro che ogn'altro avanzi! Maddalena, altro rimedio non veggio Se non che al buon Jesù noi andiàn inanzi.

Volgesi a uno donzello e dice:

Va', Neri, e a Jesù abbi narrato Come colui ch' egli ama s' è infermato.

Partesi il donzello e va a Jesiì; e MARGELLA dice a Lazero con gran tenerezza:

Lazero, messer mio, m' incresce molto, Tanto è il gran male che oggi v' à preso; E mai essere stato alcuna volta Vorrei con voi, poichè ho il male inteso.

Volgesi a Marta e dice:

Si vuol, madonna, aver rimedio tolto, Perch' aver assai febre i' ho compreso.

<sup>1</sup> R qui pure manenho due versi.

Risponde SANTA MARTA:

No' abbiam mandato per Jesù che venga, Acciò che tosto sanità li renda.

In questo mezo giugne il MESSO a Jesu, e con gran reverenzia dice:

O benigno Jesù, somma bontade, La vostra ospita cara m' ha mandato Ch' io avisi alla vostra umanitade Che quel che voi amate è infermato.

Jesù risponde al messo:

Non è a morte questa infirmitade, Ma solo perchè Iddio sia laudato, E perchè 'l suo figliuolo ora, per lui, Dimostri la sua grazia per costui.

Partesi il messo senza dire altro; e Uno di CASA di Lazero dice a Marta e Maddalena cosi:

Che state voi a vedere, o che pensate?
Certo mi fate qui bene stupire:
Questo vostro Giesù che vo' aspettate,
Voi pur vedete che non vuol venire:
Presto per quattro medici mandate,
Chè a me par che gli stia per morire.
Lo 'ndugiar tanto genera gran tedio
A chi aspetta ricevere rimedio.

Dipoi si volge a uno scudiere, e dice:

Su tosto, e va correndo, Tolomeo, Pe' medici che in casa sono usati: Maestro Antonio e maestro Matteo, E sieno e' primi richiesti e chiamati: Maestro Dino e maestro Nereo Che sono ancora molto litterati; De, va tosto per loro, io te ne priego.

Risponde il Donzello e dice:

Andrò, messere, senza metter niego.

Partesi e va per loro; e MARTA dice a Maddalena cosi:

O Maddalena, e' va pur peggiorando: Questo è a me un dolor troppo amaro. O buon Giesù, io te lo raccomando; Nel quale spero ci porra' riparo. Giesù, guarda le lacrime ch' io spando, Ricordati del tuo Lazero caro. Risponde MARTA a Maddalena:

Tanto mi dà il suo male ancor più noia, Dubito certo che non se ne muoia.

In questo giugne e' medici; il PRIMO dice:

Bona dies, che casis sono suti Che così tosto mandasti per noi?

MARTA risponde così:

O maestri, voi siate i ben venuti: El fratel nostro ha bisogno di voi, Acciò che voi gli diate vostri aiuti: Degnate venir drento a veder lui.

Entrano drento in camera; e giunti allo infermo, el PRINO MEDICO dice:

Pax vobis fratres, e nos, vide, venimus.

LAZERO risponde così pianamente:

Et nos libenter vos omnes precipimus.

El PRIMO MEDICO si volge al secondo:

Io sono, maestro Din, sempre di quelli Che mi piace saper la cosa intera.

E volgesi a Marta e dice:

Questo gran male quando gli pres'egli?

Dice MARTA al medico:

Maestro nostro, e' gli prese iarsera.

Dice LAZERO: Non ch'altro, par che mi dolga e' capelli. Dice MARTA con dolore:

E' gli ha anco la lingua molto nera.

Dice il Primo Medico a Lazero:

Porgete il braccio ch' io vi cerchi il polso, Acciò ch' io vegga il male che sta nascoso.

El MEDICO trovandogli la febbre:

Qui è da dargli un poco di sciloppo Ch' a me mi par che gli abbi la contina. 1

Risponde maestro Dino:

Io si mal volentieri gl' infermi tocco, Però ch' io temo di maggior ruina.

Risponde maestro Dino a messer Matteo:

Guardate il segno, 2 chè noi facciam tosto.

Guardando il segno, dice:

Qui bisogna ordinar la medicina,

<sup>1</sup> Cioè la febbre continua.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Per segno nell'antica medicina intendevasi l'orina dell'ammalato.

Perchè gli è tutto quanto pien d'umori, Che son radice di molti malori.

E volgesi a Lazero e dice :

Lazero, e' non si vuole sgomentarsi; Pensate che ne verrà de' maggiori.

Volgesi a quelli di casa:

Or togliete garofani e mentastro, E al cuore gli farete un po' d'impiastro. <sup>1</sup>

Risponde il PRIMO MEDICO:

A me di certo ella mi pare scesa; Qualche cosetta si vuole ordinargli, Chè, se l'avessi pure tal via presa, Adosso non si può abbarbicargli.

Risponde il SECONDO MEDICO:

Vorrassi fargli ben qualche difesa: Ma oggi non mi par niente dargli; Piglian licenzia, e tornerem domani.

Risponde LAZERO e dice:

Io vi ringrazio tutti; andate sani.

Ora ne vanno in sala e Santa Marta dice loro cosi: Credete voi, maestro, che guarisca?

Risponde il Primo Medico:

A dirvi il ver, madonna, e' non c' è grascia a Chè di questo gran male e' non perisca, Se questa febbre che gli ha non lo lascia. Ma quel che più di lui mi sbigottisca Si è che l' ha superato grande ambascia.

Risponde MAESTRO MATTEO e dice:

Al tutto e' non ci dà il cuor di guarillo Ed abbiam più poca fiducia d' ello.

Risponde il PRIMO MEDICO, cioè maestro Antonio, e si volge a Marta e dice:

> I'son per mitigare alquanto il caldo Della terribil febre che l'affanna; Date qua il libro, ch'io possa purgarlo: E'sare'buon di dargli un po'di manna, E mescolarla con ispigonardo,

1 Qui nel mezzo mancano quattro versi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E' non c'è grascia, cioè non oi sono belle cose : e l'usa anche il CECCHI, Stiava, III, 4.

Ch' a tutti un poco il male spesso sgrava. Se non gli giova, il rimedio fia questo : Dargli dello stillato e pollo pesto.

E volgesi a' compagni e dice:

Dicite nos quid vobis videntur, Prenosticemur, e fiat concorditer.

E l'altro, MAESTRO MATTEO, dice :

Si non reciperentur, cito morentur.

Dipoi risponde:

Sic ego dico.

Il Secondo: Et ego similiter.

Dipoi il Prino dice:

Impensa, eminum et tempus perdentur, Nam signa multa indicant mortaliter.

Ora si volge a Marta per tutti, e dice:

Ne abbiamo tutti insieme disputato: Restate in pace; al tutto egli è spacciato.

Pigliono ora licenzia e vannosene; e Santa Marta, tornando a Lazero, un Donzello si gli fa incontro, e con grande amore gli dice così:

Potremo noi saper, madonna nostra, Di certo come sta il nostro messere?

Risponde SANTA MARTA:

Per satisfare alla carità vostra, Egli sta molto male al mio parere.

Risponde un Donzello con prieghi:

Noi, per benivolenzia che e' ci mostra, Con voi insieme il verremo a vedere.

Vanno con Santa Marta, e giunti, dice Uno per tutti:
Messere, Iddio vi facci sano e lieto.

MARTA dice a Lazero:

Rispondi, fratel mio, tu stai si cheto!

Risponde Lazero con grande affanno ch' a pena può parlare e dice: Voi siate e' ben venuti tutti quanti,

E tu, sorella mia, che se' con loro.

Risponde Santa Marta:

Noi siam per te, fratello, in dolor tanti: Chi ti torrà da noi, caro tesoro?

MADDALENA con dolore dice :

Giesù, ascolta i nostri amari pianti: Deh giugni, Giesù mio, ch' io mi martoro. Ora Lazero cominciando a morire, con piana voce dice:
Non più sperate, ch' io m' avvio forte,

E già sento le pene della morte.

Risponde MARTA piangendo:

Oime, questo è un caso molto in furia; Correte qua, damigelli e famigli.

In questo corrono tutti, e MADDALENA piangendo dice:

O morte, tu ci fai pur troppa ingiuria! Chi sarà più per noi che ci consigli?

Volgesi LAZERO a quelli d'intorno:

Po'ch' io m' avvio, donzelli e damigelle, Vi raccomando qui le mie sorelle.

MARTA dice a Maddalena piangendo:

Non sarà mai possibil ch' io sopporti Questo dolore si forte e atroce: Mancati sono e' rimedi, e' conforti: Odi, Giesù, la mia piangente voce.

Risponde MADDALENA piangendo:

Presto presto, fratel, sarai fra' morti: Sol tal pensier sopra ogn' altro mi cuoce.

In questo Lazero dà e' tratti, e Uno de' maggiori, tutto affannato, gridando dice:

E' muore, e' muore, correțe qua tutti.

Movendosi, Tutti rispondono:

O sciagurati a noi, no'siam distrutti.

In questo muore. Veggendolo morto, stando alquanto, MARTA poi dolcemente dice:

A me mi par già morto e derelitto.

Risponde Uno de' maggiori, e dice a Santa Marta con passione: Oimè, no' siam restati in gran penuria! O fratel mio, dove ne se' tu ito?

Rispondono le Donne e dicono:

Madre mia dolce, gli è ito molto in furia.

Risponde Santa Marta amaramente piangendo, e dice:
Tu m'hai, dolce fratel, si'l cuor ferito
Ch'appena ch'io ti scorgo, o alma pura.

Risponde MADDALENA:

Occhi mia, fate di lacrime un rivo, Piangendo quello ch' è di vita privo.

Risponde MARTA:

Ì

Morte, perchè ci hai tu si tosto priva?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mancano alla ottava due versi.

Tu se' molto terribile e oscura.

Risponde MARCELLA:

Al pianger mio mai nessun pianto arriva, Chè più l'amavo d'altra creatura.

Risponde MADDALENA:

Quanto sarebbe me' non esser viva Che sentir tanta pena acerba e dura! Chè spento sei per me, o caro lume, O gemma nata d'ogni buon costume.

Risponde MARTA:

Qual somiglianza, quai costumi e gesti, O qual virtù a te si raguagliava!

Risponde MADDALENA:

Uno scontento mai tu non ci desti, O bocca, quale sempre ben parlava.

Uno de' maggiori risponde per tutti:

Care madonne, a noi ne 'ncresce molto Di tanto ben che da' nostri occhi è tolto.

Uno DI Loro dice: A me mi par si dovesse riporre,
Perchè ormai gli è che mori un gran pezzo.

Dice MARTA a Maddalena:

Oimè oimè, voletecelo tôrre Il fratel nostro primo, nostro sezzo?

MADDALENA dice a Giesù in fra sè:

Giesù, la tua pietà non ci soccorre?

Deh, guarda come egli è morto e disteso.

Dipoi MARTA dà una vesta bianca a coloro che 'l portono a sotterrare:

Togliete questo, poi che va sotterra Tanta bellezza che 'l cuor nostro atterra.

l'no di Loro dice a tutta dua:

Dipoi che l'alma dal corpo è rimossa Al tutto non mi par più da tenerlo: No' lo vorremmo portare alla fossa.

Rispondono le Sorelle:

Oimè, mai più abbiamo a rivederlo, Tanto ci è aspra questa gran percossa!

Parecchi lo pigliono, e Uno dice:

Noi lo portiano con vostra licenzia; Assai ci duole, abbiate pazienzia.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mancano due versi, e uno nella seconda ottava seguente.

Escono di casa col corpo; e Marta e Maddalena vanno lor drieto piangendo con tutti gli altri, e giunti al monumento lo sotterrano: e Marta e Maddalena ritornano con gli altri in casa lamentandosi insieme; e prima MADDALENA:

Più, dolce fratel mio, qui non ti truovo; Morte tu ci hai pur posto un grand'assedio Più non senti'tal duolo che per te provo, Tutta mi manco per angoscia e tedio.

Risponde MARTA:

Dolor per te, fratel, sento di nuovo: Morte, a te non si truova alcun rimedio.

UNA DONNA dice alle sorelle :

Deh non piangete più, care sorelle, Non vi affliggete più, o meschinelle.

Ora vengono parecchi Giudei per confortarle, e Uno dice per tutti:

Certo la morte ci ha fatto gran torto Cibando noi di si aspre vivande.

Risponde MADDALENA:

Deh guardate, fratelli, e' nostri guai.

Risponde un GIUDEO:
O Maddalena, e'ce ne incresce assai.

Ora viene un' altra squadra, Uno dice per tutti: Iddio vi salvi e consoli ciascuna: Noi siam venuti a consolarvi un poco

Del fratel vostro, del qual si ragiona Quasi dove siamo iti in ogni loco.

Risponde MARTA.

Non isperiamo più in cosa alcuna Se non nel buon Jesù, qual sempre invoco.

DUA GIUDEI dicevano insieme:

E noi vegniam con voi a condolerci, E in quel che noi possiamo a profererci.

SANTA MARTA risponde:

Quel vero e sommo Iddio che 'l ciel governa Per sua potenzia, e l'universo regge, Vi ristori per noi in vita eterna, Numerando anche voi della sua gregge.

MADDALENA risponde loro:

Iddio vi doni grazia in sempiterna Chè 'n carità adempiate la legge. Rispondono Dua di loro insieme:

Noi il facciam volentier, madonna nóstra.

Rispondono le Sorelle a loro:

Noi accettiamo la carità vostra.

Rimangono i Giudei in casa. Ora Jesti dice a' sua discepoli:
O dolci e amati car fratelli miei,

Ritorniamo in Giudea un' altra volta.

Risponde San Tomaso:

Maestro nostro, tu sai ch' e' Giudei Ti van cercando con malizia molta Per lapidarti, que' pessimi e rei; E tu vuoi ir fra quella gente stolta?.

Risponde JESÙ a' discepoli:

Or non è ancora dodici ore il giorno
Che si prendon pel sol che gira intorno.
Colui che va di di, va salvo e puro
Però che vede del mondo la luce:
Ma chi di notte va, non va sicuro,
Chè non è lume che salvo il conduce:
È questo tale tenebroso e scuro,
Nè già nullo splendore in lui riluce.

Lazero nostro dorme, ma i'vo'ire A farlo del suo sonno risentire.

Risponde San Tomaso a Jesù, che vuole andare:
Se dorme, e' sarà sano veramente
Che agli infermi è buon segno il dormire.
Non è da dubitare di lui niente,
Essendo così ben ito a dormire.

Risponde JESÙ agli apostoli:

Io voglio adesso partirmi al presente: Perchè Lazero è morto, io voglio ire.

San Tomaso si volge a' discepoli e dice:

Fratelli, ad ubbidir son pronto e fui: Andiam tutti, e moriam con esso lui.

Dipoi Giesù si parte e vanne con i discepoli in Bettania; e udendo uno amico di Marta che Giesù veniva, pianamente a MARTA all'orecchio dissegli come Gesù viene; e Marta si parte pianamente, e vugli incontro; giunta, s'inginocchia con grande umanità:

Se tu ci fussi stato, o Signor mio,

El mio fratello non sarebbe morto. Ma so ben quel che domandera' a Dio: Certamente da lui n'arai conforto. Egli è si giusto, grazioso e pio, Sempre t'ha dato quel che tu gli hai porto.

Risponde GIESÙ a lei:

Ascolta, ospita mia, quel ch' io favello: Che resusciterà il tuo fratello.

Risponde MARTA a Giesù:

So ben che 'l di del giudizio finale Con gli altri morti e' de' risuscitare Quando ogni creatura razionale Nel proprio corpo debbe ritornare.

Risponde GIESÙ a Marta:

Non sai ch' io son resurrezion supernale, E che possibil m' è quel ch' io vo' fare? I' some la resurrezione e vita Di ciascuna alma del corpo partita. Chi spera in me e fermamente crede E' viverà, se fussi eziandio morto; E chiunque vive e in me abbia fede

Mai non morrà, ma andrà a divin porto Dove ogni bene eterno si possiede, Dov'è ogni dolcezza e ogni conforto. E credi questo con perfetto core

Risponde SANTA MARTA umilmente:

Io credo certo, dolce mio Signore.
Io credo che tu sia il Signor giocondo, Giesti, vero figliuolo del Dio vivo,
Che sei venuto a redimere el mondo
E ciaschedun del paradiso privo;
Tu sei potente in cielo e nel profondo;
Iddio vero, eccelso, e eterno e vivo,
Te laudo, te adoro, e te magnifica;
Onnipotente Iddio, io ti glorifico.

Partesi Santa Marta e va a Maria Maddalena. Udendo che Giesù veniva, subito si parti: e i Giudei gli andavano drieto credendo che andassino al monumento a piangere; e giunti a'piè di Giesù, s' inginocchia, e piangendo dice:

> O Signor mio, se tu ci fussi stato E' non sarebbe morto el mio fratello! Quanto t' ho io, Giesù, col cor chiamato,

Maestro mio, immaculato agnello. Per certo a lui gli sarebbe giovato Solamente a veder tuo volto bello.

GIEST si turba nello spirito, e veggendo piangere Maddalena lacrimando dice:

Ditemi dove voi l'avete posto.

Risponde SANTA MARTA:

Venite, signor mio, il vedrete tosto.

Partesi Giesù, e va inverso il monumento dove era il fratello; essendo al monumento presso, DUA GIUDEI dicono l'uno a l'altro così:

Deh, guata un po', come costui l'amava! Per certo io non l'arei giammai stimato.

Un ALTRO dice cosi:

Costui che sordi e ratratti sanava E che aperse gli occhi al cieco mato, Se a costui tanto amor egli portava Non poteva egli averlo liberato Dal suo male, ed oprar ch'egli guarissi? Non poteva far si che non morissi?

GESÙ dice agli Apostoli:

Levate via la lapida pesente.

Risponde SANTA MARTA:

O dolce Signor mio, or che dirai? Però che gli è già tanto puzolente: Gli è quattro di che mori oggi mai.

Risponde GESU:

Tu non hai, Marta, quel ch' io dissi a mente: Non ti dissi io, se tu crederai Che tu vedrai la gloria d'Iddio? Or ritien nella mente il parlar mio.

Ora GESÛ un'altra volta turbandosi nello spirito, s'inginocchia, et orando al Padre dice:

Grazie ti rendo, Padre onnipotente, In universo infinito laudato Che m' hai udito, Signor mio clemente, Benchè tu sempre m'odi in ogni lato: Questo è detto pel popol qui presente, Acciò che creda che tu m' hai mandato.

GESÙ stando discosto al monumento, grida con gran voce dicendo: Pel vero Iddio che l'universo adora, Per sua potenzia, Lazero, vien fuora.

Lazero si leva su, e GESÙ dice agli Apostoli:

Scioglietel tosto, e lasciatelo andare.

Mentre che lo sciolgono, MARTA dice a Gesù:

Noi ti laudiam, Gesù clemente e pio.

LAZERO risuscitato dice:

Creda ciascun per certo sanza errare Che gli è il vero figliuol del sommo Iddio.

PARECCHI dicono:

Tutti vogliamo a te, Gesù, tornare.

Parecchi dicono uniti insieme con riverenzia:

E anche noi.

Un ALTRO:

E io.

Un ALTRO:

E anche io.

PARECCHI ALTRI dicono:

E noi crediamo in te tutti quanti, Vero figliuol di Dio, santo de' santi.

MARTA e MADDALENA dicono:

Grazie rendiamo a te, Signore eterno, Per la infinita e magna virtù tua: Laudiamo te, figliuol d'Iddio superno: Benediciam la gran potenzia tua: Te adoriamo lume sempiterno, Noi ti glorifichiamo tutti a dua.

LAZERO dice così:

J' rendo grazie a te, bontà infinita, Che suscitato m' hai da morte a vita. Benedetto sia tu Gesù che vieni Nel nome dell' eterno Creatore.

Una PARTE dicono:

Benedetto sie tu che ci sostieni.

La SECONDA insieme:

Benedetto sie tu a tutte l'ore.

LAZERO dice a Jesù:

O largitor di tutti quanti e' beni, Grazie ti rendo con tutto il mio cuore.

PARECCHI dicono insieme:

Dolce Jesù, per più consolazione, Dona a tutti la tua benedizione.

Risponde JESÙ, benedicendo il popolo:

Benedizione del padre che è in cielo

Sopra di noi discenda in tutti quanti, La quale ci doni fervente e buon zelo A credere tutti in lui, fermi e costanti; E che quando spogliate il mortal velo Fruir possiate il ciel con gli altri santi: Ciascun s'ingegni d'esser fra gli eletti: Restate in pace, e siate benedetti.

Jesù si parte co' discepoli sua, e l'ANGELO dà licenza e dice:

Voi ch' avete la santa storia udita Di Lazero, di Marta, e Maddalena, Ciascun si degni seguitarlo in vita, Jesù seguendo in povertà e pena: Acciò che tutti quanti alla partita Fruir possiam quella gloria serena Dove vedremo Iddio trino e uno: Pel quale abbi licenzia ciascheduno.

## RAPPRESENTAZIONE

DELLA

## CENA E PASSIONE,

DI MESS. CASTELLANO CASTELLANI.

--

Riprodotta sulla rara edizione che conservasi in Palatina:

— Rappresentatione della Cena et passione di Christo, correpta di nuovo con aggiunta di alquante stanze. Composta per messer Castellano Castellani — Fece stampure Maestro Francesco di Giouani Benuenuto sta dac. canto de biscari: Adi XV di Marzo MDXIX. In-4. di 8 c. con 5 fig.

Nel Catal, Selvaggi sono ricordate altre edizioni di Firenze 1529, in-4, e Firenze ad istanza di Jacopo Chiti, 1592, in-4.

Nell'antico nostro teatro, oltre questa Rappresentazione, ve n' ha sullo stesso argomento anco un'altra, scritta da Giuliano Dati, e che recitavasi dalla compagnia del Gonfalone in Roma nel Colosseo. Questa Rappresentazione del Dati ebbe moltissime edizioni, come può vedersi dalla Bibliografia del Batines, pag. 19; ma non l'abbiamo riprodotta, essendo teste uscita in luce a Roma per opera di Girolamo Amati, (Roma, Sinimberghi, 1866) e presciegliemmo invece questa men nota del Castellani.

La Passione diede argomento, come ben si comprende, ad una gran quantità di drammi sacri; vedili rammentati ed analizzati nel Doubet, Dictionn. des Myst., p. 583-845, d'onde gioverà riportar questo brano: « L'idée de la Passion ne semble pas française. C'est de l'étranger, de l'Italie surtout, que vint le mouvement qui porta les esprits vers ce mystère; car dans un temps où les représentations en étaient devenues rares, même dans les rites, en France, Rolandino (Chron. de Padoue, I, 10) cite, sous la rubrique de l'an 1243, un Mystère de la Passion et de la résurrection du Christ. Dixneuf ans plus terd il existait à Padoue une confrérie, dont le but était uniquement la représentation de la Passion; à Rome, la même année, s'établirent les Gonfuloni pour le même objet. Dans une chronique du Frioul, éditée dans l'appendice des Monum. eccl. Aquilej., p. 28, on trouve qu'en 1298, le jour de la Pentecète, il y eut une représentation du Ludus Christi, qui comprenait la Passion, la Résurrection, l'Ascension, la Descente du S' Esprit

et le Jugement (Munat., Antiq. Ital., t. II, 847-850). Quand la Passion s'est produite en France, elle a peri en Italie.

Vedi anco pei Drammi latini medievali sulla Passione, Du Merel. Origines etc., 126, 297; per l'antico tedesco, Mone, Schauspiele de mittelalt. II. 150; per l'inglese, Marriott, Miracle-plays, 157; pel francese, Jubinal. Must ined.. I. 139.

## L' ANGELO annunzia:

Pace silenzio e grata attenzione
Porgete, e preparate il vostro ingegno
Ad eccitare il core a devozione,
In questo giorno prezioso e degno,
Vedendo recitar la passione
Del Signor nostro in su quel aspro legno
Nel qual, per condur l'alme nostre al porto,
Fu crocifisso, tormentato e morto.

CRISTO dice a' suoi discepoli:

Quel vero Dio che 'l mondo muove e regge,
Dal qual, discepol mia, voi siate eletti,
Vuol che ciascuno osservi la sua legge,
E molto più quei che vuol far perfetti.
Per tanto, voi, condotti al santo gregge
Osserverete meco e' suo' precetti:
L'agnel pasqual oggi dobiam mangiare.

Risponde SAN PIERO:

Di', Signor, dove, e faren preparare.

Dice Cristo:

Nella città, Pietro e Giovanni, andate,

E vedrete un col vaso d'acqua pieno.

Seguite quello, e seco in casa entrate,

Et al padron direte questo a pieno:

Mangiar la pasqua teco ha volontate

Il tuo maestro Jesu Nazareno;

E nel cenacol grande che vi mostra

Farete preparar la cena nostra.

Vanno e' duo discepoli: e San Piero dice al padre di famiglia: El nostro buon maestro, a te diletto, Per far la pasqua in casa tua ne viene.

## Dice il Padre di famiglia :

Non senti' mai tal gaudio nel mio petto Qual or, ch' i' vedo quanto mi vuol bene. Venga co' suo' discepoli; io l'aspetto, E fia parato, quanto si conviene, Questo cenacol grande ch' i'.v' ho mostro; Però che quello è mio, è suo e vostro.

Mentre che aparechiano la cena, CRISTO dice alla madre:

Madre diletta, refrigerio e vita
Di quel che t' ha con tutto il core amato,
E'mi convien da te far dipartita,
E pagar col mio sangue ogni peccato.
Vedrai mia carne piagata e ferita,
E'l corpo nudo in croce lacerato,
Im mezzo a duo ladron sarò confitto,
Bench' io non abbi fatto alcun delitto.

Risponde MARIA piangendo:

O dolce figliuol mio, come aconsenti Darti alla morte derelitto e solo? Tua madre, figliuol mio, non vedi e senti Che non si regge in piè per pena e duolo? Piangete, omè, piangete, occhi dolenti, Tanto diletto e caro mio figliuolo! Vedova dunque resterà tua madre Priva del suo figliuolo, sposo e padre?

CRISTO risponde: Venuta è, madre mia, la voce e 'l pianto
De' giusti padri in ciel al santo regno,
Che sono stati già nel limbo tanto
Per aspettar della vittoria il segno.
David con dolce melodia e canto
Parlò di questo crudo e duro legno:

Altri profeti ancor con puro affetto Hanno la morte mia, madre, predetto.

Risponde Maria: Se tu mi lassi, dolce figliuol mio,
Come vuoi tu ch' io viva al mondo sola?
Guardami un po', figliuol clemente e pio,
Che pel dolor non posso dir parola.
Io perdo ogni speranza e mio desio;
Ome che morte ogni mio bene invola!
Come vuo' tu lassar, figliuol mio caro,
Tua madre in tanto lutto e pianto amaro?

Risponde CRISTO:

O cara madre, mio sostegno e pace, Del tuo dolce figliuol guida e conforto, Sappi che in cielo al sommo padre piace Che io sia da' giudei ligato e morto; Ma se questo morire a te dispiace, E tanto più quanto morendo a torto, Pensa che questa morte, o madre mia, Salute e pace a tutto il mondo sia.

Seque Cristo:

E. Vedrami da'giudei legato e preso Menarmi a morte, come un ladro, stretto, Di sangue intriso, e tutto vilipeso, Percosso il volto, il capo, il collo, il petto: In croce mi vedrai, madre, sospeso, Pagando col morir l'altrui difetto, Di spine coronar la santa fronte; E far di sangue in terra un vivo fonte.

Risponde MARIA piangendo e dice cosi:

Omè, ch' i' son all' aspra morte apresso! Omè, figliuol, tu mi trapassi el core! So che peccato non hai mai commesso: Merita morte sol chi fa l' errore. Non par che da giustizia sia permesso Ch' errando il servo, sia morto il signore: Modi non mancheranno al padre eterno, Senza far del tuo corpo tanto scherno.

CRISTO risponde alla madre e dice così:

L'error che fece Adam fu tanto e tale Che nol potea pagar cosa creata. Per tanto è necessario a si gran male Riparo-dia la verità incarnata.

Risponde MARIA:

Adunque il padre tuo celestiale Vuol pur ch' i' sia d' ogni mio ben privata?

CRISTO risponde:

Madre, non dubitar, chè 'l terzo giorno Con gloria, vivo, a te farò ritorno.

MARIA risponde: Combatte il senso contro alla ragione, Ma quella spero sia superiore.

CRISTO genuflesso, dice alla madre:

Dammi, madre, la tua benedizione, E porta questo in pace per mio amore. MARIA s' inginocchia e dice :

Penso di nuovo alla tua passione, E non si può partire dal mio core.

Risponde CRISTO:

Benediscimi dunque, in prima ch'io Ponghi a tanti tormenti el corpo mio.

Maria dice:

Tanto sia tu, figliuol mio, benedetto
Quanto io potessi dire e pensar mai:
O figliuol santo, o figliuol mio diletto,
Io son tua genitrice, e tu lo sai.
Ancor vo' ritenere alquanto stretto
Quel frutto che nel ventre mio portai:

La tua benedizion mio cor desia.

CRISTO risponde:

Sia sempre benedetta, madre mia.

CRISTO dice volendosi partire:

Restate in pace, ch' io mi vo' partire: Alla mia madre ognun conforto dia.

Risponde MARIA:

Se t'è in piacere, noi vorrem venire Insieme teco, tutte in compagnia.

Risponde CRISTO a Maria, e dice così:

Quando e' fia tempo, tel manderò a dire Pel diletto Giovanni, o madre mia.

Maria abbraccia Cristo, e dipoi dice:

Lassami, figliuol mio, baciarti alquanto,

Poi ch'i' debbo finir mia vita in pianto.

Partesi Cristo co' discepoli per andare al cenacolo; e il Pa-DRE DI FAMIGLIA se gli fa incontro e dice:

Maestro santo, il ben venuto sia; Che a me venissi stimar nol potevo: Degno non son che venghi in casa mia, Ma per farti contento io ti ricevo. Entra con tutta la tua compagnia: Per darvi luogo, or di casa mi lievo Quel che parato aveo per mia famiglia: Tu co' discepol tuoi ricevi e piglia.

Entrate tutti qua nel mio cenacolo, Ove l'agnel pasquale è preparato: Acciò nessun vi dessi alcuno ostacolo Tutta la mia famiglia ho licenziato. Risponde CRISTO:

In questo magno et ornato abitacolo Mangiar la pasqua io ho determinato. Quel ci prometti, volentieri accetto; Ora va, che dal Signor sia benedetto.

Posti a mensa, Cristo dice voltando gli occhi al cielo: Voltando gli occhi in cielo al sommo imperio,

Priego ci voglia il cibo benedire.

Dipoi si volta a' discepoli e segue:

Bramato ho già con grato desiderio Mangiar con voi, 'nanzi debba patire L'agnel parato l'ultimo misterio, E quanto e'rappresenta poi seguire. Mangiate tutti in carità perfetta, Chè miglior cibo ancor per voi s'aspetta.

Mentre che mangiano, CRISTO dice cosi:

Sol un di voi che intinge la sua mano Meco nel vaso, mi fia traditore.

Risponde San Piero:

Sarei mai, Signor mio, tanto profano Ch'i' tradissi il maestro e mio Signore?

Dice San GIOVANNI:

Et io sarei quell' uom crudo e villano Quale incorressi in tanto grave errore?

Dice GIUDA: Maestro, sare' io quel maledetto Che tradir ti volessi?

CRISTO risponde:

Tu l' hai detto.

Finito il mangiare CRISTO dice:

Poi che mangiato abian l'agnel pasquale, L'azimo pane e le lattughe agreste, Per dimostrarmi a tutti liberale, Mi vo' levar da dosso la mia veste, Dandovi d'umiltà esemplo tale Che in terra abasserà le vostre teste. Però fate qui l'acqua preparare, Ch' io voglio e' piedi a tutti voi lavare.

Levàti da mensa e posti a sedere, Cristo precinto, quando è dinanzi a San Piero, quel dice:

Mia piè in eterno non laverai mai, Essendo servo e peccatore indegno.

Risponde CRISTO:

S' io non ti lavo, Pier, tu non arai

Mai parte meco nel supremo regno.

Dice San PIERO:

Non tanto e' piè, Signor, mi laverai, Ma le mie mani e 'l capo senza sdegno.

Risponde CRISTO:

Quel che è da me una volta mondato, Gli basta sol che i piè gli sia lavato.

CRISTO seguita di lavare e' piedi e dice:

Voi siate mondi, ma non però tutti, Perchè tra voi è posto il traditore: Sarete dissipati in gravi lutti, Percosso che sarà il vostro pastore. Prendete di umiltà e' santi frutti, E mansueti siate a tutte l' ore: Da me, maestro, esemplo piglierete, E l'uno all'altro e' piè voi laverete.

Lavàti e' piedi, CRISTO ripiglia e' suoi panni e dice:

Mia mente cogitando ordina e pensa In questo fin volervi consolare. Di nuovo ritorniamo or tutti a mensa, Ch'io vi debbo altro cibo ministrare. Per dimostrar la mia bontate immensa, Un grato dono a tutti vo'lassare: El corpo mio e sangue prezioso Riceverete in vostro buon riposo.

Posti di nuovo a mensa, CRISTO gli comunica e dice:

Prendete tutti con devozione Questo pan ch'i' vi dò, ch'è il corpo mio: Questo è il misterio di mia passione, Questo è il vostro maestro e'l vero Dio; Questo del mondo la redenzione, Questo è il rimedio del peccato rio, Questo con tutto il cor predicherete, E pace in terra e in ciel n'acquistèrete.

Di poi dà loro il calice, e dice:

Ancora il sangue del mio corpo intero Vi dono, come piace al Padre eterno. In questo calice è il mio sangue vero, Che vi darà salute in sempiterno. Con fede arete sempre il cor sincero, E state sottoposti al mio governo: Della mia morte farete memoria Nel celebrar, sol per divina gloria.

CRISTO porge un boccone di pane a Giuda, e dice:
Giuda, per mio amor mangerai questo

Che è pane intinto, d'amicizia segno.

GIUDA lo piglia e mangia, e dipoi dice:

Maestro santo, se non t'è molesto Vorrei ir fuora a far un mio disegno.

Risp. Cristo: Va', e quel che vuoi far, faralo presto:
So ben che userai tutto il tuo ingegno.
Io parlo occulto, perche l' è faccenda
Che non è ben che ciaschedun la intenda.

Partito Giuda, Cristo dice alli discepoli:

Nel vero Dio è in me crederete, Se volete fermare il vostro core: E con certa speranza aspetterete Aver da Dio nuovo consolatore: Nella dilezion vi mantenete, Chè miei discepol vi farà l'amore.

Levato CRISTO in piè, e alzando gli occhi al cielo, dice: Signore, il tuo figliuolo in verità

Santifica, e mantieni in carità.

CRISTO si volta dipoi a' discepoli, e dice:

Cari discepol mia, poichè lavato Ho e' piedi a tutti, e fattovi il sermone, Poi ch'i' v'ho del mio corpo ancor cibato, Non mi lassate in questa passione.

San Piero risponde a Cristo e dice:

Io son per me, Signor, già preparato A venir teco in morte e in prigione.

CRISTO a San Piero risponde e dice:

Tu mi rinnegherai, Pier, senza fallo, Tre volte prima, che due canti el gallo.

CRISTO co' discepoli va ne l' orto, e dice:

Andiam via tutti, perchè il tempo è presso Che fia tolto alla gregge il suo pastore. Chi l'error paga da lui non commesso Dà segno di perfetto e santo amore: Io sento il corpo da gran pena opresso, La carne e 'l senso trema per dolore.

Essendo giunti ne l'orto, CRISTO dice cosi: Restate in orazione, e vigilate Acciochè in tentazion voi non entriate.

Partesi CRISTO da' discepoli, et inginocchiato, orando dice:

Padre, se gli è possibil che sia tolto Questo calice amaro al corpo mio, Fa' ch' io non sia in tante pene involto, O dolce genitor clemente e pio. E se pur vuoi ch' io sia di vita sciolto, Non guardar, padre, a quel ch'è il mio disio. Io vo' che 'l tuo voler si facci a pieno, Benchè pel gran dolor mi venghi meno.

L'ANGELO gli appare con una croce et uno calice in mano:

Questo calice amaro di tua morte Ti manda il padre eterno omnipotente; Tempo è che s'apra di pietà le porte, Che furon chiuse pel primo parente. Sta, caro mio Signor, costante e forte, E fàti a questa morte obediente, Chè la sarà cagion, Signor verace, Come tu sai, al mondo render pace.

CRISTO torna a' discepoli e dice:

Una ora vigilar voi non potete. Giuda non dorme, e con furor ne viene, Qual di tradirmi ha tanta la gran sete Che ogni disagio grave lui sostiene.

GIUDA dice alli soldati:

A cui la pace dar voi mi vedrete, Lui solo è quel che pigliar vi conviene.

GIUDA bacia Cristo dicendo:

Ave, rabi.

Risp. CRISTO:

: Amice, ad quid venisti? Pure alla fine il tuo Signor tradisti.

CRISTO si volge ai soldati e dice:

Chi cerchi, popol di malizia pieno, Venendo armato con tanto furore?

Risponde il CAPITANO:

Andiam cercando Jesú Nazareno, Chè 'l vegnamo a pigliar per seduttore.

Risponde Cristo al Capitano:

Io son quello esso, o popolo alïeno Da ogni bene, e pien di falso errore. E'Soldati cascono in terra, e CRISTO dice:

Levate su, e se voi me cercate Prendetemi, e' discepol mia lassate.

San Piero dice: Omè, che furiosa gente è questa

Qual contra di noi vien con tanto ardire!

San Piero si volta a Malco e dice menandogli il colpo:
Ricevi questo colpo in sulla testa:

Per questa volta io ti vedrò morire.

San Piero gli taglia l'orecchio, e MALCO dice:

Tu non m' hai morto, e la vita mi resta; In altro luogo io ti potrò punire: L'orecchio sol tu m' hai dal capo tolto, E del mio sangue m' hai bagnato il volto.

CRISTO dice a San Piero:

Metti, Pietro, il coltel nella guaina Chè chi amaza, la giustizia vuole Che porti del peccato disciplina, Nè far tal cosa il tuo maestro suole. Se io pregassi la bontà divina, Quale ha creato luna stelle e sole, Mandere' certo in mia defensione D'angeli suoi dodici legione.

CRISTO si volta a Malco e dice cosi:

Malco, dammi il tuo orecchio qua in mia mano, Ch' io te lo renderò mirabilmente. Mostrar intendo quanto io sia umano Verso questa nimica e crudel gente.

CRISTO rappicca l'orecchio e dice a Malco:

L'orecchio più che prima resta sano, E'l dolore è passato interamente.

Malco dice: Per certo questo è stato buono incanto, Send'io guarito senza doglia e pianto.

E' soldati conducono Cristo al pontefice, percotendolo; e giunti, dice il Pontefice a Cristo:

Qual legge, qual dottrina o qual precetti Son quei che predicando al popol vai?

CRISTO risponde al Pontefice e dice:

Palese ognuno udito ha e' nostri detti: Domanda quelli, e il vero intenderai.

El CAPITANO battendo Cristo nella faccia, dice:
Al pontesice fai onte e dispetti;

A parlare altrimenti imparerai.

Risponde CRISTO:

Se male ho detto, testimon ne rendi; Ma s' io non parlo mal, perchè m' offendi? Una Ancilla a San Piero dice:

Tu vai tremando, povero vecchietto:

Sarestu mai de' discepoli suoi?

Risponde SAN PIERO alla ancilla e dice:

Non l'aver mai veduto io ti prometto.

L'ANCILLA risponde a san Piero e dice:

Or come il tuo maestro negar vuoi?

SAN PIERO risponde:

Credi, s'i'l conoscessi, io l'arei detto: So che di questo accusar non mi puoi.

El COGNATO di Malco dice:

Non ti viddi io con quel ne l'orto apresso?

Risponde SAN PIERO:

Tu pigli errore, ch' io non son quel desso. El COGNATO di Malco dice:

Tu mi par certo quel che drento al muro Ne l'orto, con questo uom tu eri allato, E dimostrasti esser uom crudo e duro Quando tu percotesti el.mio cognato.

Risponde SAN PIERO:

Sopra il mio petto io ti prometto e giuro Che da nessun fui mai con quel trovato. Discepol suo non son, ma uom silvestro, E quel non ebbi mai per mio maestro.

El gallo canta, e SAN PIERO si parte piangendo e dice:

Che ho io fatto, Piero? io ho negato
El mio dolce maestro, e signor caro.
O lasso a me, infelice, sventurato!
Sarei dannato s'io non ci riparo.
Ma io piangerò tanto il mio peccato,
Vivendo di continuo in lutto amaro,
Ch'i' spero, con digiuni e flebil pianto,

Placare el Signor mio clemente e santo. El PONTEFICE dice a Cristo:

Io ti scongiuro per lo Dio vivente, Che dica se tu sei figliuol di Dio.

CRISTO risponde al pontefice, e dice così:

Tu il di', e il confessi veramente,

È me vedrete presso al padre mio Sedere alla sua destra apertamente. Come giudice retto, giusto e pio.

El Pontefice si straccia la veste e dice:

Qui non bisogna testimonio a corte: Per la blasfemia, e' merita la morte.

El PONTEFICE si volta alli soldati e dice:

Menatelo a Pilato che è pretore Della giustizia, e punir può chi erra.

Menano Cristo a Pilato, et Uno SACERDOTE dice: Signor Pilato, ecco quel seduttore Che nostra legge vuol mandar per terra, E si fa nostro re con falso errore E contra noi non resta muover guerra. Fallo morir, perchè ciascuno aspetta Che tu facci di quel crudel vendetta.

PILATO dice a Cristo:

Sei tu re de'giudei, come c'è detto, Che subvertendo vai la santa legge?

PILATO si ferma un poco e dipoi segue:

Tu non rispondi, e fai ch' i' son constretto A punir chi per sè non si corregge.

Risponde CRISTO:

S' io tel dirò, tu l'arai poi in dispetto: Sappi, se 'l vero Dio che 'l tutto regge Non t'avessi di me dato balia, Invan sarebbe ogni tua signoria.

PILATO dice a' giudei:

Io non truovo in costui cosa ch' i' possa, Come voi dite, condennarlo a morte.

Risponde il SACERDOTE:

Non creder che la gente si sia mossa Senza cagione a menarlo a tua corte. Egli ha la Galilea tutta commossa E fatto molte cose inique e torte, Et ha negato a Cesare il tributo: Si che fallo morir, chè gli è dovuto.

PILATO dice: Chi vuol regnar e mantener lo Stato Convien che viva con molti rispetti; Avendo io già Erode ingiuriato. Bene è che questo caso a lui rimetti.

Su, capitan, fa' che stretto e legato Ad Erode lo meni, e' suo' difetti Ricerchi a pieno, e se lo truova reo Condanni quel, perchè gli è galileo.

El CAPITANO lo mena e dice ad Erode:

O degno Erode, e provido rettore, Pilato a te rimette un suo prigione, E si pel giusto, e si per farti onore, Sendo de' tuoi, chè tu facci ragione.

ERODE dice a Cristo:

Sei tu vero profeta del Signore? Vorrei vederne qualche probazione.

Erode si ferma un poco, e dipoi segue e dice:

Tu non rispondi alla presenzia nostra:

Parla qualcosa, o qualche segno mostra.

ERODE dice al capitano:

Fallo vestir di bianco, e menal via; Et al signor Pilato tu dirai: Ch' egli è ridotto alla amicizia mia, E per mia parte lo ringrazierai. A giudicar costui sarie pazzia; E se non parla, come potrei io mai Con la sua bocca raffermar l'accusa? Chè senza ciò, mai condennar non si usa.

El CAPITANO rimenato Cristo a Pilato, dice:

Alla tua signoria io son tornato
Col prigion quale ad Erode mandasti.
Egli ha quel, come stolto reputato
Pel suo tacere, e questo sol gli basti.
E per sua parte tu sia ringraziato
Della magnificenzia gli mostrasti.
Dissemi ancor, che teco, a questa volta,
La inimicizia sia levata e tolta.

PILATO dice: Fate che alla colonna e' sia legato,
Ch' io vedo a punto il voler di costoro,
E che sia crudelmente flagellato:
E bastera per or questo martoro.

El CAPITANO dice a Cristo:

Vienne, ribaldo iniquo e scellerato, Ch' io sono infuriato più che un toro. El CAPITANO si volta, e dice a' carnefici:

Dal capo a piè le carne sue battete, Infin che 'l sangue in terra andar vedrete

CRISTO si spoglia presso alla colonna, e dice:

Dinanzi alla colonna spoglio e' panni Dal delicato corpo mio afflitte. Co' mia flagelli pago gli altrui danni, Nudo tra questi lupi, derelitto. Popolo ingrato, iniquo e pien d'inganni Perchè non riconosci el tuo delitto? Perchè m' hai si vilmente vilipeso, Non t'avendo io solo una volta offeso?

Mentre che batton Cristo, GIUDA dice a' sacerdoti:

Peccavi: il giusto sangue io ho tradito:

Ecco e' danari onde il peccato ho fatto.

Uno SACERDOTE dice:

Cieco, pazo, insensato, anzi smarrito! E'si volea pensarci el primo tratto.

GIUDA dice: Confesso fortemente aver fallito.

El SACERDOTE risponde a Giuda:

Giuda dice: A noi che fa, se tu sei stato matto?

In questo punto, senza far parola,
Io voglio ire a impicarmi per la gola.

GIUDA prima che s'impicchi dice:

Che ti mancò già mai, ingrato Giuda, Che 'I tuo maestro àbbi tradito a morte? O mente cieca, dispietata e cruda Come hai serrato di pietà le porte! Omè, che 'I senso per gran doglia suda! O mal destino, o maladetta sorte! Quel che m' ha fatto tanti benefizi, Per me si truova in si gravi supplizi!

Poi che salvarmi in nessun modo posso Questo capresto alla gola mi metto. El mio maestro è or per me percosso, Et io ancor non sentiro diletto. Io mi vego venir tal furia a dosso Ch'io perdo la ragione e lo intelletto. So che da Dio io non arei perdono, Però morir disposto al tutto sono.

Giuda s' impicca, e PILATO dice al capitano:

Ponetegli una vesta rossa in dosso E il capo suo di spine incoronate. Per ora a quello altro far più non posso, Chè tutte le sue membra son piagate.

PILATO mostra Cristo a' giudei e dice:

Ecco il re vostro, quale io ho percosso: Vedete le sue carne lacerate.

Un GIUDEO dice, o più insieme:

Re non abiam, se non Cesare augusto, E costui de' morir sendo uomo ingiusto.

PILATO dice a' giudei:

Volete voi che Barraba io vi doni, O ch' io lassi costui andare in pace?

Risponde un GIUDEO, o più insieme:

A Barraba la morte si perdoni, E crocifisso sia questo uom fallace.

Risponde PILATO:

O popol cieco, il falso tu gli apponi, Però ch' i'l truovo innocente e verace.

Uno SAGERDOTE dice a Pilato:

Se tu campi costui, certo ti dico Che resterai di Cesare nimico.

PILATO condanna Cristo:

Innocente resto io a tale offesa
Di questo uom giusto ch' a morte condanno:
Sia in sulla croce la sua carne estesa,
Poi che costor tanto gridato l' hanno.
Dapoi che far non posso più difesa,
Di me fia la vergogna, e vostro il danno.
Per mia innocenzia or le mani mi lavo,
E vostra conscienzia in tutto agravo.

Data la sentenzia, SAN GIOVANNI truova Maria Vergine e dice:

O madre santa, il tuo figliuolo onesto Adesso è stato a morte condennato. Se quel tu vuoi veder, andiànne presto Ch'egli escie or del palazzo di Pilato. Il venir non vi sia, donne, molesto, Nanzi che sia della vita privato.

Dice MARIA MADDALENA:

Andianne tutte insieme con Maria,

Piangendo e lacrimando in compagnia.

MARIA dice piangendo:

O madre afflitta e mesta, che farai? O madre, dove è ora ogni tuo bene? Madre dolente più ch' altra sarai; Madre, chi porrà fine a tante pene? Madre, or più che ti fare e dir non sai, Madre, morire al tutto ti conviene. Venite, suore, perchè io son disposta D' esser col mio figliuolo in croce posta.

MARIA si parte con le suore e dice:

O tutti voi che passate per via, Attendete e vedete il mio dolore: Guardi me, madre vedova Maria, Quale ho confitta in croce l'alma e 'l core. Ècci nessun che sappi dove sia El mio dolce diletto e car Signore? Chi sarà si pietoso al mio gran duolo Che mi vogli insegnar il mio figliuolo?

Cristo passa con la croce in spalla, e la MADRE vedendolo dice: Chi è colui ch'è in mezzo a tanta gente?

Omè, che questa fia la mia speranza. Omè, che 'l cuor si grave pena sente, Omè, questo dolore ogni altro avanza. Omè, crudele e dispietata mente, Omè, che vorra dir tanta arroganza? Omè, quel che v' ha fatto tanti doni Voi lo menate in mezzo a duo ladroni?

Voltasi la MADRE a' giudei, e dice:

Lassatemi passar, ch'io vo'vedere Se toccar posso il mio dolce figliuolo: Vo'quella croce in collo un po'tenere Che gli dà tanta pena e tanto duolo.

El centurione dice:

Non t'appressar, chè non la puoi avere, E l'ha portata infino a qui lui solo.

MARIA piangendo dice:

Almen, poi ch' io son sola e derelitta,
Fate ch' io sia col mio figliuol confitta.

MARIA si getta tra le turbe, e abraccia el figliuolo, e dice:
Oïme, figliuol, è questo il viso

Ch' era tanto formoso e tanto bello? Omè, dove si specchia el paradiso Oggi è percosso in tanto gran flagello! Che vuol dir che tu sei di sangue intriso? Oïmè, Simeon, questo è il coltello! Io vengo a morte, figliuol mio diletto, Se non ti tengo nelle braccia stretto.

Cristo e la madre cascono in terra, e MARIA MADDALENA dice:

Omè, che per dolor Maria vien meno:
Noi perderem la madre col figliuolo.
Pallido è il volto già tanto sereno,
Quale è tutto mutato pel gran duolo.
El polso manca, e nel sacrato seno
El cuor suo resta respirante solo.
Soccorso, aiuto; ognun gli dia conforto
Sendo aghiacciato il corpo e quasi morto.

Mentre gli porgono aiuto, il CENTURIONE dice a Simon cireneo:

E'ti bisogna, Simon cireneo, Portare alquanto questa croce a dosso, Perchè questo ribaldo iniquo e reo Portar più non la può, tanto è percosso.

SIMONE voltandosi a' giudei dice:

Che v' ha fatto costui, popolo ebreo, Che tanta gente contro a quel s' è mosso?

Dice uno GIUDEO:

Piglia su questa croce, e poi il saprai, Se tu non vuoi provare affanni e guai.

MARIA ricevute alquanto le forze dice:

Ove è il mio dolce figlio, care suore?

Risponde MARIA MADDALENA:

Verso il monte Calvario in alto ascende.

Dice Maria: Mi si radoppia di nuovo el dolore,
E nel mio petto il cor mi s'apre e fende,
E seguir quello mi spinge l'amore
Quale arde, e ad ognor ancor s'accende.
Andiam piangendo drieto al figliuol santo,
Poi che 'l gaudio è converso in lutto e pianto.

Vanno piangendo, e CRISTO dice loro:

Voi di Jerusalem madre e figliuole Non sopra me, ma sopra voi piangete. E se del mio patir tanto vi duole Pensate quel sarà, quando direte: Sterili ventri, e voi uniche e sole, E che figliuoli al mondo non avete! Ancora a' monti voi arete a dire: Venite e' figliuo' nostri a ricoprire.

CRISTO giunto in sul monte Calvario, orando dice:

Ora è adempiuta, padre, ogni scrittura, E'l tuo volere è satisfatto a pieno.
Patito ho già per l'umana natura.
Quanto far potre' mai corpo terreno.
Ecco il mio corpo e la mia carne pura
La qual pel gran dolor quasi vien meno;
Ricevi del mio corpo el sacrifizio,
Salute e medicina d'ogni vizio.

El primo CARNEFICE dice:

Passa qua, traditore scellerato, Che 'l ciel contra di te grida vendetta.

L'altro CARNEFICE spogliandolo dice così:

Egli è tanto il suo corpo insanguinato Che da ogni parte il sangue in terra getta.

El CENTURIONE dice:

Fate che 'l chiovo sia grosso e spuntato, E che senza pietà drento si metta. Allor sarà il mio cor contento e sazio, Quanto vedrò di quel più grave strazio.

Conficano Cristo, e la MADRE dice:

Che vuol dir quel martel tanto feroce? Ome quel colpo mi trapassa il core! Fassi ciascun contro al mio figlio atroce, Quale è trattato come un traditore! Almen fuss' io con esso posta in croce, Ch' io porrei fine al mio aspro dolore! Nel petto mio, dentro al core, io provo Quanto è crudel quel dispietato chiovo.

S'io mi dolgo, figliuol, della tua morte
Io n'ho ragion, più ch'altra donna sia:
Per ch'io ti vedo a torto in si vil sorte,
E duo ladron con teco in compagnia.
E tanto il tuo morir m'è duro e forte
Che non aspetta altro figliuol Maria.
Più duol quella speranza ch'è più verde,

E più s'attrista l'uom quanto più perde.

CRISTO in croce dice la prima parola:

Perdona, padre mio, a questa gente Che non sa quel si facci, cieca e ingrata: Non riguardare alla proterva mente, Ma tua misericordia a lor sia data. In croce son pel peccato, pendente, Onde la morte sento accelerata; Io te gli raccomando, o padre grato, Perdona lor questo vizio e peccato.

El LADRONE sinistro dice:

Gli altri hai salvati, e te non puoi salvare? Pensa come figliuol di Dio tu sei!

El LADRONE destro dice:

O stolto, non voler così parlare, Lui solo è innocente, e noi siam rei.

Voltasi el LADRONE destro a Cristo e dice:

Nel regno tuo quando vorrai entrare Dolcissimo Signor, memento mei.

Risponde Cristo:

Oggi tu sarai meco in paradiso, Quando dall' alma il corpo fia diviso.

Maria dice:

A un ladron tu hai prima parlato
Che alla madre tua, figliuol diletto.
Tu l' hai al paradiso oggi chiamato,

E cosa alcuna a me tu non hai detto. Io son pur quella che t' ha generato:

Omè che 'l cor mi scoppia in mezzo il petto. Di' alla madre tua qualche parola,

E non lasciar me, sconsolata e sola.

CRISTO dice alla madre e san Giovanni:

Donna, per tuo figliuol ti do Giovanni, E quella a te, Giovanni, madre sia: Mitigherai e' dolori e gli affanni Della diletta e cara madre mia.

SAN GIOVANNI dice a Maria:

Benchè io non possa ristorare e' danni Che tu ricevi, madre santa e pia, Del mio maestro seguirò il precetto.

Risponde MARIA:

E io per mio figliuolo oggi t'accetto.

Dice CRISTO: In pene angustiato dico sitio,

E di salute umana ho maggior sete.

El CAPITANO dice a' ministri »

Per dare al seduttor maggior suplizio, Aceto, mirra e fiel gli porgerete.

Uno CARNEFICE dice:

Lassate fare a me, questo è il mio offizio; Io farò tanto quanto mi imponete.

Porgegli la spugna, e dipoi soggiunge:

Gli è tanto amaro che non lo può bevere, E questo resto non vuol più ricevere.

CRISTO dice: Ely Ely, o sommo e vero bene,
Lamazabatani, perchè hai voluto
Lassarmi in tal tormenti e tante pene,
Che tutto il corpo è quasi resoluto?

El CENTURIONE dice:

E' chiama Elia: or vedrem se quel viene A liberarlo e porgergli il suo aiuto.

Fermasi un poco e segue:

Elia non vien, benchè l'abbi invocato, E parmi e' manchi, e di bocca eschi il fiato.

CRISTO dice:

El corpo mio è tutto consumato,

E per le pene manca la mia vita.

Adempiuto è quel che fu profetato

Della mia morte e della mia partita.

Ogni misterio santo è terminato,

E la mia passione è già fornita.

Nelle tue mani, o padre giusto e pio,

Io raccomando lo spirito mio.

Cristo muore, et il sole oscura, et il CENTURIONE dice:

Per certo che figliuol di Dio questo era,
Tanti gran segni el ciel ha mostri in terra.
La luna è fatta tenebrosa e nera,
E'l sol la luce sua richiude e serra.
Mio cor si strugge, come al foco cera,
Vedendo tra' pianeti tanta guerra:
Però di questo io n'ho preso spavento,

E del mio error io me ne dolgo e pento.

Josef e Nicodemo vanno a Pilato, e Nicodemo dice:

Pilato, adempi el desiderio nostro,

E quel chiediam, fa non ci sia negato.

Morto è già quel che dallo imperio nostro

Fu alla crudel morte sentenziato. Gran segni el ciel per oggi ci ha dimostro, E par che tutto il mondo sia turbato.

Risponde PILATO:

Fate quel che vi par, contento sono; E se gli è morto, vel concedo e dono,

LONGINO, ferito el costato di Cristo, dice:

Che vorrà mai dir questo? io ero cieco, Et or son della luce fatto degno. Jesù, se nel ferirti tu sei meco Che farai tu, se a tua fede io vegno? O Signor mio, deh fa ch' io venghi teco A possederti nello eterno regno! Merzè, Signor, ch' io t' ho fallito molto! Perdona a me come a bestiale e stolto.

MARIA MADDALENA dice a' piè della croce:

Omè, legno crudel, perchè non rendi A questa ancilla il suo dolce Signore? Perchè co' chiovi il corpo mio non prendi, Acciò ch' io ponga fine al mio dolore? Dolce Jesù, che le tue braccia estendi, Tu sai ch' io son ferita del tuo amore. Vedi, signor Jesù, che tanta pena Conduce a morte la tua Maddalena.

MARIA dice a Nicodemo:

Vien tu, per ischiavar le sante braccia A quel figliuol che mi consuma il core? Con diligenzia priego che tu faccia, Acciò non si rinnuovi il mio dolore. Omè, quando sarà che quella faccia Io possa un po' baciar, dolce Signore? Datemel presto, che 'l mio cor si strugge; E'l desider d'averlo a me non fugge.

Risponde NICODEMO:

Madre diletta, poni el core in pace, Ch' i' tel darò nelle tue braccia stretto. Se questa morte, madre, ti dispiace Pensa che quella tornerà in diletto.

NICODEMO salendo le scale, dice:

Sarò io mai di tanto ben capace Che si richiede a uom santo e perfetto, Ch' io tocchi quel Signor vero Messia, E ch' io lo rendi alla madre Maria?

NICODEMO mentre che lo schiava dice:

Oimè, Jesù mio, è questo il volto Ch' i' viddi già tanto formoso e degno? Omè, chi t' ha tanta belleza tolto, In su questo aspro, duro et alto legno? Chi t' ha, dolce Jesù, nel sangue involto, Come se fussi un peccatore indegno? Omè, caro Signor, ch' i' vengo manco, Vedendo il volto tuo pallido e bianco.

Josef mostra il chiovo e dice:

Chiovo, sei tu si crudo e dispietato
Che in croce abbi tenuto il tuo fattore?
Per dargli maggior pena egli è spuntato.
Omè, che 'l cor mi scoppia pel dolore!
Che vuol dir questa piaga del costato?
Rispondi al servo tuo, dolce Signore.
Qual amor t' ha posto oggi a tanto scherno
Per trar la gregge del supplicio eterno?

La MADRE riceve il figliuolo in braccio e dice:

Figliuol mio caro, ecco tua madre afflitta Che bacia il volto prezioso e santo. Perchè non fui io teco oggi confitta Ch' almen io sarei fuor d'angoscia e pianto? Figliuol, ecco tua madre derelitta: Omè tu non rispondi, e chiamo tanto: Conforto di mia vita e refrigerio, Tu vedi e intendi ogni mio desiderio.

MARIA MADDALENA dice:

Ecco qui Maddalena tua diletta Che baciò il volto prezioso e degno; Per esser sempre a te, Signor, accetta, Io sono stata appresso al santo legno. Altro che te veder non mi diletta, Sendo tu mio conforto e mio sostegno, Speranza di mia vita, amor, dolceza: Tu vedi che 'l mio cor si fende e speza.

Josef dice a Maria:

Ormai pon fine, o madre, al tuo lamento Però che io voglio el corpo seppellire, E por quel nel mio nuovo munimento Poi che gli è posto fine al suo martire. Quanto più il vedi, più crescie il tormento, E pel dolor potresti qui perire.

## Risponde MARIA:

Or oltre, fatto sia quanto vi piace: Io son contenta por l'animo in pace. Finis.

Finita la Rapresentazione di Cristo seguita una aggiunta di stanze, quando si mostra el Crocifisso il venerdi santo.

Contempla il tuo fattor, popolo ingrato,
Per te pendente in su la santa croce
Che t'ha col sangue suo ricomperato
E che ti chiama a sè con umil voce.
Vedi che 'l capo angelico ha chinato,
Per baciar te crudele, aspro e feroce.
A vendicar di te l'antiche offese,
Per abbracciarti tien le braccia stese.

Raguarda il tuo Signor, popol cristiano; Di pianger con lamento un po' ti piaccia; Vedi che versa il giusto sangue umano Co' piè confitti e con le sante braccia. Essendo tu da Dio fatto lontano, Per suscitarti, infino al cor si straccia: Sacrificato, come lui dispone, Come vittima va all' uccisione.

Quanto più pensi a sua pietà infinita
Tanto di dolce amor tu sia fervente,
Però che quello ognor ti chiama e invita
Che tu l'ami col core e con la mente.
Anima, che nel mondo sei smarrita,
Raguarda in croce il tuo Signor clemente
Che col suo sangue le tue colpe paga,
E che ti mostra l'una e l'altra piaga.

Stanze in persona di MARIA vergine, posta dinanzi al figliuolo in croce:

O dolce figliuol mio, chi mi t' ha morto? Grata speranza, o mio padre e Signore. De' mia giusti pensier salute e porto, Dolce speranza, sopra ogni altro amore, Almen t'avess' io dato alcun conforto! Come poss' io portar tanto dolore? Isac al padre non lassi morire: Ora hai voluto te stesso offerire.

O padre, o sposo, o mio figliuol diletto!
Occhi, chi v'ha scurato il vostro sole?
O sacrosanto, glorioso aspetto,
Dolce, suave, angeliche parole!
Formose membra, che con tanto affetto
Vivendo, la tua madre abbracciar suole!
O man pudiche, o piè, per qua' delitti
Oggi legati e in croce son confitti?

È questo il gaudio che m' annunziasti
Fra tante, ch' io sare' la più beata,
Quando per Gabriel mi visitasti?
Dolente, lassa, afflitta, e sconsolata!
Trenta tre anni con meco abitasti:
Or sono a tanto strazio riservata,
Nel dolor, teco in croce, acciò che sia
Oggi confitta nel suo cor Maria.

Benchè la morte tua non fussi occulta A me, figliuol, per corso naturale, Innanzi a te potevo esser sepulta, Per non sentire al cor tormento tale. E benchè pel dolor gaudio resulta, E per la morte tua vita immortale, Privata di te sol, quanto più penso, Sento quasi mancar ogni mio senso.

O crudo legno, che mi tien' confitto El mio figliuol che mai non fe' peccato! Straziate a torto per l'altrui delitto Le sante membra, e 'l corpo insanguinato! Perchè non s'è, pel mio dolore afflitto, Almanco inver di me tanto piegato, Ch'io potessi baciar la santa faccia, E tener morto quel nelle mie braccia?

Lasso, che in terra ogni animal che vive In qualche albergo suo si sta nascoso, E nel suo nido tra le ombrose rive La notte aspetta el di pio, grazioso. Ma quelle membra preziose e dive, Senza ricetto e senza alcun riposo, Di quel che terra e ciel fe' di nïente, In croce sol confitte stan pendente.

O d'ogni mio dolor ministro solo, Legno che per mio mal fusti servato, Sol per tener confitto il mio figliuolo, Fra tutti gli altri legni el più beato, Tu sei fatto felice del mio duolo, Tu sarai in terra cerco e venerato; Legno crudel, ch'al mio lungo chiamare Non m'hai lassato el mio figliuol toccare.

#### In persona di San GIOVANNI:

Dolce maestro, ascolta il tuo Giovanni Già domandato il discepol diletto: Or come lassi quello in tanti affanni? Omè che 'l cor mi s' apre drento al petto! In pianto spenderò tutti e' mia anni, E così fare al tutto son disposto. ¹ Quanto è verso di te l' amor maggiore Tanto più crescie nel mio cor dolore.

#### In persona di MARIA MADDALENA:

Vedi la tua diletta Maddalena
In quanti pianti sconsolata resta!
Ove mi lassi afflitta in tanta pena?
La vita mia ormai mi fia molesta.
Di tante angustie drento son ripiena
Ch' i' non posso celar quanto io sia mesta.
Altro che pianto non sara mia vita,
Poi ch' io sarò da te, Signor, partita.

# In persona di NICODEMO:

Jesu, risguarda il vecchio Nicodemo Qual tu, Signor, di notte illuminasti; Io son condotto quasi al punto stremo Vedendo chiusi e' tuo' belli occhi casti. Ome, dolce Signor, come faremo Noi tuo' eletti, qual tu sempre amasti? Come ci lassi tu, maestro santo, In tanta afflizion, dolore e pianto?

W.

<sup>1</sup> Così la stampa, con rima falsa e di minima assonanza.

#### RAPPRESENTAZIONE

#### DELLA

# RESURREZIONE DI GESÙ CRISTO.

-380-

Riproduciame l'edizione seguente che conservasi nella Raccolta Palatina:

- La Rappresentatione della Resurrettione di Jeşu Christo. Nuouamente Ristampata. In Firenze MDLIX. In-4, di 10 c. con 9 fig.

Il Catal. Pinelli, Nº 2577, ne cita una edizione senza data, di Bologna, per Bartholomeo e Marc' Antonio, forse anteriore alla sopra notata.

Altre edizioni sono le seguenti:

- In Fiorenza. Ad istanza di Jacopo Chiti, MDLXXII. In-4, di 7 c. e una bianca in fine, con 7 fig.
  - In Fiorenza. S. A. (sec. XVI). In-4, di 8 c. con 2 fig.
  - S. N. (sec. XVI) In-4, di 8 c. con una fig. gr. sul frontesp.
- S. N. (sec. XVI) In-4, di 8 c. con 9 picc. fig. e una grande al retro dell'ult. carts.
- In Firense, Dalle Scales di Badia. S. A. In-4, di 7 c. e una bianca in fine, con 7 fig.
  - Siena, alla loggia del Papa, S. A.

Pei drammi delle varie antiche letterature sul soggetto della Resurrezione, vedi Dourr, Dict. des mystères, pag. 847-875; nonché Du Meril, Origines etc., p. 89 e segg. e Cousarrane, Dramliturg., 21, 178, 198, 250, 256, 285, 298, 307 pel latino; Michel et Monmaqué, Th. franç. du moy. âge, p. 89 e seg., e Jubinal, Myst. inédit., I, 312 per l'antico francese: Mone, Schemep. d. mittealt. II, 33, per l'antico tedesco.

L'episodio di Cleofas e Luca porse al Desioso Insipido l'argomento di una Commedia spirituale, su cui vedi il BATINES, Bibliogr., 66.

#### L' ANGELO annunzia:

Trionfo degno d'immortal memoria Sopra d'ogn' altro che mai fussi al mondo, Fu quel di Cristo resurgente a gloria Che riportò le spoglie del profondo, E per mostrar sua degna e gran vittoria Volse apparir tutto lieto e giocondo: Questo misterio glorioso e santo, Vedrete recitar con dolce canto.

Un SACERDOTE mandato dal Pontefice, accompagnato da scribi e farisei dice a Pilato:

Signor Pilato, ci siam presentati A ringraziarti del gran benefizio, Chiamandoci contenti e consolati Perchè del seduttor fatto ài giudizio ; Ma noi, pensando, ci siam ricordati Che 'n sua vita ci dette chiaro indizio, Per poter seguitar il suo attento, Doppo tre giorni uscir del monumento. Però noi ti preghiamo instantemente, E questa grazia non ce la negare, Che al sepolcro mandi la tua gente, E quel custodir facci e ben guardare, Acciò non vadin la secretamente E' sua seguaci a volerlo levare E dichin poi che sia resuscitato, Che sare' pur error e gran peccato.

Risponde PILATO:

Contento son far tutto quel chiedete Poi che con tanta instanzia mi pregate; Tutta la guardia mia voi piglierete È quella al monumento collocate, È custoditel, come voi volete; Con questo anello ancor lo sigillate, Acciò che mai nessun sia tanto ardito Che vi ponghi le mani o vero il dito.

Porge Pilato lo anello al sacerdote, e segue volto ai soldati:

Farete, fanti, a modo di costoro,

E guardarete a quel vi sarà detto.

El Sacerdote dice a soldati, dando lor denari:

Tenete qui moneta, argento e oro,
E più, sopra di questo, vi prometto
Che ancor vi darò maggior tesoro,
Se guarderete, senza alcun difetto,
Che non sia tolto della sepoltura
El corpo chiuso in una pietra dura.

#### Risponde il CAPITANO de' fanti:

Non dubitate che noi siamo esperti:
Con molta diligenzia il guarderemo;
A far volontà vostra sian ben certi
Che francamente noi ci porteremo;
Poi che questi danar ci avete offerti
Ogni fatica e stento patiremo.
Spesso in man nostre tal guadagno venga!
Orsù, andiam; che Dio sani ci mantenga.

Vanno al sepotero, et quale è a uso di spitonea; e il SACER-DOTE lo sigilla e dice a' fanti:

> Tre giorni in questo luogo rimarrete, Qui mangerete, e qui farete fuoco.

El CAPITANO divide le guardie, e dice così:

Ail' entrata dell' orto voi starete
E non abbandonate questo loco;
E voi, qua dal sepolero vi ponete;
Per non dormir starete in festa e gioco:
Da trionfar vi farò provedere,
Acciò siate con festa e con piacere.

El SACERDOTE dice:

Restate in pace, e siate diligenti, E fate buona guardia qua d'intorno. Come io promessi, vi farò contenti Con gran pecunia, come a voi ritorno.

Risponde il CAPITAN de' fanti:

Non crediate siàn pigri e sonnolenti, Ma vigilanti, insin al terzo giorno. Andate, e siate di buona tornata.

Risponde it SKEERDOTE:

Io la farò poi dopo una giornata.

El SACERDOTE torna a Pilato e rendegli lo anello e dice:

A vostra signoria son ritornato In propria mano a riportar l'anello Col qual abbiam fermamente segnato Con diligenzia el sepolcro e l'avello. Sia sempre vostro imperio ringraziato, Che obligati tutti siamo a quello.

Risponde Printo, contando alla imperiale:

Questo procede dal romano imperio

Che ha contento il vostro desiderio.

Subito Cristo resuscita con tremoti e scoppi, e cascon tramortiti e' soldati; e Cristo con la bandiera della croce in mezzo di dua angeli, dice:

> Alla divinità mia alma unita Già fe'tre giorni all' inferno discesa, Essendosi da quello oggi partita, Immortal carne e gloriosa ha presa: Principio avendo dato a nuova vita Non può la morte far già più difesa, Però tornando a' padri antiqui e santi Del limbo gli trarrò fuor tutti quanti.

Un Angelo va innanzi al limbo e piochia, e dice:

Principi, aprite qua l'eternal porte,

Acciò che possi il re di gloria entrare.

SATANASSO accompagnato da' demonii esce fuor con una catena in mano e dice:

Che re di gloria vien alla mia corte?

Risponde l' Angelo:

Quel che ți vuol con sue forze legare: Questo è il Signor potente, giusto e forte, Che ha virtù in cielo, in terra e in mare. Eccolo qui venuto a la presenzia.

Risponde SATANASSO:

Parato son a fargli resistenzia.

Dice CRISTO: A visitar venuto son l'abisso

Per trarne ogn' alma ch' è di grazia piena.

Risponde SATANASSO:

Quando con l'occhio mio ti guardo fisso Gran dolor sento, angustia; doglia e pena.

Risponde CRISTO legandolo con la catena:

Dapoi ch' io sono stato crocifisso Ti lego e stringo con questa catena, E non ti partirai di questo loco, Stando in tormenti nello eterno foco.

Risponde SATANASSO:

Oimè, oimè, ch' i' mi truovo legato Da quel ch' i' mi credevo superare! Conosco ben ch' i' mi sono inganuato, A farlo a cruda morte condennare: Di gran dolor mi truovo or tormentato, Quand' io speravo di quel trionfare: Le mie gran forze più operar non posso, E come can per rabbia rodo l'osso.

Che mi giova esser principe infernale Avendo perso mia forza e potenzia? Già son aperte le porte eternale, E veggo che m'è fatto violenzia.

#### Risponde Cristo:

La tua astuzia già più non ti vale, E sei costretto a farmi reverenzia.

#### Risponde SATANASSO:

Dapoi che tanto onore t'è concesso, Per forza tremo, e te, Signor, confesso.

#### CRISTO chiama e' santi Padri:

Adam, vien fuor del limbo e di prigione, E tu, Abram, principal patriarca, Ancor tu Josuè, cor di leone, E tu, Noè, che fabricasti l'arca. Esca qua fuor il forte Gedeone, E David, re de' profeti, monarca. E tutti gli altri con gran festa e riso Venitene al terrestre paradiso.

# Usciti che sono fuora, dice ADAMO:

Signor eterno, io parlero per tutti, Sendo el primo uom da te stato creato; Tu ci hai cavati di gran pianti e lutti, Però da noi sia sempre ringraziato. Noi conosciam da te questi buon frutti; Pel sangue tuo ciascun è liberato.

### ABRAMO dice a Cristo:

Sia sempre gloria a te, magno Signore, Che suscitato sei con grand' onore.

Not con l'arca in mano, dice a gli altri:

Questo legno de l'arca sublimato
Dimostra nostra grande esaltazione.

Josuè col sole in mano dice:

Questo sol, fermo in ciel da Dio beato, Ci da del gaudio nostro informazione.

GEDEONE con una brocca e uno lume acceso dice :

E questo vaso di lume infiammato

Nostro trionfo mostra con ragione.

DAVID col Salterio dice:

Questo saltèr letifica il cor mio; Sonando io canterò le laude a Dio.

DAVID canta Misericordias domini in eternum cantabo; e vanno tutti cantando al Paradiso terrestre poste in monte; e all'entrata l'ANGELO con la spada in mano, dice:

Ben venga il Signor forte di balla, Con lo stendardo di trionfo e gloria.

Risponde CRISTO:

Lascia entrar dentro questa compagnia, Però che l'è il trofeo di mia vittoria: Questi hanno fatto la volontà mia; Come della Scrittura pon l'istoria.

Entrati che son dentro, vien da ultimo el ladron della Croce, con una croce in spalla per entrare; e l'ANGELO dice:
Sta fuor, ladron, ascolta la mia voce.

Risponde il LADRONE:

Io son quel che mori con Cristo in croce:

E m'è dato e concesso questo segno
Acciò ch'io possi in questo luogo entrare.
Però in spalla porto il crudo legno,
Nel qual Cristo mi volse perdonare.

Risponde l' Angelo:

Entra qua dentro, chè tu ne sei degno, Ch' i' non ti vo' far qua più aspettare.

Risponde il LADRONE:

Ben ch' io sia stato l'ultimo a venire, In questo luogo mi convien salire.

Entrato ch' è dentro, Cristo trova in Paradiso Enoc ed Elia e dice loro:

O giusto Enoc, e tu profeta Elia Io son venuto a darvi gran letizia: Farete festa a questa compagnia, Chè non è tempo più aver tristizia.

Risponde Enoc:

Signor mio caro, el ben venuto sia: Questo non meritava mia giustizia. Già lungo tempo io t'ho qui aspettato: Sendo venuto, io ne son consolato. ELIA dice:

Io non mi sazierò, Signor eterno, Di ringraziarti per tal beneficio. Deh, dimmi se starem qui in sempiterno. Se così fussi, e' ci sare' supplicio.

Risponde CRISTO:

Per salvar molti da pene d'inferno, Del predicar prenderete l'officio Nel fin del mondo, contro ad Anticristo, E, con molti, del ciel farete acquisto.

Enoc si volta a' santi padri:

Oggi mi chiamo lieto e ben contento, Vedendo che voi siate si gaudenti.

ELIA dice:

Ancor io tanto gaudio nel cor sento, Che fuor già son di pianti e di lamenti.

ADAM dice:

Tanta letizia nel mio cor ho drento, Poi che fuor siàn di tanti gran tormenti, Che veramente io son oggi beato, Sendo condetto a si felice stato.

CRISTO dice:

Laudate il sommo Dio con puro cuore E contemplate la sua grande altezza; Quel sempre ringraziate a tutte l'ore Che di sua gloria dato v' ha certezza; E questo far si vuol con gran fervore, Col cor pien di letizia e d'allegrezza.

Dice David: Io non mi posso tener ch' io non canti Un de' mia Salmi 'nanzi a questi santi.

Canta David e dice: Cantate domino canticum novum, laus eius in ecclesia sanctorum. Dipoi Cristo dice a' santi Padri cosi:

In questo luogo tutti resterete
Infin a tanto ch' al mio padre ascenda,
E con gran gaudio vi consolerete:
Qui non sarà mai cosa che vi offenda:
La divina bontà contemplarete
Quanto sia grande, e per tutto si estenda.
Restate ch' i' vo' prima visitare
Mia madre santa, e quella conselare.

CRISTO si volta a l'Angelo e dice:

Alla mia cara e santa genitrice,
Angel, con gran prestezza adesso andrai,
E nunzia a quella mia gloria felice,
E ch' i' vengo a vederla gli dirai.

L'ANGELO va a Maria vergine e dice:

Gaude, del ciel regina e imperatrice, Che suscitato il tuo figliuol vedrai. Adesso con trionfo e gloria viene Per levarti dal cor dolore e pene.

Subito giugne Cristo, e gettasi al collo della MADRE, e lei dice: El ben venuto sia, figliuol diletto.

Vera speranza e vita del mio cuore.
Se io t'abbraccio e tengo così stretto,
A questo sol mi muove 'l grande amore
Che io ti porto, figliuol benedetto,
Di tutto il mondo vero Salvatore.
O figliuol degno, dolce e grazioso,
In te è posto tutto il mio riposo.

CRISTO dice:

Dolce, diletta e cara madre mia, Ecco qui il tuo figliuol pien di letizia: Onor ti rendo, madre santa e pia, Per tua gran carità e pudicizia. Letizia nel tuo cuore e gaudio fia, Rimossa ogni preterita tristizia, Dapoi che suscitato son da morte Per condur l'uomo alla celeste corte.

Risponde la MADRE:

Sia sempre ringraziato, dolce figlio; Or mi chiamo contenta e consolata, Dapoi ch' i' veggo te, candido giglio, Già suscitato alla gloria beata. Che vol dir che 'l tuo petto è si vermiglio E la tua carne veggo ancor piagata?

Risponde CRISTO:

Io son resuscitato a vera gloria, E questo è il segno della mia vittoria.

La Madre basia le piaghe del figliuolo e dice cosi:

O piaghe sante di tua carne pura, Segno di gran vittoria trionfale Che come gemme adornan tua figura, Assimigliate a purpura regale. Oggi posso ben dir esser sicura Che 'l corpo tuo non sia più già mortale. In gaudio s' è converso el mio gran pianto, Poi ch' i' t' ho visto, dolce figliol santo.

Dice CRISTO: E'non m'increscerebbe il teco stare,

Madre di grazia e d'ogni don ripiena: Parmi già tempo dover consolare E' mia fratelli, pien di doglia e pena.

Risponde la MADRE:

Io ti vo', figliuol mio santo, pregare Che dia conforto a Maria Maddalena, La qual sempre m'ha fatto compagnia.

Risponde CRISTO:

Rimanti in pace; il farò, madre mia.

Cristo abbraccia la madre e partesi; e il SACERDOTE torna con denari al sepolcro, e truova i soldati spaventati, et il sepolcro aperto, e dice:

Che vuol dir che 'l sepolcro è si aperto? Come l'avete voi si mal guardato?

Risponde il CAPITANO de' fanti:

Sopra la fede mia, vi giuro certo Che questo corpo è già risuscitato.

Dice il SACERDOTE:

Può esser?

Risponde il Capitano:

Così è come ho proferto.

Risponde il SACERDOTE:

Direte che vi sia stato rubato
Da' suoi falsi discepoli e lor gente
Con grande astuzie, molto occultamente.
Teneteci secreta questa cosa

E non vogliate quella rivelare: Io vi darò pecunia copïosa, Dal preside farenvi assicurare. La impresa non vi paia faticosa, Però che vi farèn sempre aiutare.

Risponde il Capitano:

Vol. I.

Io farei per denari ogni contratto: Dagli pur qua; quel che vuo' sarà fatto.

El Capitano piglia e' denari, e dispensagli a' soldati; e il Sacerdote si parte, e per la via uno Fariseo gli dice cos:

> Tu hai usato una gran diligenzia Con la pecunia a chiuder lor la bocca. E'non bisogna usar gran sapienzia A rivoltar la gente stolta e sciocca,

29

Ma e' denar son la vera potenzia, Più resistenti che una forte rocca. E questo è stato il ver e buon rimedio, Che ci trarrà d'angustia, pena e tedio.

El CAPITAN si parte dal sepolero co' sua fanti, e per la via dice: Ben ch'io abbi promesso di tenere

Secreto lo stupendo e gran miracolo,
La verità non debbo già tacere
Poi ch'io ho visto si grande spettacolo.
Mi son proposto di farlo assapere
A tutta gente del nostro abitacolo:
Ma questo prima diremo a Pilato,
Acciò nessun di noi fussi impiccato.

Giugne il CAPITANO a Pilato e dice cosi:

Noi siamo stati posti al monumento A custodir il corpo ivi sepolto:
Questi compagni sanno ch'io non mento E non son pazzo nè insensato o stolto.
Gli è suscitato con grande spavento Di tutti noi, e non c'è stato tolto.
Questo nessun di noi lo può negare Avendo quel veduto suscitare.

Dice PILATO:

. Un gran tormento sento nel cor mio, Chè certamente ho fatto grand' errore A condennar quest' uom si giusto e pio A morte, mosso da mondan timore. Ben lui mi disse esser figliuol di Dio, E io gli ho fatto pur gran disonore: Io so che lo innocente ho condennato, E non ho scusa del mio gran peccato.

MARIA MADDALENA dice a Maria Jacobi e Salome:
Avendo compro il prezioso unguento,
Noi tre insieme accompagnate andremo
A visitar il santo monumento,
E il corpo del Signor unger potremo.

Risponde MARIA JACOBI:

Poi che abbiam fatto ogni provedimento L'unzione ne'vaselli porteremo.

### Dice MARIA MADDALENA:

Orsù, andianne, chè mi par sia l'ora, Chè apparire già veggo l'aurora.

Mentre che vanno, MARIA SALOME dice così:

Pensando vo a questa sepoltura, Che fu serrata e chiusa sua entrata Con pietra grande, grave e molto dura E con fatica vi fu collocata. Non è possibil che per nostra cura Sia mai tal pietra mossa nè levata. Chi sara quel di tal forza e baha Che ci possa aiutar levarla via?

MARIA JACOBI quarda il monumento e dice:

Stupenda cosa! el monumento è aperto, La pietra veggo per terra giacere: Ancor si vede manifesto e certo Sopra di quella un giovane sedere.

Dice l'ANGELO che siede:

Per far l'animo vostro ancor esperto Entrate qua, se volete vedere Che Cristo è veramente suscitato: E questo è il luogo ove fu collocato.

Le donne entrono dentro, e l'ANGELO dice loro:

Andate a riportar senza timore Quanto da me v'è stato annunziato A'sua discepol, che in tanto dolore El cuor hanno tenuto sconsolato. E dite a Pietro, lor vero pastore, Che in questo giorno è già risuscitato, E, come e' disse alla sua gregge elera, Quella precederà in Galilea.

Di subito le donne si partono, e vanno a' discepoli, e MADDA-LENA dice così:

Noi siamo state appresso al monumento, E quando noi volemmo dentro entrare Nel nostro cor venne tanto spavento Che non ci fu possibil di parlare, Perchè vedemmo in bianco vestimento Un giovan, che ci volse confortare Dicendo Cristo esser già suscitato, E che ve'l nunziàn ci ha comandato. In Galilea presto lo vedrete, Come promesse 'nanzi sua partita; L' animo vostro in pace poserete Poi che da morte è suscitato a vita.

Dice SAN PIETRO a' discepoli:

In questo luogo tutti rimanete. Giovanni e io piglierem questa gita; E voi, donne, potrete ancor venire: Di quanto è detto me ne vo' chiarire.

Partonsi, e San Giovanni dice a San Pietro cosi:
Io mi sento d'andar alquanto in fretta,
Sendo gagliardo e d'animo sicuro.

Risponde SAN PIETRO:

Va pur, et al sepolcro là m'aspetta, Che 'l presto camminar m'è troppo duro.

San Giovanni giugne al monumento, e guarda dentro, e non entra e dice così:

Questa abitazione è arta e stretta, E luogo senza lume e molto oscuro. D'esser venuto avanti io me ne pento, E dentro gran timor, al cor, mi sento.

Giugne San Pietro, et entra nel monumento; et ancor San Giovanni, e uscendo dice San Pietro:

> E'panni dove fu il Signor involto Son qua rimasti nel sepolcro aperto. Non so se 'l corpo fussi stato tolto E trasportato per questo diserto. Andianne, chè non è da star qui molto; Voi donne rimanete; io non son certo Che sia per questo già resuscitato, Ben che 'l suo corpo non abbian trovato.

Maddalena riman nell'orto appresso al monumento; e due Marie escóno fuori, e San Pietro va in una grotta con S. Giovanni, e S. PIETRO gli dice:

> Va', torna a casa, caro mio Giovanni, E narrerai tutto quel che abbiam visto. Da poi ch' i'son rimasto in tanti affanni Non tornerò 'nanzi ch' i' vegga Cristo.

In lutto e pianto spenderò e'mia anni Solo, in questa caverna, afflitto e tristo.

Risponde SAN GIOVANNI:

Parato son a far l'obbedienzia, Come comanda vostra riverenzia.

Torna SAN GIOVANNI a' discepoli e dice loro:

Pietro è rimasto tutto sconsolato Nella caverna, solo, in gran lamento, Dapoi che insieme non abbiam trovato Il corpo di Giesù nel monumento. Non credo già che sia stato levato, Ma che sia suscitato stimo e sento. Stiam tutti insieme uniti in orazione; Che Dio ci mandi sua consolazione.

MADDALENA appresso al monumento dice;

Dolce maestro, vita del mio cuore, Tranquilla pace e suave conforto, Viver non posso senza te, Signore, E trovar ti vorrei, o vivo o morto.

Maddalena inclina il capo nel monumento, e vede dua Angeli, et Un di lor dice:

> Donna, chè piangi con tanto dolore, E sei così afflitta qua nell'orto?

Risponde MADDALENA:

Piango che 'l mio Signor è stato tolto, Dapoich' in questo luogo e' fu sepolto.

Gli Angeli levandosi in piè fanno riverenza a Cristo, che è dietro a Maddalena in forma di ortolano, e lei si volta, e CRISTO li dice:

El volto hai si di lacrime bagnato: Donna, dimmi il perchè, se t'è in piacere.

Risponde MADDALENA:

El mio cor di dolor tanto è piagato Che esprimer non ti posso il mio volere: Se tu avessi 'l mio Signor levato Di questo luogo, fammelo assapere, Chè a tor quello non arò paura, Sendo di mente forte e ben sicura.

Dice CRISTO:

Maria.

Risponde MADDALENA inginocchiandosi:

Dolce maestro, el cor acceso

A baciar mi sospinge e' tua piè santi.

Dice Cristo: Non mi toccar, 'nanzi che sia asceso
Al padre mio con angelici canti.

Ma, per non tener più el cor sospeso De' mia fratei, pien di dolor e pianti, A quelli nunzierai come, partendo.

Al padre e vero Dio, di corto ascendo.

Dice MADDALENA:

Tu se', maestro santo, el mio riposo, Tu sei, dolce Giesù, tutto il mio amore, Tu sei, caro Signor, mio dolce sposo, Tu sei conforto del mio afflitto core, Tu sei il Signor eterno, glorïoso, Tu sei quello a ch'io penso a tutte l'ore; Però a star teco m'è sommo diletto, E sento gran dolcezza nel mio petto.

Risponde CRISTO:

Porterai di mia gloria l'imbasciata A' mia fratelli, e va' con la mia pace.

Risponde MADDALENA:

Poi che mia mente hai tanto consolata, Parata son a far quel che ti piace.

Risponde CRISTO:

Io t' ho prima degli altri visitata, E di tal grazia sei fatta capace. Però vo' che tu sia nunzïatrice Del mio trionfo, e mia gloria felice.

CRISTO si parte e truova fuor dell' orto nella via due Marie, e dice cosi: Salute e gaudio sia ne' vostri cuori, Care sorelle, siate ben trovate. Bench' io vi trovi del sepolcro fuori,

Bench' 10 vi trovi del sepolcro fuori Di mia presenzia non siete private.

Le donne s' inginocchiano, e Maria Jacobi dice:
O vero Dio, o Signor de' Signori,
Dinanzi a te in terra inginocchiate
Noi ti vogliamo e' piè santi baciare,
Pregandoti ci vogli consolare.

Risponde CRISTO: Io son contento farvi questa grazia,

Ben che tal don non abbi ancor concesso.

Baciono e' piè a GRISTO, e lui dice:

Dapoi che vostra voglia ho fatta sazia, Dinanzi a voi mi vò'partir adesso.

Partesi Cristo, e MARIA SALOME dice così:

La mente nostra sempre Dio ringrazia; Di queste grazie ne venisse spesso! Chè, quanto prima eravamo turbate, Tanto siam molto più or consolate.

SAN PIETRO nella caverna dice da sè:

Misero a me che offeso ho il Signore Avendo quel tre volte rinegato! Si grave esser conosco il mio errore, Ch' i' non merito d'esser consolato. Nel cor mi cresce angustia e gran dolore Poi che non son dal Signor visitato: Starommi separato qua da canto, Con grande afflizion, dolor e pianto.

Giugne CRISTO, e dice a San Pietro:

Sta su, non pianger più, Pietro mio caro, Io t'ho rimesso el tuo grave peccato; In gaudio si converta il pianto amaro Dapoi ch'io son da morte suscitato.

Risponde SAN PIETRO inginocchiato:

O Signor mio, or conosco ben chiaro Che, come predicesti, t' ho negato. Tua grazia soprabondi al mio delitto, Consolando il mio cor ch' è tanto afflitto.

Dice CRISTO:

Sendo stato da me fatto prelato De' mia fedeli, a loro instruzione Ho permesso cascassi in tal peccato Acciò che impari aver compassione A ciaschedun che di colpa è piagato, Quel giudicando con discrezione.

Segue CRISTO abbracciando San Pietro:

Piglia la pace mia, Pietro diletto.

Risponde SAN PIETRO:

Caro maestro, volentier l'accetto.

Cristo si parte, e il SACERDOTE che di sopra parlò, dice al Farisco: Tanto abbiam operato il nostro ingegno Contro a quel nostro gran persecutore, Che riuscito c'è nostro disegno D'aver pure scoperto il suo errore. Noi saremo atti a governar un regno, Dapoi ch'abbiam salvato il nostro onore: Se questa cosa non ci riusciva La nostra autorità tutta periva.

Risponde il Fariseo:

Altro non resta se non che sua setta Con gran prestezza fia da noi dispersa.

Risponde il SACERDOTE:

Egli è già ordinata la vendetta Contra tal nazion prava e perversa. Tempo conveniente sol s'aspetta, E presto spero che sarà sommersa.

Passa Cleofas e Luca, e il Fariseo gli mostra a dito dicendo:

Vedine due di quei simulatori.

Risponde il SACERDOTE:

E' son pien d' eresia e falsi errori.

CLEOFAS vecchio dice a Luca giovane:

Caro fratello e dolce mio conforto,
Ascolta, Luca, e intendi il mio concetto.
Dapoi che è stato dato crudel morte
Al gran profeta, e senza suo difetto,
Mi par fia ben uscir fuor delle porte
Della città, perchè siamo a sospetto
A' sacerdoti, scribi e farisei,
Di cor maligni, astuti, falsi e rei.

Risponde Luca: O Cleofas, amico mio diletto,
Io son ancor di questo tuo volere:
Molto bisognerebbe esser perfetto
A conversar con tali, al mio parere.
El mio cor non è tanto mondo e netto
Che star fra gli nimici abbi piacere,
E però piglieremo ora il camino
In Emaus, castello a noi vicino.

Dice CLEOFAS: Io non mi sento si gagliardo e sano Ch' i' possi caminar velocemente;
Però confabulando andrem pian piano
Per consolar le nostre afflitte mente.

Risponde Luca:

El nostro caminar non sarà invano, Se noi, parlando diligentemente, Andrem dicendo in questo luogo alpestro, Quel ch'è accaduto al nostro buon maestro.

Cominciano a camminare, e CLEOFAS dice:

Gravato son da tanto gran dolore Che con parole nol potrei narrare, Avendo visto in croce il mio Signore, Aspri e duri tormenti sopportare. Quando io ci penso, e'mi si scoppia il core, Altro non posso far che sospirare: Vedendo morto un uom si degno e santo, Rimango in pene con gran lutto e pianto.

Dice LUCA:

Et io ancor son tanto angustiato
In questi giorni pel caso occorrente,
Che stolto mi par esser diventato,
E quasi tutto privo di mia mente.
Ancor non veggo sia risuscitato,
Come e' predisse manifestamente.
Oggi noi siam venuti al terzo giorno,
E non ha verso noi fatto ritorno.

Dice CLEOFAS: A nostre donne presso al monumento Gli angeli han la sua gloria nunzïato.

Risponde Luca:

Se tu vuo' ch' i' ti dica quel ch' i' sento, Creder a donne io non son inclinato, Però che, nel gran pianto e gran lamento, Spesso si truova el lor cuor ingannato. L' occhio di pianti bagnato mal vede, E ciò che mente pensa veder crede.

Dice CLEOFAS: Da una parte io non posso stimare
Che ci abbi con astuzia il cor sedutto,
Perchè con sua dotrina e suo ben fare
In molta gente egli ha fatto gran frutto;
Ma pur comincio alquanto a vacillare,
Quando ben penso al suo processo tutto.
Morendo disse esser pur derelitto
Dal padre suo, e morì molto afflitto.

Come tu di' non si de' facilmente, Credere a donne di poco cervello. Se e' fussi suscitato veramente Sarebbe già apparso a questo e a quello.

Dice Luca: Già mezzo giorno passa prestamente:

Sollecitiamo andar verso il castello.

Risponde CLEOFAS:

Andiam pur pianamente ragionando; Nel camminar non uso andar volando.

El SACERDOTE passando dice al fariseo cosi:

Questi mi paion due pinzocheroni Che se ne vanno per fuggir la piena.

Risponde il Farisco:

A dirti il vero, e'mi paion piagnoni; Ti so dir ben che son di buona vena.

Risponde il SACERDOTE:

E' si vorre' cacciarli co' bastoni, Perchè e' son tutti matti da catena.

Risponde il Farisco:

Non dir così, chè questi viandanti E' paion pur devoti e contemplanti.

CLEOFAS dice loro:

Deh, lasciateci andar pe' fatti nostri Che pur vi doveresti vergognare. Tu, sacerdote allo abito esser mostri, Questo altro, fariseo; nol può negare. Non si conviene a chi è ne' piè vostri Voler così e' prossimi straziare. Tornatevene a casa alla buon ora, Chè me' staresti dentro ch' andar fuora.

Risponde il SACERDOTE:

Ben be', questo piagnon pur si risente E non può sopportar una parola; E' non si vuol dar fede a simil gente Che sta raccolta, separata e sola; Questi simulator son da niente, E voglion ciaschedun tener a scola. Egli hanno messo in terra mala usanza.

Risponde CLEOFAS:

Orsù non più, tu ài detto a bastanza.

Coloro si partono, e CLEOFAS dice:

Andiam pur, seguitando il ragionare Del nostro buon maestro e precettore.

Risponde Luca:

Ancor io non mi posso lamentare, E par che mi consumi a tutte l'ore. Risponde CLEOFAS:

E'sarà meglio alquanto qui posare, Chè grande angustia ancor io sento al core.

LUCA voltandosi indietro dice:

Deh aspettiamo un po' quel peregrino Che allo andar mi par un uom divino.

Giugne CRISTO in forma di peregrino, e dice senza canto a parole; e così seguiton a parole, tredici stanze seguente:

Salute e pace no' cor vostri sia; Dolce fratelli, ove siate aviati? Quai son vostri sermon per questa via, Che parete si tristi e conturbati?

Risponde CLEOFAS:

In Emans andiamo in compagnia; Bisogno aremmo d'esser consolati; Se vuo'saper nostro ragionamento Entra qua in mezzo, e farenti contento.

Cristo entra in mezzo, e CLEOFAS dice cosi:

Sei tu in Jerusalem sol peregrino Che tu non sappi quel che v'è accaduto?

Risponde CRISTO: Che cosa?

CLEOFAS dice.

Di quell' uomo santo e divino Cristo Jesù profeta, che è venuto Di terra Nazaret e suo confino, E fu come profeta ricevuto, In opere e sermon molto potente

E grato sempre a Dio e a ogni gente.

E come poi fu condennato a morte
Da' sommi sacerdoti crudelmente,
Al principe condotto et a sua corte,
Dal qual fu flagellato amaramente,
Piagato, e posto in croce dura e forte;
Così passò della vita presente;
Noi speravam che dovessi regnare
Et il popol d'Israel ricomperare.

Predisse a noi, 'nanzi la sua partita, Che starebbe tre di nel monumento; Dipoi da morte tornerebbe a vita, Per far ciascun di noi lieto e contento; La terza luce e notte è già fornita Che e' morl in croce con tanto tormento, E non veggiam che sia resuscitato: E però il nostro core è perturbato.

Egli è ben vero, e di questo non mento,
Che certe nostre donne sono state,
Questa mattina, presso al monumento,
Dalli angeli beati visitate;
Et hanno dato a noi grande spavento,
Benchè lor sien rimaste consolate:
Dicon che gli angeli han testificato

Alcun de' nostri son iti a vedere,
E drento al monumento aperto entrorno
Per poter me' conoscere e sapere,
E il corpo del Signor non vi trovorno.
Non se se per secreto suo volere
Pilato avess' il tratto 'nanzi al giorno
Per dar a noi maggior confusione:
Questo è del dolor nostro la cagione.

Risponde Cristo: O stolti, e tardi al creder di buon cuore

Che veramente gli è risuscitato.

A quel ch' an detto e' nostri gran profeti!
Voi siete certamente in grande errore,
Non penetrando questi gran secreti:
Privi di fede verso del Signore,
Non potete esser retti nè discreti.
E' bisognava che Cristo patissi
Innanzi che alla gloria sua salissi.

Questo mostra il profeta nostro caro Moisè santo, e gli altri consequenti, Che 'nanzi al dolce precede lo amaro, Dopo la piova di tempeste e venti Viene il tempo sereno e tutto chiaro, Pace s'acquista dopo gran tormenti; Così predetto fu del nostro Cristo: Dover, con pene, far di gloria acquisto.

Questo disse Abacuch et Isaia,
Naum, Abdia con Ezechiel,
Josuè forte e il giusto Jeremia,
Osea, Malachia e Daniel,
Amos, Jona, Michea e Zacheria,
Aggeo con Sofonia e con Johel,
David ne' salmi e il savio Salomone
Et ogni altro profeta questo pone.

Dice Luca: Per quanto io posso intender tuo parlare

Nelle scritture sante tu sei esperto. El nostro cor si comincia a piegare, Però che quel che dici a noi par certo; Dègnati ancor più oltre seguitare, Mentre che noi passiam questo diserto; Andiam parlando insieme accompagnati, Chè del tuo dir ne restiam consolati.

Dice CRISTO:

Chi ha lume di fede in suo intelletto E le scritture sacre va cercando, Vede questo di Cristo esser predetto, E nella fede si va roborando. E quando vede parte aver lo effetto, Nel resto si va più certificando: Se già tre giorni a morte e' fu dannato, Bisogna dir che sia resuscitato.

Risponde CLEOFAS:

O quanto ben conchiude il tuo parlare, Pien di vera scienzia ben fondata! E' non ci par fatica il camminare, Benchè siam presso al fin della giornata, Noi siam sempre parati ad ascoltare La tua dottrina ben considerata: Seguita pur, chè noi staremo attenti, Chè 'l tuo parlar ci fa restar contenti.

Dice CRISTO:

Fondato e posto el vero fondamento
Di santa fede, luce resplendente,
Nessun di voi sia di cor tardo e lento,
Ma pronto e destro con sincera mente
A seguitar, senza alcuno spavento,
Con opere e con fatti veramente,
Questo che nel parlare abbiam narrato,
Col cor d'amor divin tutto infiammato.

Luca dice cantando, e seguitasi tutto il resto in canto:

Tu ci pari uom di senno e di cervello,

E buon, come dimostra tuo parlare.

Noi siam già pervenuti a quel castello,

Dove vogliam questa notte posare.

Ciascun si levi di testa il cappello,

Chè già comincia il sole a tramontare:

Sendo ora tarda, qua nell'osteria

Sarai contento farci compagnia.

Dice Cristo: Parato son camminar più discosto.

Vol. 1. 30

E non è tempo mi debbi posare.

CLEOFAS piglia el mantel di Cristo e dice:

Sta' saldo, non partir, ch'i' son disposto

A farti forza vogli qui restare.

L'OSTE esce fuori e dice loro:

Venite qua, chè ci è lesso e arrosto; Promettovi di farvi trionfare; Non andate più là, chè si fa notte, Chè rimarresti fra burroni e grotte.

CRISTO dice a' due discepoli:

La vostra carità mi sforza e tiene Con voi a rimaner insieme a cena; Io son contento, e come si conviene Mi ingegnerò levarvi doglia e pena.

Dice CLEOFAS a l'oste:

Oste, farai che siàn trattati bene, E fa pur presto nostra voglia piena.

Risponde l'OSTE:

Vi posso far un convito ben grande: Sedete; adesso porto le vivande.

L'OSTE si volta a un garzone gobbo e dice:

Su, gobbo, tu mi pari un capassone:
Che stai tu a veder? porta qua presto
Quel buon capretto, e quel grasso cappone,
E di lattuga porta qualche cesto.
E' par balordo e dorme, il baloccone,
E non può star un'ora il giorno desto:
Guardalo andar questo viso di muggine!
E' corre che par proprio una testuggine.

Pongonsi a mensa, e l'oste vi pone il pane e il vino, e va in cucina; e CRISTO benedisce la mensa e dice:

Volendo noi pigliar refezione Prima conviensi el cibo benedire. Da Dio discenda la benedizione Sopra del pan che ci debbe nutrire.

Cristo divide il pane in tre parte e dua ne porge a' discepoli, e sparisce subito; e CLEOFAS dice:

Certo che gli è 'l Signor nostro padrone, Che, suscitato, è voluto venire A consolar le nostre afflitte mente; Oh, come e's' è partito prestamente!

## Luca dice gridando forte:

O Signor mio, dove ne sei tu ito? Da te noi siam si presto abbandonati? Come ti sei da noi così partito, Avendoci infin qui accompagnati?

Dice CLEOFAS:

Almanco avessi di mangiar fornito Che molto più saremo consolati.

Torna l'OSTE di cucina, e dice gridando cosi:

Che romore è? voi gridate si forte:
Aresti voi condotto alcuno a morte?
Ov' è quel che era in vostra compagnia,
Che parea uom da bene e reputato?

Risponde CLEOFAS:

Egli è 'l nostro Signor vero Messia Che morto fu dal suo popol ingrato: Nostro compagno è venuto per via, Sendo da morte a vita suscitato. Or s' è da noi di subito partito, E non sappiam dove se ne sia gito.

Dice l'OSTE: Sendosene ito senza farvi motto, Seguitate pur voi qui di cenare.

Risponde CLEOFAS:

Tutto quel cibo che per noi è cotto, Benignamente lo vogliam pagare. Tien qui questi sei grossi per lo scotto, Benchè altro cibo non vogliam pigliare.

Presi e' danari, l' OSTE dice:

Così facessi ognun che entra qua drente! Satisfatto mi chiamo, e ben contento.

Dice CLEOFAS: Al camminar essendo preparati Ritorneren presto a nostro confino.

Dice l' OSTE :

Io veggo ben che voi siate assetati; Bevete almanco un po' di questo vino.

Risponde CLEOFAS:

Per non mostrar esser teco adirati, Beremo 'nanzi pigliamo el cammino.

L'OSTE dice. Non dubitate, che in vostra presenzia Per sicuraryi vi fo la credenzia.

L'oste comincia a bere e così ancora e' discepoli; e in questo

mezzo SAN PIETRO torna al cenacolo, e dice a tutti è discepoli: Pace concordia e union di core

Sia sempre in voi qui insieme congregati.

El nostro magno e unico pastore Cristo Jesù, ci ha oggi consolati:

El qual m'è apparso con grande splendore,

Et ammi rilassati e' mia peccati. Vuolsi qui tutti insieme dimorare, Se volete ci venga a visitare.

SAN TOMMASO dice:

Io ho qualche faccenda per la terra, E di far quella non posso aspettare; Se la mia mente non fallisce o erra, Poco starò a venirvi a trovare.

Dice SAN PIETRO:

Tommaso, non partir, chè presto serra Sua grazia Dio, a chi non vuole stare In congregazion fra gli altri unito.

Risponde SAN TOMMASO:

Io tornerò, come sarò spedito.

San Tommaso si parte, e gli altri rimangono ; e CLEOFAS dice a Luca partendosi da l'osteria:

Torniamo a'frate' nostri prestamente, Per far le mente lor chiare e sicure.

Risponde Luca:

Andiam, ch' i' son contento certamente, Tratto di tante angustie, pene e cure.

Dice CLEOFAS:

Or non era il cor nostro tutto ardente Quando Cristo esponeva le scritture?

Risponde Luca:

Tu di'ben ver, chè con sua voce viva E' sacri detti molto ben apriva.

Giungono nel cenacolo, e CLEOFAS dice:

Dio vi dia pace.

Risponde San Giovanni: E gran letizia a voi. Chè Cristo veramente è suscitato

Et è apparso a Pietro.

Risponde CLEOFAS: Et anco a noi. Chè, fuori andando, ci s'è presentato, E mai nol conoscemo, se non poi Quando a mangiar el cibo fu parato: Però che quando el pan volse partire, Aprendo gli occhi, el vedemo sparire.

Entra CRISTO nel cenacolo, e dice cosi:

Pax vobis, frate' mia cari e diletti: Io vi son qua venuto a rivedere, Amici mia, che da me siate eletti A gran secreti intender e sapere; Io vengo per purgar vostri difetti: Vedendo me, non vogliate temere; Ciascun di voi già veggo conturbato, Sendo io, chiuse le porte, qua entrato.

Dice San Pietro: Qualche sottile spirito stimiamo Che sia voluto qua fra noi entrare, Però che veramente noi sappiamo Duo corpi insieme non potere stare. Per questa causa turbati ne siamo,

Et il cor nostro non si può posare. Dice Cristo: Le vostre mente fien certificate,

Quando mie membra arete ben palpate.

Toccate molto ben, e conoscete

Le carne e l'ossa mia qui al presente;

E chiaro e certo tutti poi vedrete

Che questo è corpo uman veracemente.

Lo spirito non ha, come sapete,

Ossa nè carne, come me vivente;

Trovate se c'è cosa da mangiare,

Chè ancor yi vo' più certificare.

Pongongli innanzi pesce e favo di mele; e CRISTO mangia e poi dice cosi: Queste reliquie che sono avanzate

Prenderete con mano in mia presenzia,
E meco insieme tutti ne mangiate
Per meglio intender la mia gran potenzia,
E nelle mente vostre ancor pigliate
Della Scrittura vera intelligenzia
La qual mia morte veramente pone,
E la mia santa resurrezione.

Cristo si parte e giungono le Marie nel cenacolo, e MADDALENA dice così: Gaudio, consolazione e gran contento Ho ricevuto dal mio buon Signore El qual m'è apparso apresso il monumento, Con gran conforto e letizia di core.

# Dice MARIA JACOBI:

Nel cor tanta letizia e gaudio sento Ch' i' ho dimenticato ogni dolore Dapoi ch' i' ho baciati i piedi a Cristo.

Dice MARIA SALOME:

Et io ancor quell' ho palpato e visto.

Torna SAN TOMMASO e dice:

Di fuor già son tornato prestamente Sollecitando quanto ho mai possuto; lo vego qua multiplicata gente: Ecci di nuovo alcun caso accaduto?

Risponde SAN PIETRO:

Se stavi qua perseverantemente Aresti ancora el Signor tu veduto, Come abbiam tutti noi qui congregati Che siam rimasti insieme consolati.

Dice SAN TOMMASO:

S' io non son certo, mai non crederò Quel che mi riferite essere stato; E se prima el Signor non toccherò Ponendo le mia mani al suo costato, Di vostra oppinion mai non sarò Nè dirò mai che sia resuscitato: Ma s'i''l vedessi e toccassi con mano, Direi lui esser gia vivente e sano.

Giugne CRISTO e dice:

La pace sempre sia con esso voi:
Di nuovo a visitarvi son tornato;
Esamina Tommaso e' pensier tuoi
Che fortemente il cuor t' hanno indurato.
Tocca il mio corpo quanto sai e puoi,
E la tua mano poni al mio costato.
Incredulo non esser, ma fedele;
E scaccia dal tuo cor l' amaro fiele.

San Tommaso vede e tocca, e dice:

Dolce maestro e caro mio Signore, Certamente tu se' il mio vero Dio: Perdona a me questo mio grand'errore, Perchè confesso a te il peccato mio.

Dice CRISTO: Poi che, vedendo, credi di buon cuore Ti do perdon d'ogni concetto rio; Beati quelli che me non vedranno E la mia santa fede crederanno! Cristo dice a tutti e' discepoli:

> Fede ne' vostri cuor tutta lucente Accendasi, e mantenga con amore. L'uom senza fede formata è niente, E non riceve grazia dal Signore: Però ciascun sara pronto e fervente A creder nel Signor con puro core; Constanti in questa fede sempre state, E il vero e buono Dio tutti laudate.

Cantano e' discepoli questa lauda:

Viva Jesu sempre ne' nostri cuori, Viva Jesu che è Signor de' Signori.

Viva Jesu drento nel nostro petto, Supremo e magno re, Signor eterno; Viva Jesu, al qual sempre è subietto L'eccelso cielo, terra e basso inferno. Viva Jesu, nostro Re sempiterno, Pien di trionfo e gloria e di splendori.

Viva Jesù che è largitor di grazia Tutto suave benigno e clemente: Viva Jesù che l' alma nostra sazia Con sua dolcezza e gaudio pienamente: Viva Jesù nel core e ne la mente, Acciò che siam sua veri servitori.

Viva Jesů, Signor di vera pace, E d'ogni ben perfetto donatore. Viva Jesů, al qual umiltà piace E vuol esser amato con fervore. Viva Jesů che infiamma nostri cuori, Purgando que'da tutti e'falsi errori.

Viva Jesú figliuol del vero Dio E di Maria per noi verbo incarnato; Viva Jesú, benigno santo e pio, Da morte a vera vita suscitato. Viva Jesú, sempre sïa laudato Da' sua beati ne' celesti cori.

Viva Jesú, eterna sapienzia, Che sana e purga ciascun cor immondo. Viva Jesú, e spanda sua clemenzia Sopra di noi e facci il cuor giocondo. Viva Jesù nell'universo mondo,
E sia sempre laudato dentro e fuori.
Viva Jesù, re dell'eterna gloria,
Desiderato da tutte le genti.
Viva Jesù che riportò vittoria
Contra 'l nimico per far noi contenti.
Viva Jesù, e traghi di tormenti
L'anime afflitte, e già più non dimori.

Viva Jesu, potente in cielo e in terra, Che sempre esalta e' cuori umiliati. Viva Jesu che ci cava di guerra E conduce alla pace de' beati. Viva Jesu che di tutti gli stati Fa salvo, e dona lor celesti onori.

## RAPPRESENTAZIONE

DEL.

# FIGLIUOL PRODIGO,

DI MESS. CASTELLANO CASTELLANI.

---

Riprodotta sull'unica edizione, sconosciuta ai bibliografi antecedenti al Batises, e da lui così descritta :

— Rappresentatione del figliuole prodige composta per messer Castellano Castellani — Finita la festa del figliuol (sic) predige composta per misder Castellano Castellani, fece stapar ser Zanobi de la barba. S. a. n.; ma florentina, del principio del sec. XVI. 1n-4, di 10 c., a 2 col., con la segnatura a-b, e un'incisione sotto il titolo.

Sa questo stesso argomento, vi ha mell'antice nostro teatre una Festa del Vitel sagginato (vedi Batines, Bibl. 43), e una Rappresentazione del Figliuel Prodigo di Monna Antonia donna di Bernardo Pulci (vedi Batines, 18.) la quale continua ancora a stamparsi ad uso del popolo, e ne ho sott'occhi una edizione di Lucca, Baroni, s. a.

Di più il Figlisol Prodigo porse argomento a due commedie del Cecchi, una delle quali veramenta bella, fa stampata nella edizione Milanesi.

Presso le altre nazioni invece, questo soggetto non è stato trattato, salvo in Francia, ma in età assai tarda (vedi Dict. des Myst., 512, 1581.)

Uno Fanciullo alli suoi compagni comincia e dice:

Sozio, buon dì.

El compagno risponde: Buon di, fraschetta mio.

El PRIMO: Dove vai tu?

L'ALTRO risponde: Alla taverna, a spasso.

El PRIMO: Farestu nulla?

L'ALTRO: El libriccino ho io 1

Da dir l'ofizio in su questo bel sasso.

<sup>1</sup> Cioè il mazso delle carte; nel Malmantile: libro del Pacnassi, e nel Menzini: libro del quaranta, come si dice anco ai di nostri. Uno FANCIULLO costumato gli riprende, e dice:

Guardate pur che non si adiri Idio: Pel gioco ogni richeza viene al basso.

Uno di quelli cattivi risponde:

di quelli cattivi risponde:

Dè, non ci torcer più, ¹ capo d'arpione.

Ch' io non posso patir chi è piagnone.

L' ALTRO suo compagno cattivo:

Zucchetta mia, farfalla senza sale, Pinzocheruzzo, viso da ceffate, Se 'l giuoco ti par pur così gran male Che non corri a San Marco a farti frate?

El FANCIULLO buono :

Del ver sempre s'adira un uom bestiale : Questo è l'onor che a'vostri padri fate?

El Tristo dice:

Dè, per la fede tua, serra la bocca, Ch' i' suono ognun che 'l moscherin mi tocca. <sup>a</sup>

L'ALTRO tristo: Voi vi credete, per torcere il collo,
Ch' io presti fede ai vostri pissi pissi:
Quando io non mangio bene, allora bollo,
Graffiator di tovaglie e crocifissi:
E'gli hanno un ventre che mai è satollo,
E'l ciel farei tremar, s'io gli scoprissi:
Alle man vi guard'io, visi intarlati,
Non alla compagnia, o star co'frati.

## L' ALTRO tristo dice :

Basta che son copiosi di sergeri, \*
E di stare alla messa ginocchioni;
Riprendon l'altrui vizio volentieri,
E paion sempre al favellar mosconi: 5
Vanno composti, reverenti e interi,
Predan per tutto, e pur non hanno unghioni.
S'io ne potessi far quel ch'io vorrei,

<sup>2</sup> Io suono, cioè io bastono ognuno che mi stuzzica. E più sotto: suonare il mattutino.

<sup>8</sup> Allora mi sento più disposto a infiammarmi, come nella frase comunissima: La mi bolle! È un pezzo che la bolle!

<sup>4</sup> Cioè d'inchini, di riverenze, di genuflessioni e di fare altri simili atti esterni di pietà. Vedi ben spiegato questo modo, finora non ben inteso dai vocabolaristi, dal Carducci nelle note al Poliziano, pag. 303.

<sup>8</sup> Perche parlano a bassa voce, con compunzione, facendo quel pissi pissi, accennato nell'ottava antecedente.

¹ Probabilmente qui torcere vale tormentare, se pure non debbasi leggere: non ti torcer più, cioè, come dice più sotto: non torcere più il collo.

**a** 1

Gli farei proprio andar come e' giudei.

El Fanciullo buono dice:

Se voi fussi d'acciaio dal capo al piede Saperresti voi fare un pilenzino.

Uno di quelli tristi:

S' io non lo raffazzono, <sup>1</sup> e' non lo crede : E sarà buon suonare el mattutino.

El Buono dice:

Guarda di non alzar la mano o 'l piede, Ch' io son per trarti della testa el vino.

Uno di quelli tristi:

A me?

El Buono risponde: A te.

El Tristo: O poverello sciocco!

Buon giuochi 2 ti fo dir com' io ti tocco.

Ora fanno alle pugna, è 'l Buono dice:

Tòti quella susina che è matura.

El Tristo risponde:

E tu to' quella pèsca davantaggio.

El Buono: Ripon quest'altra ch' è un po' più dura: Io son per castigarti, s' io non caggio.

El COMPAGNO del fanciullo cattivo dice:

Menagli al viso, non aver paura, Ch' e' parrà proprio uno asinin di maggio.

El Tristo dice:

Tu m' hai preso e' capelli, e non si vale. 3

El Buono risponde:

Così suonano e' frati el rinnovale.

El Tristo, sendo in terra, dice:

Buon giuochi, o Dio.

El Buono:
O Dio, tôti ancor quella:
Io ti vo' per un tratto dar la biada. 

O Dio, tôti ancor quella:

<sup>2</sup> Buon giuochi, cioè: finiamo il giuoco: appena ti toccherò, chiederai

Il rinnovale, cioè il mortorio; a forti rintocchi.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> In senso ironico, come quando si dice: ora l'accomodo io! Ma del pilenzino del verso di sopra non mi riescirebbe dare il senso: bensì mi sembra che la frase, dopo la vantazione dei versi antecedenti, abbia suono di ironia e di scherno, come se dicesse: voi fareste un po' di battaglia con noi, se foste ben armati da capo a piede.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> E' non si vale; sembra che voglia significare: non stat alle regole, alle buone consuetudini della zuffa.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dar la biada per un tratto cioè; te ne voglio dar tante che tu stia bene per un pezzo.

El Tristo fuggendo dice:

Se morte non mi leva la favella. Spero trovarti solo in qualche strada.

Tu vai cercando ch'io ti monti in sella: El Buono:

Guarda che gente mi tiene oggi a bada!

QUELLO ALTRO:

Dè, non più braverie; fatene pace, Chè c'è più fumo assai che non c'è brace. 1

El Buono, quando el tristo è partito, dice al suo compagno:

Vedi quel che fa far la compagnia! Pian pian ben ratto va chi mal camina. 2 Quanti alle forche van per questa via! E'l buon di si conosce da mattina; Dunque prudente ognun che vive, sia Chè non giova al mal vecchio medicina. Piegasi il salcio sol quando egli è verde, Sicchè guai a colui che 'l tempo perde.

El suo COMPAGNO:

Se delli error qualcun vivendo fa, La penitenzia poi gli purga e monda; Ma chi il timor di Dio in se non ha Ogni grave peccato in quello abbonda.

El Prino:

Quel che alla Compagnia potendo, va Tiene una vita assai lieta e gioconda; Quivi si canta vespri, salmi e laude: Tranquillo porto ove ogni error si esclude.

Ora restano e' dua tristi, e uno di loro dice: Giuchiam duo grossi.

L'ALTRO risponde:

Or su, alza pian piano.

L' ALTRO dice :

No, chi meglio alza, colui abbi il tratto.

L' ALTRO alzando dice :

Io ho un Re.

L' ALTRO:

Piglia le carte in mano.

L' ALTRO :

Sopra a un grosso.

L'ALTRO:

Ecco 'l secondo fatto.

L' ALTRO : Cinque all'avanzo.

<sup>1</sup> Cioè: per così poco non mette conto far tanto scalpore, ed è il contrati di un proverbio consimile che si trovera più innansi.

Chi cammina verso il male va ben ratto anche andando piano-Pai per compagnia s'intende delle compagnie religiose, delle confri ternite.

L'ALTRO: A tutti diciano.

L'ALTRO: Domin, che e' venga!

L'ALTRO: E' verrà troppo ratto.

L'ALTRO: Cinque; perduto l'hai.

L'ALTRO: Sia col malanno.

L'ALTRO: Di quel che perde; e così s'abbi il danno.

Quello che perde dice:

Vuo' tu dire a duo grossi?

L'ALTRO: A un ducato

Et al mantel dirò, se non ti basta.

Ora mette e dice:

Re a dua grossi.

L'ALTRO: Egli è quarto arrivato.

Metti all' avanzo; la cena si guasta. 1

QUELLO che perde dice:

Maladetto sia el di ch' io fu' creato; Costui mi strazia e pela la pollastra.

Ora mette e dice:

Sotto a ciò che tu m' hai.

L'ALTRO: Eccot'el sesto.

Questo carlino è mio; torna pel resto.

Quello che perde, cioè il PRODIGO:

Io non ho più danar, s' io non mi giuoco La cappa.

L'ALTRO :

E' ti sare' vergogna e danno.

Io ti dirò; tu se' un uom da poco;
Cerca fare a tuo padre qualche inganno.
Darsi buon tempo e' mi pare un bel giuoco,
Chè l' uom che gode mai non sente affanno.
Fingi di voler far mercatanzia

E di': mio padre, io vo'la parte mia.

Quel tuo fratel maggiore pare un dormi; Intorno al padre d'ogni tempo il veggio. Nessun quel che mi godo non può tormi; E chi si sta, sempre ne va col peggio.

El FIGLIUOL PRODIGO:

S' io mi dovessi per ischiavo pormi, Io son disposto di pigliar puleggio.

L'ALTRO dice :

Venghin danari; ogni piacer fla nostro.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cioè: l'affare si dispone male, in modo da levarti l'appetito.

Vol. I.

51

Così m' ha sempre esperienzia mostro.

El Figliuol Prodigo dice come e' vuole ingannare suo padre:

A me convien con parole sagace
Nel pozzo al padre mio mostrar la luna;
El guadagnar è pur cosa che piace,
E'l vecchio a questo fin sempre raguna.
Dirògli che lo star fermo dispiace
All' uom che cerca di provar fortuna,
E destramente con industria e arte
Lo condurrò a darmi la mia parte.

## L' altro Compagno:

A me mi par che tu la intenda bene; Fa' pur di dargli parole melate. Se vedi pur che al tuo voler non viene, Fingi per disperato farti frate. Digli che alla vittoria non perviene Colui che aspetta al camminar la state.

El FIGLIUOL PRODIGO dice :

Come alla noce corda del balestro scocca, <sup>2</sup> Non mi morrà, fratel, la lingua in bocca.

Ora ne va al padre e dice:

Salute, padre mio; intendo al tutto In giovento provar la mia ventura. Tristo per certo è giudicare el frutto Che mai per tempo alcun non si matura; Però send' io di esperïenza instrutto, Mi vo' mutar di pelo e di natura. Intendo al perso tempo dar ristoro -Crescendo con onor, stato e tesoro.

Lo stare in casa mia, padre diletto, Mi guida, io mel conosco, a trista sorte. Son da' compagni a molti mal costretto, Perch' io non son con la prudenzia forte; Onde, per dirvi appieno el mio concetto, Disposto son, prima che venga morte, Provar cercando mia ventura altrove, Chè in ogni luogo, padre, è sole e piove.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Aspetta, cioè, a far le cose nel tempo meno propizio.
<sup>2</sup> Così l'unica edizione, con un verso più lungo del dovere. Forse aveva a dire: Come la corda in sulla noce scocca, che è modo usato dal Pulci e dal l'Ambra per indicar cose che sia vicinissima ad accadera.

Ora domanda la parte sua:

La parte che mi tocca alla partita Di voi dal mondo, io la voglio al presente: Darmela allora o darmela ora in vita, A voi v'è poco, e la ragion l'assente.

El PADRE risponde:

Omè, figliuolo, a che crudel ferita Guidi tu oggi la dubbiosa mente! Chi t'ha di tanto error, figliuolo, acceso Per avermi oggi crudelmente offeso?

El Figliuolo: Padre, se questa grazia non mi fai, Per desperato io mi torrò la vita.

El Padre dice:

Dunque l'amato padre lasserai?

El Figliuolo dice:

Che posso io far, se così il Ciel m' invita?

El Padre: Non creder, figliuol mio, ch' io viva mai.

El Figurolo:

Col tempo al fin si sana ogni ferita.

Fermato ho il pensier mio, padre diletto,

E'l Ciel non mi torre' da tal concetto.

Di spaccio, o padre mio, sol ti richieggo,

E quello ch' io ho aver, venghi pur presto.

El PADRE dice:

Più crudo ch' un Neron, figliuol, ti veggo; Omè, fortuna, che vorrà dir questo?

El Figlipolo:

Questo partito, o caro padre, eleggo Per farmi con virtù sagace e desto.

El PADRE dice:

Se qui, dolce figliuol, solo mi lasci
Pensa di che dolore el mio cor pasci.
Non pensi tu, figliuol, quanti sospiri
E quanti affanni el tuo padre oggi sente?
Omè, che a pietà de' mia martiri
Si placherebbe ogni crudo serpente!

El Figlivolo:

Non fa bisogno che pregando aggiri Colui che per pietà non si risente: Un tratto el pensier mio è fermo e saldo E quanto prieghi più, più mi riscaldo. El Padre dice: Disposto son, figliuol, farti contento

E fare a te quel che e' padri non fanno: E se non t'ha piegato el mio lamento, Non è passato ancor la state e l'anno: Tal volta un pensa dar le vele al vento Che poi ritorna con vergogna e danno; Torrommi in vita quel che morte solo Transmuta in un erede e buon figliuolo.

El Fratel maggiore dice:

Quanto sei tu, fratel, del senno fuora! Che ti manca, se non l'ira di Dio? Tu vedi pur quanto il padre ci onora E quanto egli è clemente, giusto e pio.

El Figliuol Prodigo:

Se ti piace star seco alla buon ora. Stavi a tua posta; io non vi vo' star io; Io ho speranza raddoppiar le poste.

El MAGGIORE dice:

Si, se tu non fai'l conto senza l'oste.

El Prodigo dice: Ben sai che l'uom che non gli basta el core Non vuol mai perder d'occhio la profenda; Tu se' un frutto di poco sapore: Chi poco ha, convien che poco spenda: Mai non si posa l'uom che cerca onore; Dunque a tua posta, fratel mio, merenda.

El MAGGIORE:

Merendone è colui che 'l tempo perde: Stiamo a veder chi di noi resta al verde.

El Prodigo dice al padre:

Dè, padre, non mi date più parole; El tempo passa, e la fretta mi caccia.

El PADRE risponde:

Tanto di te, figliuol, m' incresce e duole, Che per dolore ogni mio senso adiaccia. Piegarsi el salcio, perchè è verde, suole; Ma te la crudeltà, figliuolo, abbraccia.

El Figliuol Prodigo:

Padre, questo parlar punto non muove Colui ch' à volto il suo pensiero altrove. La parte mia, se gli è possibil, venga,

Ch'ogni altra cosa è un parlare a' morti.

1 Cioè: i tinital, i merendoni, come li chiama più sotto, si contentano del

#### El PADRE dice:

Può esser che si crudo ti mantenga Che tu non oda e' mia dolci conforti? Poi che tu vuoi che la morte mi spenga, Fa' che con esso teco el mio cuor porti.

Ora gli dà il coltello e dice:

Togli il coltel, figliuol, trai fuor del petto Quel che alfin sazierà tuo van concetto.

El Figliuol Prodigo:

Dè, padre, non mi date più tormento: El Ciel non mi torre' da questa impresa. Dato ho col pensier mio le vele al vento, Adunque in vano ogni parola è spesa.

El PADRE dice al Cassiere:

Or oltre, cassier mio, fallo contento, Io vo'in pace portar si grave offesa. Dieci mila ducati d'oro fino Daràgli presto, e vadi al suo cammino.

El PADRE gli dà la benedizione :

La mia benedizion, benchè non chiesta
Per te mi sia, io te la do, figliuolo.
Segui con la virtù la vita onesta,
Chè teso troverrai più d'un lacciuolo.
Di spender, mentre arai, sempre in gran festa
Sarai tenuto, e non mangerai solo;
Ma se la roba o 'l danaio verrà meno
Presto farassi ogni bel prato, fieno.

El CASSIERE dice:

Ecco il sacchetto.

El Padre dice: Or su, prendilo in mano,
Questa è la parte tua che tanto brami;
Divisa appunto per metà l'abbiano,
Acciò che indarno poi soccorso chiami.

El Figliuol Prodigo dice:

Adio, vi lasso.

El PADRE:

O figliuol mio provano! 
Va', segui el mondo e le sue frondi e rami,
Ch' io ho speranza un di vederti in tanto
Dolor, che 'l cibo tuo sarà sol pianto.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ostinato, caparbio a tutta prova: ed ha esempio del Sacchetti, del Pulci e d'altri.

El Prodigo trova e' compagni e dice:

Buon di, compagni mia.

Uno de' compagni risponde: Buon di ti doni Colui ch' è del cuor tuo suprema stella.

El Prodigo dice:

Io ho il cappello e la cappa e li sproni; Ora al vostro piacer montiamo in sella.

Uno Compagno dice:

Di sommo gaudio e'nostri cuor rintruoni; E' ci sarà per te buona novella.

El Figliuol Prodigo:

Migliore a'giorni miei non l'ebbi mai:
Giovane e sciolto, e ho denari assai.

Io ho col padre mio fatto oggi colta,
E vendemmiato l'uva ch'era acerba:
In vita porto meco la ricolta
Che dopo morte alli eredi si serba,
A tempo s'è la ruota oggi rivolta,
Tal ch'io mietuto ho la spiga in erba.
Danari io ho da trionfare e spendere,
Tanti, ch'io crederei la morte offendere.

Un ALTRO de' compagni dice:

Per mille volte il ben venuto sia: Di tanta tua ventura ognun fa festa. Paràti siam per farti compagnia, Come ricerca tua amicizia onesta.

L'altro COMPAGNO:

La vita nostra a' tuo comandi sia, Chè la scarsella ognun che dorme, desta. Comanda pur, ch' ogni cosa fareno Infin che San Giovanni non vien meno. <sup>1</sup>

El FIGLIUOL PRODIGO dice:

Io vo', compagni mia, che noi facciamo Tranquilla vita con sollazzo e gioco, Amore in ogni parte seguitiamo, Chè non s'accende senza legne el foco.

Uno COMPAGNO:

Ad ogni modo poi noi ci moiamo, Et, alla morte, il tesor giova poco.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cioè: finchè non vengono meno i danari, sui quali era incisa l'effigie del Santo.

Dunque goder si vuol nel tempo verde, Chè dopo, morte, ogni piacer si perde.

El FIGLIUOL PRODIGO dice:

Orsù, pigliam partito al caso nostro: Di porto in porto sollazzando andreno: E come e' c' è qualche bel volto mostro Con ogni industria quel seguiteremo.

Uno Compagno dice:

Venghi danar, chè s' io combatto e giostro El mondo al poter mio verrebbe meno. Se fussi ben la reina Giovanna <sup>a</sup> La fo venir con un fischio alla ragna.

Partiti costoro, el Padre del figliuol prodigo si lamenta e dice: Figliuol, dove se' tu ch' io non ti veggio?

Figliuol, chi ti tien or che tu non caggi? Figliuol, chi t'insegnò seguir il peggio? Figliuol, dove sono ora e'tua viaggi? Figliuol, per tuo amor la morte chieggio. Figliuol, chi mi ritiene in tanti oltraggi? Figliuol, se indrieto al tuo padre non torni Finirò ne'sospir la vita e'giorni.

Ora comanda si facci limosine:

Limosina ad ognun che qui la chiede. Vo' che si dia, con carità e pace.

Un Servo dice:

Questo è buon mezzo ad ottener merzede, Però seguiterem quanto a voi piace. Un monte fa andar l'uom che ben crede Chè dove è fiamma assai, v'è sempre brace; Non dubitate, chè di sopra nasce Ciò che di bene in noi la mente pasce.

El Padre dice al Figliuolo maggiore:

O dolce figliuol mio, poichè la sorte M' ha dato che tu sia mio solo erede, Poi che Pietà per me chiuse ha le porte, Idio qualche buon fin di questo vede. Sempre vo' sospirar, tanto che morte Arà del pianto mio qualche merzede,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Qui intenderà della regina Giovanna di Napoli, che si affida di aver in suo potere co' denari, parlandone come di persona viva: chè certo la Rappresentazione è di età posteriore.

Chè stare in vita senza il mio conforto Morendo vivo, e vivendo son morto.

El Figliuolo maggiore conforta el padre:

Padre diletto, refrigerio e pace
Di questo afflitto, anzi smarrito core,
Se 'l viver mio con voi più ch' altro piace,
Piacciavi di passar tanto dolore;
Questo mondo è, come ognun sa, fallace,
E prima è secco, che sia nato el fiore:
Pensate che 'l Signor che vede il tutto
Visto ha del suo partir qualche buon frutto.

El PADRE risponde:

Per tuo amor, figliuol, parato sono
Portare in pace si crudel tormento;
Sol ti ricordo el conservarti buono,
Chè morte corre e vola più che un vento;
Benchè la grazia del Signor sia dono
Col quale chi piace a lui sol fa contento,
Pur, preparando della strada el porto,
Idio sa dar la vita a un ch'è morto.

Ora comanda che'l figliuolo maggiore vada in villa:

Or perchè el tempo alla ricolta viene, Io vo' che in villa alquanti giorni stia; La roba con fatica si mantiene, Chè come un vento ella fugge e va via.

El Figliuolo risponde:

Al padre comandar sol si conviene, Et al figlio ubidir quanto disia. Però partendo, el voler vostro appunto Adempierò, com' io sarò là giunto.

Ora la istoria torna al FIGLIUOLO PRODIGO che essendo giunto al porto, dice a' compagni:

Io mi sento, compagni, in modo stracco Che 'l pollo mangierei non sendo pesto.¹ I' non son uso a esser veltro o bracco Nè ir digiuno, a questo modo, presto.

Uno de' compagni dice :

Io per me mangerei, potendo, a macco,

¹ Di persona debole e sunita dal male, si dice ch' é ridotta al pollo pesto; qui schersando dice di essere stracco, ma che mangerebbe pollo non pesto.

Et anco crederei lanciare a sesto. 1

L'altro Compagno dice:

Et io con l'oste mangierei l'ostessa, Se la mi fussi in tavola oggi messa.

El Figliuol Prodigo:

E' si vorrebbe dar l' ofizio a uno Che fussi in su gli scotti esperto e saggio.

Uno de' compagni:

E sare' buon di darlo al nostro Bruno, Che vuol sempre con l'oste aver vantaggio.

Bruno risponde:

Io tiro a me più che alla macchia el pruno, <sup>2</sup> E vò in cucina e ogni cosa assaggio, E per veder se gli è buon vino in cella Porto sempre el bicchier nella scarsella.

El Prodigo gli dà danari e dice:

Or su, faccianlo scalco, egli è dovere : Tò questo intanto, per far buone spese.

Bruno risponde:

Non dubitate, io vi farò godere Chè di quel d'altri io fui sempre cortese: Non son prima levato ch' io vo' bere: Più che Margutte, mi fo' del paese, In pronto, esperto; e con l'oste motteggio, Tanto che sempre ottengo quel ch' io chieggio.

L'OSTE si fa loro incontro e dice:

Compagni, se vi piace alloggiar meco Io ho da farvi trionfare, e bene. Trebian, razese, malvagia e greco, Che oste al mondo miglior non gli tiene.

Bruno spenditore:

Domanda l'oste se gli ha buon vin seco! Altro che parolette ci conviene!

L'OSTE dice: A' vostri par non si usa dar parole:

Io so appunto dove il dente duole.

Per dirvi el vero, io ho per darvi: lesso, Capponi ispanti, istiati e perfetti; <sup>8</sup>

Sembra voler dire, vantandosi, che sarebbe in grado di far crapula, e reggerla così bene da poter poi anche lanciare a sesto, cio è giuocare al calcio e cogliere nel segno.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fa elogio del suo modo di spendere, del procurare il suo vantaggio con poca pesa. Anche oggi di persona molto economa, si dice che è tirata, che tira nei mezzi.
<sup>3</sup> Capponi magnifici e tenuti in stia.

El salsicciuol con la vitella appresso, Con torte vantaggiate e buon guazzetti; Pollastri arrosto, a dichiararvi espresso, Cibi che al gusto sien puliti e netti; Pipioni e tordi e tortole e fagiani, Vin tondi <sup>1</sup> e bruschi, e diversi trebiani.

Occi anche poi, per più vostro sollazzo, Un tavolier co' dadi e con le carte; Mettete a vostro modo il corpo a guazzo, <sup>3</sup> Chè per darvi piacer ci ho tutte l' arte.

Bruno dice: Intendo di star qui, s' io non impazzo. El Prodico: E noi siam per seguirti in ogni parte. L'Oste dice: Or oltre, drento, a riposarvi entrate, Infin che le vivande sien trovate.

L'OSTE dice al famiglio:

Che fai tu, Dormi? e' par proprio un uom cotto; Dè, non piantar e' porri, per tua fè! <sup>3</sup> Ch' hai tu che tieni così le man sotto?

El Dormi risponde:

È 'l vin ch' io porto, e non lo vo' per me.

L' OSTE:

Tu fusti sempre mai cattivo e ghiotto: Tu muterai, s'io mi t'accosto, el piè. Fa'che in cucina ogni cosa si spacci, E quello che s'ha a far, presto si facci.

L'OSTE va, e truova certi ruffiani, e dice loro che venghino all'osteria a giuntare certi che vi sono:

Compagni, io ho più tordi nella ragna! A tempo volteran, chi ben zimbella. Chi non s'arrischia mai, poco guadagna; In varii modi el cacciator uccella.

Uno di loro dice :

La nostra lana è più là che di Spagna; \* Al primo intende el savio chi favella.

<sup>1</sup> Il Fortiguerri ha vino tondarello, e si dice di vino che abbia brio sens' essere sdolcinato.

<sup>2</sup> Non saprei dar ragione precisa della frase, che sembra voler significare: Fate liberamente, pensatele tutte per sguazzare nei placeri, che potrò ad ogni modo contentarvi come più vi aggrada.

Piantare i porri, cioè starsi a baloccare, trattenersi a far cose inutili.
Cioè: noi siamo lane più fini che quelle di Spagna. Anchè al di d'oggi
parlando di persone, si dice ironicamente: È una buona lana.

L'OSTE dice: Certi pippion da pelare a diletto:

Sicchè venite dentro, ch' io v' aspetto.

Uno di loro dice:

Che gente sono?

L' OSTE : Pollastrini in stia.

El RUFFIANO:

Hanno mongioia? 1

L' OSTE :

El RUFFIANO:

Allo sbraciare, assai. 2

El vestir loro?

L' OSTE: È tutto leggiadria:

Zazzere lunghe, e ricamati assai.

Uno di loro dice:

Oste, intendi ben la voglia mia: Con teco queste cose porterai, Mettile innanzi lor, poi noi verremo, E s'ella è lana, la scardasseremo.

L'oste torna a casa, e 'l Prodigo dice:

A'ci tu, oste, un libriccin da dire L'offizio, perchè l'ozio ci molesta?

L'OSTE risponde:

Io l'ho per certo, a non voler mentire, E farollo venir per darvi festa; Tanto ho bene quanto io posso servire, Chè la natura mia sempre fu questa.

L'OSTE dice al garzone:

Adunque, Dormi, un paio di carte truova Che sien dipinte, e con la stampa nuova.

El Dormi porta le carte e dice:

Ecco le carte e' dadi e '1 tavoliere: Io so servir, quando è bisogno, a doppio: Però tal volta, quando io uso bere, Non dite che nel vin dormendo alloppio.

Bruno dice: Prima ch' io parta io ti farò godere, Chè con tuo pari anch'io spesso m'accoppio.

El Prodigo: Che giuochi farem noi?

El COMPAGNO: A chi me' chiede:

Chè quivi almen ognun sua ragion vede.

<sup>1</sup> Cioè danari, ed è modo venuto dal francese. Oggi si dice mengoi. 3 Allo sbraciar che fanno, cioè, come spiega il Berdonati: al vantarsi, par che ne abbiano assai.

In questo giungono e'ruffiani, e Uno di loro dice:

Buon di, compagni, che arte è la vostra?

El FIGLIUOL PRODIGO risponde:

Chi nol vedesse, sare' cieco bene. Se voi volete meco entrare in giostra, Per tutti el mio cassier, banco oggi tiene.

Uno di quelli ruffiani dice:

El gioco in ver non fu mai l'arte nostra, Pur per ispasso un di noi in campo viene: Duo para di ducati io giocherò, E s'io gli perdo, a dormir me n'andrò.

El Prodico: Questa battaglia io la vo' far solo io, E spero in poche poste farlo chiaro.

El RUFFIANO dice:

S' io perderò, io perderò del mio, Chè molte volte alle mie spese imparo.

El Prodigo: Vuo' tu alzare?

El Ruffiano: Io non lo stimo un fio;
Io alzerò, mentre ch' i' ho danaro.

El Prodigo: Sopra a questo ducato.

El Ruffiano: Ecco 'l secondo:

Nel primo io ho avuto l'uovo mondo.

El FIGLIUOL PRODIGO mette maggior posta, e dice:

Sopra a due coppie.

El RUFFIANO dice:

A tutti, son per dire

El Ruffiano dice:
Sopra; io l'ho vinta.

. Io me lo vego appunto.

El Prodigo:
Ora rimette di nuovo:

Sopra a dieci ducati.

El Ruffiano dice: E' mi fa ire.

El Figliuol Prodigo:

Et io vo dieci miglia, essendo punto.

El Ruffiano dice:

Sopra, egli è quarto: io non posso perire, Da poi ch'i' son, dov'io volevo, giunto.

Ora mette el Figliuol Prodigo di nuovo, e dice:
Sopra a diciotto.

El Ruffiano:

Et a diciotto sia:

Chè paura non regna in casa mia. El RUFFIANO la vince, e dice:

Questa è vinta per me, mettine or cento.

Cioè: ho avuto quel che desideravo senza mia troppa fatica.

El Prodigo: E cento sien, poi che fortuna vuole.

Ora chiede: Sotto, da poi che sopra è per me spento.

Sotto venendo secondo, el FIGLIUOL PRODIGO dice:

Egli è secondo, a dispetto del sole: Vedrai ch' i' resterò destrutto e spento:

La bolgia scema, e questo è quel che duole.

Ora chiede Re, dicendo:

Re a questi altri, senza annoverare.

Ora el Ruffiano vincendo dice:

Re; io l'ho vinta, e voglio a me tirare.

Uno de' compagni del figliuolo prodigo dice:

Compagno, un milion ne perderesti: Tu se' pipione, e lui è volpe vecchia. El tuo con esso lui mai non vedresti, E ti dà ber col fiasco e con la secchia.

Risponde el Figliuolo Prodigo:

Levarmi or ch' i' ho perso tu vorresti? Questa è altra puntura che di pecchia.

Ora mette e dice:

Asso a mille ducati.

El RUFFIANO:

O asso buono!

Felice sempre s'io la vinco, sono. Vincendo el RUFFIANO, dice tirando a se:

Io l'ho pur vinta.
El Figliuol Prodigo:

ı. Oh maladetta sorte!

Vedi come in un punto io fo del resto. Che non vieni ora a devorarmi, morte, Poichè condotto mi ritrovo a questo?

Bruno suo compagno, dice:

Non ti dissi io? tu ti mostravi forte: Meglio era darsi a qualche passo onesto.

El RUFFIANO che ha vinto, dice a l'Oste:

Oste, per osservar l'usanza, prendi Dieci ducati, e que'ti godi e spendi.

L'OSTE dice al Prodigo:

Fratello, in verità mi duole assai Che tu abbi perduto in questo loco: Or, quando piace a te, mi pagherai, E poi restate a vostro modo al fuoco.

Bruno spenditore dice:

<sup>4</sup> Ti serve in tutti i gusti o, come oggi si dice, di barba e di perrucca; cioè ti supera in ogni mode.

Che hai tu avere?

L'OSTE risponde: Avaro non fu' mai.

Quattro ducati in verità è poco: Pur, quando nulla avessi, in cortesia Dispenso volentier la roba mia.

Ora offerisce loro altri spassi:

Se volete altri piaceri o altri spassi, Come ricerca el flor di gioventù, Ogni sollazzo a voi per me darassi, Chè sempre liberale al mondo fu'.

El FIGLIUOL PRODIGO dice:

Si grato inverso noi questo oste fassi, Ch'io non so se a'miei di ne viddi più.

Ora dice all'Oste:

Se c'è qual cosa da toccar col dente, <sup>1</sup>
Io son per offerirti un bel presente.

L' OSTE dice: Io ho qui presso una cosa specchiata
Ch' è il fonte, in verità, di leggiadria.
Duo giorni o tre che l' è qui arrivata,
E òlla sotto alla custodia mia.

El Figliuol Prodigo dice:

Vuole esser la fatica compensata: Però questo doppion vo'che tuo sia.

L'OSTE dice: Un cenno basta a chi è uso a intendere:
Ogni cosa s'ottien col largo spendere.

Uno dei suoi compagni al Prodigo dice:

Tu se', compagno, troppo liberale; Ogni gran monte si fa spesso un piano.

El Figliuol Prodigo:

El contentarsi è quel che giova e vale; A ogni modo ogni cosa lasciano.

El Compagno:

E'non c'è roba per un carnasciale: 2 E s'ella manca, che modi tegniano?

El FIGLIUOL PRODIGO:

Tu pensi troppo in là, capo d'arpione: La roba manca a qualche vil poltrone.

El PRODIGO si parte e dice:

A dio, vi lascio.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Casa da toccar col dente, significharebbe veramente roba da mangiare, ma qui trattasi d'altra carne che a lesso o arrosto.
<sup>2</sup> Non riman tanto da far carnequie.

Orsù, stiamo a vedere Uno de suoi compagni: Che domin fia!

Tu l'udirai poi dire. El Propigo:

El Compagno dice:

Già, disse l'orso, e' sia di molte pere: 1 El tempo pur lo fece poi mentire.

Uno COMPAGNO:

Or oltre, addio; noi siamo al tuo piacere: Presto vedremo el fin che de' seguire. Per qualche giorno noi t'aspettereno, Ma guarda che 'l tesor non venghi meno.

L' OSTE dice al famiglio:

Currado, con costui secreto andrai Alla Lucrezia e parlera'gli accorto: Che sia a me fratel tu gli dirai, E fa' di guidar ben la nave in porto.

CURRADO risponde e dice:

Sempre e' polli per me, padron, mangiai,1 A dirvi appunto el mio pensiero scorto; Pur tuttavolta, s' io vego l' unzione Io entrerò bisognando in prigione.

El Prodigo ali da danari e dice:

Tè questi, non temer; ch' io son si largo Ch'i' dono molte volte a chi non chiede: Delle mie cose volentier ne spargo. Come ciascun di voi aperto vede.

Currado dice:

Io veggo con dua occhi più ch' un Argo: Pur dove va el danaio, manca ogni fede.

L'OSTE dice a Currado:

Or oltre, andate, e per mia parte digli Che con destreza il rasoio assottigli.

Che meni leggermente il rasoio: che peli questo pello sensa farlo stridere.

<sup>1</sup> Il Bellincioni: L'orso disse anche: e' fia di molte pere veggendo ben fiorito il pero il maggio. E dicesi di speranse che si dubita abbiansi ad effet-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Io, dice il servo, non ho mai fatto il mezzano, (portare i polli vuol dire infatti fare il mezzano d'amore): certe cose le faccio per me: pur se ci saron danari (l'unzione) lo farò, perchè per danari mi adatto anche a andar in pri-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Par che significhi: io veggo benissimo, ma quando si tratta di dana-ri, la fede non basta, ci vuole il fatto.

Currado mena via el Prodigo; et in questo mezzo el PADRE si duole della partita del figliuolo:

Passa via el tempo, el mese, l'anno, e'l giorno:
Così pian pian si va correndo a morte
E'l mio dolce tesor non fa ritorno.
O ore, lunghe, che fusti già si corte!
Spesso rivolto gli occhi intorno intorno,
Nè però s'apre di pietà le porte.
Figliuol diletto, e' mia sospir non senti,
Poi che del fallo tuo più non ti penti!
Io tanto chiamerò con pianti e urla
Che a pietà moverò le fiere e' sassi!
Io avevo ogni bene, or non ho nulla.

Uno suo SERVO dice:

Forse che co' compagni si trastulla: Chi sa s'egli ha voltato indrieto e' passi. Vuolsi sperare in Dio che tutto intende, Che'l darsi affanno, el core e l'alma offende.

Ora torna la istoria all'ANCILLA che scaccia via el Figliuolo Prodigo in camicia e scalzo, e dice:

Almen di villa el maggiore tornassi.

Che fa tu qui, ghiotton? leva su presto, Io ti farò coprir di bastonate.

El Buffiano:

Parti, ribaldo, che sia cosa onesta Venir quando le porte son serrate?

El Prodico: Hai tu veduto che bel giuoco è questo
Da rincarar le scope e le granate?¹
Or che le veste e'l tesor m' hanno tolto,
Io son chiamato ladroncello e stolto.

El Ruffiano dice:

La dice il ver: non ti vergogni tu? Poltron, va, cerca di rubare altrove. Io t'imprometto, se tu parli più Che tu vedrai se la gragnuola piove.

El Prodigo dice:

Tu m'hai, fortuna, pur guidato in giù,

4 Parrebbe che qui volesse alludere alle bastonate che gli danno, alle scope e granate che gli rompono sulle spalle tante, che le farebbero crascere di prezzo. Ma si potrebbe anche credere che il prodigo accenni alle bastonate che meriterebbero coloro che lo scacciano dopo averlo spogliato. E'l frutto è questo di tue false prove. Hanno e'compagni mia netto el paese, Come io mancai di far lor buone spese.

Ora dice fra sè: Danar non ho, nè amici o parenti:

A me convien truovar qualche ventura. Io sento nel cor mio mille serpenti; Schiavo farommi, e fui già in tanta altura. Soccorri, morte, a' mia crudel tormenti, E taglia me con la tua falce dura. Farommi servo per nutrir la vita, Poi che a tanta miseria el ciel m' invita.

Ora piangendo dice:

Dove sono le mie veste e' gran tesori? Dove del padre mio l'amore intenso? Dove sono ora e' ricevuti onori? Dove è la patria e' gran tributi e'l censo? Dove son tanti frutti e tanti fiori? Dove è l'ingegno, la prudenza e'l senso? Dove è il fratello e la speranza mia Che qualche aiuto a questo corpo dia?

Veggendo e' suoi compagni dice:

Io veggo dalla lunga e' mia compagni: Andrò io mai a rivederli nudo? Occhi, e' convien che nel dolor vi bagni, Poì ch' i' son fatto alla miseria scudo. Fortuna, questi sono e' tua guadagni: Omè, che per l' affanno io triemo e sudo. A loro incontro io vo' piangendo ire, E provar se mi voglion rivestire.

Ora dice a' suoi compagni:

Compagni mia, buon di: qualche soccorso Porgete a questa nuda carne mia: Fortuna m'ha, come vedete, morso, Tal ch'io non so, infelice, dov'io sia.

Uno de' compagni mostra di non lo conoscere, e dice:

Tu debbi col vedere aver trascorso,

O ito per gli occhiali in Balordia:

Ovel to ti cie alcun di nei pen ce

Qual tu ti sia, alcun di noi non sa, Sicchè a tua posta el tuo viaggio fa.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tu devi esser andato nel paese de' Balordi per provvederti d'occhieli.

#### El Prodigo dice loro:

Come? non sono io quel che sempre meco Menato v'ho con piacere e sollazzo? Io so pur ch'io non son tedesco o greco.

Uno COMPAGNO dileggiandolo dice:

E basta ben, se tu se' ebro o pazzo. Se tu credessi volerci far cieco Direi che'l mio cervello andassi a guazzo. <sup>t</sup> Nessun di noi non ti conobbe mai: Però a spasso, per tua fè, n'andrai.

#### El Prodigo dice loro:

Omè, son questi e' piaceri e' diletti Che tante volte abbiamo avuti insieme?

## Uno COMPAGNO:

Deh, per la fede tua, se tu non netti,<sup>2</sup> Io ti trarrò del capo ogni mal seme.

#### L' altro COMPAGNO:

Va', truova uno spedal che ti raccetti, Chè qui non è fra noi da porci speme: A Tremoleto e' si vuol dargli soldo, a Chè v' è gran nicistà d'un manigoldo.

## El Prodigo dice:

Or vedi, poverel, dove io mi truovo!

Vedi dov' è la mia vita superba!

Morire al tutto desperato apruovo,

Poi che pietà per me più non si serba.

Non ho da comperar, non ch'altro, un uovo,

E'l cibo mio sarà di pianto e d'erba.

Poi che fu dato all' uman corpo inizio

Udito non fu mai simil supplizio.

## Partendosi dice:

Che deggio dunque far, misero a me, Essendo nudo e privo d'ogni bene? Ire accattando, l'arte mia non è: Et pure el cibo ogni animal sostiene.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Frase viva anche oggi, ma non registrata, che vale andar il cervello ia acqua, cioè perder il cervello.

<sup>2</sup> Nettare, o come dice più addietro: Nettare il paese, vale andarsene

eia con prestezza.

<sup>5</sup> Tramoleto è nome di paese, e ve n'ha più d'uno in Toscana così chiamato; ma qui evidentemente il compagno vuol burlarii del Prodigo vedendolo tramare dal freddo e dalla vergogna.

Vedi, ingrato figliuol, dove tu se'! Chi fugge il padre suo, dove perviene! Pormi per fante e per ischiavo voglio, Poi ch'i' ho perso el tesoro e'l rigoglio.

## Ora truova un cittadino e dice:

Vorresti voi, o gentil uom, tenere Per vostro schiavo un poverello afflitto? Sol basterammi un po' di pane avere, Chè per la fame non mi reggo ritto.

El CITTADINO risponde:

Chi<sup>°</sup>ti potrebbe in vita sostenere, Essendo in verità tanto sconfitto, Ingnudo e scalzo, e non avendo in dosso? Per me, vestirti, o fratel mio, non posso.

Ora dice di torlo a guardare e' porci:

Pure io ho certi porci in villa mia: Volendo que' guardar, ti piglierò.

El Prodico: Purche del pane e dell'acqua vi sia, In pace ogni disagio porterò.

El CITTADINO al famiglio dice:

Orsù, Arrigo, va, menalo via.

ARRIGO dice al padrone:

Quella gonnella bigia gli darò.

#### El CITTADINO:

Io son contento: e farina di ghiande E castagnacci sien le sue vivande.

ARRIGO dice al Prodigo :

Vieni meco, compagno, ecco qui el loco
Dove sarà la tua abitazione:
Quando e' ti piove a dosso, accendi el fuoco,
E fa con queste ghiande collezione.
E se per ora el padron ti dà poco,
Lo fa, chè vuol provar tua condizione.
A questi porci sopra tutto attendi;
E fa di mangiar poco, e poco spendi.

# El Prodigo dolendosi dice:

O miseria mortal, può esser questo Ch'io sia condotto a si crudel penuria? Contra di me s'è il mio peccato desto, Che trasmutato m'ha d'un uom in furia; Chi mi tien ch' io non pigli oggi un capestro A vendicar di me stesso la 'ngiuria? Consigliami, Signor; dammi fortezza, Ch' ogni mio senso pel dolor si spezza.

Impari ognun che vuol pigliar esemplo Dalla mia gioventù, dov' oggi sono. Chè quando ora infelice mi contemplo, Penso quanto el morir mi sare' buono. Fuggendo in puerizia el divin templo, Messi e' costumi e'l padre in abbandono: Lo stato mio, che fu già tanto grande, È di guardare e' porci, e pascer ghiande.

O quanti mercenari ha il padre nostro Nella sua casa, che di pane abbondano! A me le ghiande a gran fatica è mostro, Che a pensarlo e' mia sensi si confondano! Co' porci, nudo, e con le fiere giostro, Nè grazia alcuna in me le stelle infondano. O Dio, ripara a si crudo tormento, Chè un santo, non che io, n' are' spavento!

Ora dice di tornar al padre:

Io so quel ch' io farò: io l' ho pensato: Al padre mio io tornerò con fede: Dirògli con sospiri: Io ho errato, Abbi del fallo mio, padre, merzede. So non son degno esser figliuol chiamato, Come pel fallo mio chiaro si vede; Almeno un mercenar non mi negare, Chè, per servirti, ischiavo mi vo'fare.

Mentre che va, dice:

Fermate il passo chi veder mi vuole, E chi vuol far la vita sua perfetta. Taverne e balli e le secrete scuole Fanno come il zimbel che sempre alletta. Non crediate, fratelli, alle parole Di chi si mostra tordo, et è civetta. Tenete, o giovanetti, l'arco teso; Chè chi si guarda è rare volte offeso.

· Vedendo el padre discosto, dice:

Omè, che dalla lunga el padre mio Io vego, e triemo, e nel dolore adiaccio. Oime, peccator perverso e rio, Vorrai tu per toccarlo alzar el braccio? Soccorri al pianto mio, pietoso Dio, Acciò ch' io spezzi del peccato el laccio. Vergogna mi ritien, ragion mi dice: Ritorna; vuo' tu star sempre infelice?

E giungendo al padre, dice ginocchioni:

Peccavi, padre, in celum et coram te: Io non son degno esser chiamato figlio. Benigno padre, abbi di me merzè, Che per vergogna alzar non posso el ciglio. Vedi la mia superbia or dove ell'è, Per aver io fuggito el tuo consiglio. Un de tuo' mercenarii, o padre mio, Piacciati farmi, per lo amor di Dio.

El Padre lo guarda, e dice rallegrandosi:

Oimè, figliuol mio! egli è pur desso! Può esser ch' io ti vegga in tanto scherno? Chi t'ha, dolce figliuol, si manomesso? Che tu mi pari uscito dello inferno? Questo vestir bestial, chi te l'ha messo? A pena el volto tuo ch' io lo discerno. Omè, soccorso; l'allegrezza è tanta Che'l cor nel gaudio si divide e schianta.

Ora l'abbraccia dicendo:

È questo el volto del mio bel tesoro, Ch' io baciai tanto nella sua partita? Son questi gli occhi, ove io vivendo moro, Pe' quai venuto son da morte a vita? Mercenarii, figliuol, saran coloro Che serviranno tua alma gradita.

Ora comanda a' servi che portino le veste bianche, e l'alba stola: Presto portate a una mia parola

Per ornar sua persona, l'alba stola.

Ora si cava l'anello, e mettelo in dito al figliuolo:

L'anel ch'al dito mio tenuto ho tanto Con quel ti sposo in segno di vittoria. Pel gaudio el cor mi si distilla in pianto, E perdo lo intelletto e la memoria. Di stare in piè, figliuol, più non mi vanto, O vera pace alla mia somma gloria. Baciar ti vo', figliuol, dal capo al piede, Chè un tanto amor nol prova chi nol vede.

Ora comanda che si facci un convito, e dice:

Su presto, servi, un convito si faccia Con suoni e canti e con letizia e festa. E' par che 'l cor di gaudio si disfaccia: Ome che gran letizia è stata questa!

Ora dice al figliuolo:

Figliuolo, el tuo buon padre alquanto abbraccia, Che essendo spento, da morte si desta.

Poi dice a' servi che ammazzino el vitel sagginato:
El vitel sagginato ancor s'uccida,

E con letizia ognun trionfi e rida.

Lo SCALCO dice a' servi:

Presto su, servi, le mense in assetto : Vedete che 'l signor vostro si strugge.

Uno SERVO dice:

El gaudio è tal ch' io moio nel diletto; Per noi el paradiso oggi resurge.

Lo SCALCO dice :

Prestezza vuole un servidor perfetto, Chè'l brieve tempo più che'l vento fugge. Dunque con diligenzia e con amore Fate quanto comanda oggi el signore.

Torna la istoria al Figliuolo Maggiore, che dice di tornare:

Tempo è ch' i' debba al mio padre tornare
Ch' i' sono in verità troppo indugiato.
Chi ama teme, e mai non può posare,
E spezialmente quel che l' ha provato.
L' amor paterno è tanto singulare,
Quando gli è dal timor di Dio guidato,
Che stimar non si può cosa più degna:
Però vo'ritornare alla sua insegna.

Tornando el FIGLIUOLO MAGGIORE, essendo appresso alla casa sente sonare, e dice:

Che suoni sento io in casa del mio padre? Sarebbe mai uscito della mente?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sagginato può voler indicare il color del pelame, o anche il genere di nutrimento dato al vitello per ingrassarlo. Questo secondo sense è il più probabile, perchè così è interpretato il saginatum della volgata.

Queste son cose inique, oscure e ladre: Odi, quanto romor drento si sente! Poi ch' io usci' del ventre di mia madre Mai più tanto furor el mio cor sente.

Ora domanda uno, e dice:

Sapresti, sozio mio, che vuol dir quello? QUELLO gli risponde:

È perchè gli è tornato el tuo fratello.

Seguita dicendo:

Anne preso il tuo padre tal conforto Che, come vedi, ogni cosa è letizia: El vitel sagginato ancora ha morto Con festa e gaudio, e con somma dovizia.

El Figliuolo Maggiore, adirato dice:

Può esser ch' io riceva si gran torto?

Dove è del padre mio la sua giustizia?

Io che non parti' mai dal suo volere

Non posso appena d'uno agnel godere.

Io ho disposto non entrar più drento Per non sentire al cuor si grave scoppio: Minor sarà l'affanno e'l mio tormento Ouando la ingiuria io non vedrò con l'occhio.

Quello Compagno dice riprendendolo:

Tu non la intendi ben, per quanto io sento; Entrando in casa tu serai el finocchio; <sup>1</sup> Chè, al gaudio del padre e del fratello Porrai la gemma al prezioso anello.

Quello Compagno dice di volere ire lui a dirlo al padre:

Et io al padre tuo vo' farlo chiaro, Acciocchè sappi come tu se' giunto.

El Fratel Maggiore dice:

Va, a tua posta; io ho preso el partito: <sup>2</sup> Chè troppo dura cosa è l'esser punto.

Ora va, e dice al padre come el figliuolo è tornato:
Signore, all'uscio è il tuo figlio caro,
Nel volto, in verità, turbato e spunto.
In casa entrare in alcun modo vuole,
Che, in verità, e' me ne incresce e duole.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Par che si debba intendere, avuto anco riguardo ai due versi seguenti, come sa dicesse: il condimento di questa vivanda, colui che compira la festa.

<sup>2</sup> Così la stampa: ma la rima è sbagliata; forse doveva dire ripare.

El PADRE maravigliandosi dice:

Che mi di'tu? questa è dunque la festa Che vorrà fare al suo fratel diletto? Fortuna ancor di conturbar non resta Ouel gaudio che m'ha il cor d'amor ristretto.

Ora dice d'andare per lui:

Intendo di saper che cosa è questa: Io so pur che mi fu sempre suggetto.

Giunto dove era el figliuolo, dice:

Figliuol, buon di: che vuol dir tanta doglia?

Perchè non entri tu dentro alla soglia?

Non sai tu che 'l tesor ch' io tenni perso È ritornato a me, con somma gloria?

Et èssi a me con tanto amor converso,
Che ognun fa festa della sua vittoria?

Egli era, e tu lo sai, nel fango immerso,
Privato d'intelletto e di memoria;
Ollo, come vedrai, oggi trovato:
Però gli ho morto el vitel sagginato.

El Figliuolo risponde:

Parvi che questo con giustizia sia, Che quel che vi lasciò con tanti affanni Tornando a consumar la parte mia Esalti in tanta gloria e' sua persi anni?

El PADRE dice :

Figliuolo, egli era uscito della via, Cangiato il volto, il cuor, la voce e' panni, Essendo morto e di mia grazia privo: Come vedrai, io l'ho fatto oggi vivo.

Ma tu, che sempre a me fusti cortese, Non fa bisogno che tal cose faccia: Lui ritornando di lontan paese Peccavi, disse, e baciommi la faccia: Di tanto fuoco allor tutto m' accese Che par che di dolcezza mi disfaccia. Dunque, figliuol, per lo amor che mi porti Fà che il tuo padre e'l tuo fratel conforti.

El FIGLIUOLO acconsente al padre e dice:

Or oltre, padre, andiam, ch' i' 'l vo' vedere Chè 'l senso alquanto la ragion percosse: Vòlo nelle mie braccia anch' io tenere, Ch' un grande amor non si ferma alle mosse.

Ora dice: E' mel par dalla lunga rivedere,

Benchè e' non abbi più le guance rosse.

El Padre mentre che vanno, dice:

Omè, figliuolo, egli era si destrutto Che perso avea di mie bellezze il frutto.

Giunti che sono in casa, el Fratello Minore si getta ai piedi del maggiore, e dice:

Fratel, peccàvi: eccomi qui, dolente: So ben che di star teco non son degno, Pur si de' perdonar a chi si pente; Abbi pietà del tuo fratello indegno.

El Fratello Maggiore l'abbraccia, e dice:

Oïmè, che di', tu, fratel clemente?

Aprimi el petto e tranne fuor per pegno
El cuor, che è tanto tuo quanto son mio,
Fratel benigno, mansueto e pio.

E baciandolo dice:

Son questi gli occhi e 'l volto, è questo el petto, Son questi e' membri del mio bel tesoro? Tiemmi, dolce fratello, alquanto stretto, Chè di dolcezza mi consumo e moro. Perdona a me el commesso difetto Che mi dà ora al cor doppio martoro. Metti le braccia al tuo fratello adosso, Che di star ritto a gran fatica posso.

El Fratello Minore:

Fratel, che mi di'tu? quel che a me tocca A fare, col tuo amor tu me n'hai privo? Io non so da qual lato aprir la bocca; Basta ch'io era morto, ed or son vivo: Facendo del cuor mio fortezza e rocca Mi trovo aver la palma de l'ulivo: S'io ti dicessi e'mia disagi immensi, Solo a udirgli perderesti e' sensi.

El PADRE dice loro:

Or oltre, figliuo' miei, con festa immensa Facciam che questo di tutto si spenda: Chè l'uom che sempre di Giesù non pensa, Alfin convien che 'l nimico l' offenda. Adunque essendo collocati a mensa La lira un di voi in man, cantando prenda, Mostrando a tutti con destrezza ed arte Quale è quel figlio che da Dio si parte.

Ora viene un GIOVINETTO con la lira, e dice la moralità della parabola: Salute immensa e sempiterna pace

Vi doni quel Signor che tutto regge.
Per far del cielo el buon cristian capace
E dirizzarlo alle sue sante legge,
Con questo dolce suon che tanto piace
Ch'ogni affanno mortal tempra e corregge,
Ci sforzerem co'nostri versi accendere
Ognun che cerca e' detti sensi intendere.

El padre di famiglia è il magno Dio El cui potere ogni effetto dispensa: Ricco, potente, mansueto e pio, Tanto che 'l ciel si pasce alla sua mensa. Da questo parte el peccator, che è rio Quando, lasciando lui, al mondo pensa, E chiede, per superbia in sè rivolto, La parte sua, come bestiale e stolto.

Sua è la parte di ciascun che vuole, Con le sue proprie forze, in alto ascendere, Nè pensa, cieco, che lo eterno sole Usa co' sua buon raggi el mondo accendere. Di questo el padre si lamenta e duole, Perchè vorre' d'amor suo' figli accendere In che perdè el don di sua grandezza, Per ispecchiarsi nella sua bellezza.

Però va in villa el suo fratel maggiore, Vinto dal senso che gli ha tolto el lume: Onde per questo in noi nasce un errore Che toglie all' alma ogni divin costume. Partesi adunque el cieco peccatore Mosso dal senso e da sue false piume. E' doni immensi del suo padre eterno Gli attende a dispensar con onta e scherno.

E perchè la lussuria è atto brutto Che eccede el fin del natural disegno, Così chi perde della grazia el frutto Non può più saettar, volendo, a segno: Però convien che alfin resti destrutto, Sendo fatto lontan dal sommo regno. Questa compagni assai muove in viaggio, Chè 'l vizio fa come la pianta el maggio.

L'occhio ti mostra una figura bella, L'orecchio suoni e canti che dilettano, El gusto co'suoi cibi monta in sella: Così a morte el poverello affrettano. El tatto segue drieto alla favella, Così in vari lacci el corpo mettano: Onde perdendo della grazia el fiore, In pochi giorni el poverel poi more.

Così avendo questo stolto erede
Perso del sommo Dio la somma gloria,
Tornato al dolce lume della fede
E non confiso nella sua memoria,
Pensa, piangendo, d'impetrar merzede,
E di lasciar ogni suo fumo e boria,
E dice con sospir gridando forte:
Dal padre mio parti' per trovar morte.

Guardato ho porci; e nel mortal peccato, Misero a me, ch' i' sono stato tanto!
Omè, ch' io mi conosco avere errato!
Così stillando va la vita in pianto.
Vede el periglio grande ov'egli è stato,
E pensa al tutto di mutare ammanto;
Dal cittadin si parte, che vuol dire
Lasciare el mondo, e sol Jesù seguire.

Dice piangendo: O quanti mercenari Ha il padre mio, et io di fame stento! Questi son tutti e' sua buon servi cari Che lavoran la vigna fuori e drento. A tempo ara ciascuno e' sua danari, O vogliam dire el promesso talento. Con questi el peccator spera trovarsi, E già comincia al suo padre accostarsi.

Era allo inferno, in quel lontan paese, Già destinato, et or trapassa al cielo. Co' porci, al fango, a guadagnar le spese Stando come insensato, all'acqua, al gielo. E come e' pensa di por giù l'offese, Già si sente levar da gli occhi el velo: Cammina al padre, e come a quel favella Con un sospiro ogni cosa scancella.

Dice: peccavi: e'l padre dice: Aspetta Però ch' i'ho trovato un alba stola: In celum; e'l padre dice allor con fretta: O speme agli occhi mia suprema e sola. In te; e'l padre in collo allor sel getta, Nè può per la dolcezza dir parola. Esser chiamato figlio io non son degno, E'l padre allor lo sposa al suo bel regno.

Ancor per più trionfo egli ha trovato
Un bel vitello, e vuol che morto sia.
Questo è quando e' ti chiama, o servo ingrato,
E dice: Pensa un po' la morte mia:
Porgi la bocca al mio dolce costato,
Che non ti lascierà smarrir la via.
E suoni e canti son le spirazione
Che spesso Dio nello intelletto pone.

Era ito lo intelletto alquanto in villa
Perchè gli era discosto al divin verbo;
Vinto dal proprio amor arde e sfavilla,
E vuole il frutto che è già fatto acerbo,
Come il padre gli porge una favilla
Del suo bel fuoco, egli strugge ogni nerbo,
Et entra in casa, e col minor fratello
Si fa pien di virtù, formoso e bello.

Dunque chi vuol tornare al fonte immenso Della pietà del nostro eterno padre, Non si confidi nel suo proprio senso, Ma ricorra umilmente a quella madre Per cui s'acquista in ciel la palma e 'l censo Delle grazie divine, alte e leggiadre. Ognuno adunque con sospir ritorni A ristorare e' sua perduti giorni.

Ma guardi ognun che più volte è tornato Et ha dal padre ottenuto la grazia, Che quando e' vorra dire: Io ho errato Non sia a tempo a far sua voglia sazia. Lascia la morte te, non tu el peccato, Sendo vissuto in eternal disgrazia: Pero pensa seguir de' buon la traccia, Ch' un giusto sdegno ogni amicizia spaccia.

A onor, dunque, di tanta pietà Si vuol con un bel canto e laude esporre Di questo eterno Padre la bonta, Che per noi volse a sè la vita torre: E chi col cuor piangendo a lui verra Potra de' frutti sua in ciel poi côrre. Così fuggendo el carnasciale e' sassi ' Ci pascerem di questi dolci spassi.

¹ Che ci abbian qui a fare i sassi, non saprei : se pure uno dei divertimenti della gioventù fiorentina nel carnevale non fosse stato il fare ai sassi.

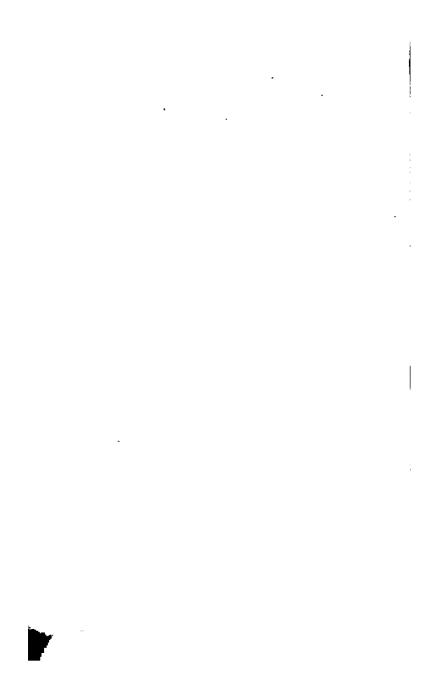

#### RAPPRESENTAZIONE

DI

# UN MIRACOLO DI S. MARIA MADDALENA.

--

L'edizione da noi riprodotta è la seguente:

— Rappresentatione di S. Maria Magdalena nvovamente composta. — Fece stampare maestro Francesco di Giouanni Benuenuto sta dal canto de Biscari. Adi vii di Dicembre MDXVI. In-4, di 10 c. con 2 fig. Trovasi in Palatina.

Le altre edizioni notate dal Batines, Bibliogr. 53, sono le seguenti, ed hanno il titolo di Rappresentazione d'uno stupendo miracolo di S. M. M.:

- In Firenze, l'Anno MDLIIII. del mese di Nouembre. In-4, di 10 c. con 6 fig.
- In Fiorenza, per Bartolomeo Anichini l'anno 1568. In-4, di 11 c. e una bianca in fine, con 6 fig.
- Altra ediz. s. n. in-4, è citata nel Catal. Hibbert, nº 6469. Tutte queste edizioni hanno in fine una traduzione in terzine del Miserere.

Poniamo qui questa Rappresentazione, perchè sebbene contenga sul principio il racconto della conversione della Maddalena nella maggior parte si riferisce a tempi posteriori alla morte di Cristo.

Quanto al contenuto della Rappresentazione, esso non è altro che una riproduzione di ciò che trovasi scritto nella Legenda aurea di Jacopo da Voragine. Sui fatti attribuiti alla Maddalena, molto è stato scritto: vedi tra gli altri; Calert, Dissertat. sur le nouv. testament, I, 430; Columbi. Hist. de S. M., où est solidement établie la vérité qu'elle est venue et décédée en Provence, Aix, 1688; Anquerin, Dissert. sur S. M. M., Rouen, 1699; Leben, Mémoire ec. in Mercure de France, 1729; Fabbri, La donna triblice, lettera critica ec, Bologna, Volpe, 1783; Falllon, Monuments inédits sur l'apostolat de S. M. M. en Provence et sur les autres apôtres de cette contrée, S. Lazare, S. Maximin, S. Marthe, les Saintes Marie Jacobé et Salomé ec. Paris, Migne, 2 vol. in-4.

Un mistero francese del 1500 circa su questo soggetto, è rammentato nel Dictionn. des Myst., 501.

Un Giovane devoto, detto Marco, annunzia e dice:
Di penitenzia spechio Maddalena,

E di perfetta vita esemplo e norma, Poi che di grazia fu da Dio ripiena, A vita santa ogni fedele informa: Chi vuol gustar di sua fontana amena Convien sia vigilante e più non dorma A veder recitar da chi c' invita Principio, mezo e fin della sua vita.

El detto MARCO devoto dice a Tomaso dissoluto, a parole:

A tempo tu se' giunto, Non ti partir, Tomaso.

Risponde Tomaso:

Qua son venuto a caso, Marco mio, e vado al giuoco.

Risponde MARCO:

Fermati qui un poco Se vuoi aver sollazzo.

Tomaso risponde:

Sarei tenuto un pazzo
S' io stessi qua rinchiuso.
Tu sai ben ch' i' sono uso
Andare alla taverna
Con veste alla moderna
E con tutte le gale.
Un convito regale
È quel che mi diletta:
Maggior piacer m' aspetta
Ancor, qual non ti dico.

Risponde MARCO:

Se vuoi esser mio amico,
Fuggi e' piacer mondani
Che son fallaci e vani,
E metton pena eterna.
Lascia giuochi e taverna,
E resta a questo ombracolo
Ove un bello spettacolo
Oggi si rappresenta,
Onde restera spenta
La tua concupiscenzia.
Vedrai far penitenzia
A Maria Maddalena,
E fia tua mente piena
Di molta ammirazione.

E gran consolazione Certo riceverai.

Tu non vedesti mai Cosa più dilettevole.

Risponde Tomaso:

Se l' è così piacevole, Intendo veder quella.

Risponde MARCO:

La storia è tutta bella E piena di misterio.

Segue cantando:

Se con buon desiderio stai attento, Ti partirai al fin lieto e contento.

SIMONE fariseo dice a Cristo:

Io son quel fariseo Simon leproso Qual tu sanasti, o benigno Signore. Quando io vedo el tuo volto grazioso Dolceza immensa sento drento al core. In te, profeta santo, è il mio riposo, E sarò sempre tuo buon servidore. Per mia consolazion, Signor, t' invito Che venga al preparato mio convito.

Risponde CRISTO:

Sendo io venuto a conversare in terra Fra gli uomini mortal, per lor salute, E liberar da vizii ognun quale erra E indur quelli a stato di virtute, Fondar vo' pace, e spegner ogni guerra Con mie parol, come saette acute, E poi, doman, finito el mio sermone Prenderò in casa tua refezione.

Dice SIMONE:

Signor, non aspettavo altra risposta Se non dello accettar lo invito mio: Come ti piace e par, vieni a tua posta, Chè io t'aspetterò con gran desio. Al tutto fia mia mente ancor disposta Ad ascoltar da te il verbo di Dio.

CRISTO risponde:

Da me sarà tuo spirto consolato, E poi da te mio corpo ricreato. Simone si parte; e Santa Marta giugne e dice a Cristo:

Maestro santo, ascolta mie parole

Chè 'l mio core è percosso di gran pena.

Risponde CRISTO:

Parli Marta diletta quel che vuole, Chè sua turbata mente fie serena.

Santa MARTA dice.

El viver vizioso assai mi duole Di mia sorella Maria Maddalena: Desidero che lassi el pravo vizio, Acciò che fuga l'eterno supplizio.

Per sua bellezza e specie corporale, Libera, ricca, in giovenil stoltizia Condotta a vita immonda e bestiale, Ha perso e rotto il fren di pudicizia: Spento è suo nome e fama e suo natale Per suo viver carnal pien di spurcizia: Se non gli porgi el tuo aiuto e rimedio, Resterò sempre in grande angustia e tedio.

Tu sei potente a far quel che tu vuoi, E sai el modo a convertirla a pieno: Di cielo in terra sei venuto a noi Per liberarci dal peccato osceno. Converti inverso el cielo e' pensier suoi, E fa' suo cor dal peccato alieno: Non mi negar, Signor, quel ch' i' domando: Trai quella ormai da tal vizio nefando.

Risponde CRISTO:

Piacemi el tuo buon zelo e santo amore, Qual tu dimostri verso tua sorella. Contento son di rimutargli il core, Ma fa' ch' al mio sermon conduchi quella. Nel cor gli infonderò tanto dolore Che a porto condurrò sua navicella: Userò verso lei tanta clemenzia, Che la farà condegna penitenzia.

Risponde Santa MARTA:

Difficil cosa fia vogli venire Ad udire quel sermon che gli dispiace: Ma io gli parlerò con tanto ardire Ch' io spero farla al mio dir capace. Volendo io quella fare acconsentire Conviemmi usar parlar molto sagace.

CRISTO risponde:

Fa' che nel tuo sermon tu sia prudente.

Risponde Santa MARTA:

L'amor mi farà esser diligente.

Santa Marta va a trovare Maria Maddalena, e lei vedendola venire, fra sè dice:

Ecco qua Marta a me nïente grata, Qual certo viene a tormi oggi la testa.

Giugne Santa MARTA e dice:

Sorella mia, tu sia la ben trovata.

Risponde Maria Maddalena:

Vatti con Dio, e non mi esser molesta.

Santa MARTA dice:

Per qual cagion son io da te scacciata? Risponde Maria Maddalena:

Per ch' io sono occupata in gioco e festa; Ho preparato canti suoni e spassi: Però vorrei che presto tu n'andassi.

Santa MARTA dice:

Sorella cara, ascolta una parola Qual ti darà letizia e gran contento. Per questo a te venuta son qui sola Volendo satisfare al tuo intento.

Risponde Maria Maddalena:

Non mi tener per tutto il giorno a scuola; Spacciami presto, e tràmi di tormento.

Santa MARTA dice:

Di mio parlar tanto diletto arai,
Quanto drento al tuo cor sentissi mai.
Io so che ti diletta e dà piacere
Vedere un giovan di gentile aspetto,
E quanto io posso intendere e sapetto;
Da molti esser veduta hai gran diletto;
Io ti vo'far, sorella mia, vedere
Un uom che mai vedesti el più perfetto;
Di tal bellezza è tanto decorato

Son gli occhi suo due stelle rilucente, E come luce di pura colomba: Suo parlare è copioso et eloquente,

Che proprio pare un angelo incarnato.

Con resonante voce come tromba: Predica e parla a gran popolo e gente E in ciascun la sua voce rimbomba: Se di udir quello arai sollecitudine Vista sarai da tanta moltitudine.

Risponde Maria Maddalena:

Per quanto io ho dal tuo parlar compreso, Mi par doverti a questo acconsentire. Tu m'hai per certo tanto el core acceso Ch'i'l vo'vedere e la sua voce udire. Ancor di sua belleza m'ha già preso: Per tanto io ti prometto di venire.

Santa MARTA dice:

Vien domattina dopo l'aurora; Però che predicar suole a buona ora.

Santa MARTA si parte, e dice da sè:

Benchè suo desiderio non sia buono, Ma lascivo e carnal secondo il senso, Per questa volta al tutto certa sono Che non farà peccato, se ben penso: Mutato il cor, riceverà perdono Per grazia del Signor, che è bene immenso. Quel che 'l dolce maestro m' ha promesso, Senza alcun dubio mi sarà concesso.

Santa MARTA torna a casa, e fa orazione:

Converti, o vero Dio, a Maria il core Per tua misericordia e tua clemenzia: Infondi in quella il tuo perfetto amore, Acciò che facci degna penitenzia: La tua benignità, dolce Signore, Purghi la sua infetta coscienzia, Et al suo cor concedi tal virtute Che sia condutta a stato di salute.

CRISTO dice a' suo discepoli:

Essendo aparso il primo far del giorno, Sermon proporre al popol mi conviene; Concorre già la gente a torno a torno, E per udir la mia dottrina viene. Finito il mio parlar, farem ritorno Inverso il fariseo, qual mi ritiene Stamani alla sua mensa preparata, Ove cosa farò gli sarà grata.

El fariseo e santa Marta e altro popolo è congregato per udire la predica; e giugne Maria Maddalena ornata et acompagnata con ancille; e CRISTO in luogo eminente comincia a predicare:

Penitentiam agite: appropinguabit enim regnum cælorum.

A penitenzia invito el peccatore Che tempo ormai è di lassare il vizio, E convertirsi a Dio con puro core.

Arà il Signor benigno a sè propizio. Benchè quello abbi molte volte offeso. Di che la sua bontà ne mostra indizio.

Conosci, o peccatore, il grave peso Del vizio tuo, quale è importabil pondo, E sia, drento tuo cor, da te ripreso.

Non vedi che tu caschi nel profondo, Però che il grave tende sempre in giù E tiene al centro il peccatore immondo?

Non vogli permaner nel vizio più: Rompi la pietra del tuo cor si duro, Se vuoi ascender verso il cielo in su.

El tenebroso core è sempre oscuro. Ma dal Signor riceve chiara luce, Quando si rende in penitenzia puro.

Guai a colui che nel fin si conduce Allo eterno dolor d'ardente foco, Dove redenzion non si produce!

Pien di miseria è questo scuro loco, Nel qual son tormentati senza fine E' reprobi vissuti in festa e giuoco.

Le colpe e pene son pungente spine Che danno qua e là crudel tormento, E duplicate son grave ruine.

Passa il peccato presto in un momento E segue poi la pena in sempiterno, Benchè brieve sia stato tal contento.

Pecca lo iniquo contra obietto eterno: Onde, quanto sia il vizio si misura Qual giustamente merita lo inferno.

Ancor, ponendo il fine in creatura

VOL. I.

Senza fine ama quel ch' è terminato, Però sua pena senza alcun fin dura.

Volendo permaner sempre in peccato, Da Dio non può riceverne perdono Stando nel vizio duro e ostinato.

Perde l' eterno ben che è tanto buono. Privato al tutto di beatitudine. Poi che disprezzato ha tanto gran dono.

O quanto cruda fia l'amaritudine Di que' che son dal regno eterno esclusi, Per privazion di tanta celsitudine!

Di nuova pena ancor saran confusi Nel fin del mondo, dopo il gran giudizio, Quando saranno e' corpi in pena chiusi.

O aspro, o grave, o duro, o gran suplizio, Qual non si può per modo escogitare! Ma io te ne vo' dare un solo indizio.

Per poco tempo non puoi sepportare Una aspra pena, benchè temporale; Come potrai nel fuoco sempre stare?

Chi vuol campar da tanto crudel male, Per vera penitenzia ha buon rimedio, Che sol tal medicina a questo vale.

Per non tenerti più nel dire a tedio,

Attendi a brieve mia conclusione. Et escirai di tanto grave assedio.

Voltasi CRISTO verso Maria Maddalena, e segue; e mentre che dice con efficacia. Maddalena comincia a piangere, e inclina il capo in grembe, e cuopresi con uno sciugatoio della ancilla **sua** : Anima ingrata, dove è la ragione,

> Qual come bestia hai pel peccato persa, E la tua volontà n'è sol cagione? Dio ti creò pulita, bella e tersa; Ma tu col tuo disordinato amore Ti sei nel carnal vizio tutta immersa.

Tu hai offeso el tuo buon creatore. Ingrata a tanti beni a te concessi. E non hai conosciuto el tuo onore.

Quanti peccati gravi hai tu commessi Contro al Signor che ti mantiene e regge! Non sien più e' sensi tuo da' vizii oppressi. O pecorella, torna al santo gregge

Del vero tuo pastor che ti governa:
Tempo è che tu osservi la sua legge.
Odi del tuo Signor la voce interna
Che drento al cor ti parla e muove al bene,
Per darti al fin felicità superna.

Sien le tue guancie di lacrime piene, E piangi gli error tuoi col cor contrito, Chè rimesse ti sien tue colpe e pene. Sia per amore a Dio tuo core unito, E quel solo ami con sincero affetto Perchè gli è il sommo ben, qual è infinito.

E così vita eterna ti prometto.

Finita la predica, MARIA MADDALENA dice orando e piangendo:

Signor, perdona a me vil peccatrice Qual sono stata in tanti errori involta: A me guardare il ciel già più non lice. Ma tener la mia faccia in terra volta. Benchè io sia stata infino a qui infelice, Ormai mia penitente voce ascolta E non guardare a' mia error commessi. Ma sol per tua pietà mi sien rimessi. Or conosco io la mia miseria grande E pel dolore il cor drento mi scoppia; Le mie prave opre state son nefande A me et altri, e la malizia è doppia. • E' pianti e' lutti prendo per vivande, E sento che 'l dolor mi si radoppia. Soccorri, o buono Dio, a mia ruina Chè solo spero in tua bontà divina.

SIMONE dice a Cristo:

Maestro santo, el tuo divin sermone
Ha satisfatto a ogni voglia mia,
E, quanto intendo per mia opinione,
A tutto quanto il popolo util fia.
Or vieni in casa al tuo fedel Simone,
Et io ne vengo a farti compagnia;
La tua promessa voglimi attenere.

Risponde CRISTO:

Io vengo a far contento il tuo volere.

Vanno in casa, e Simone a' servi dice:

Ponete, servi, in mensa il vino e'l pane

E gli altri cibi, qual sono ordinati, E cominciate a dar l'acqua alle mane A tutti quei che son da me invitati.

CRISTO mentre si lava le mani, dice:

Per mantener le nostre membra sane Sieno e' nostri appetiti moderati; Basta mangiar sol cibo necessario, E non pigliar quel che fussi contrario.

Pongonsi a mensa, e CRISTO dice:

Sia benedetto tutto il cibo e poto
Quale in questa mattina doviam prendere;
E ciascun sia a Dio pronto e devoto
A dover a quel sempre grazie rendere;
Dal vostro core al tutto sia remoto
Quel che potessi el vero Dio offendere:
Pascasi el corpo e cibisi la mente
Considerando esser qui Dio presente.

Viene MARIA MADDALENA col vasello dello alabastro, e dice da sè: El gran dolor de' mia peccati gravi

> Con l'amor drento fortemente acceso, Mi muove il cor, chè con lacrime lavi A Cristo e'piè, col corpo in terra esteso, Acciò purgati sien miei vizii pravi, Pe' quali ho Dio si gravemente offeso. Sparsi e'capelli, senza benda e nastro, Lo unguento effunderò dello alabastro.

Maddalena si getta drieto a' piè di Cristo, e piange, e lacrimando gli lava e' piè, e co' capelli gli asciuga e ungelo; e SIMONE dice da sè:

Nel cor mio penso, e mia mente è inquieta
Vedendo cosa mi par stolta e sciocca.
Per certo se costui fussi profeta
Saprebbe chi è quella che lo tocca,
Publica peccatrice; e non gliel vieta:
E' piè baciar si lassa con sua bocca.
Da me cacciar non posso tal pensiero,
E dubio son, se 'l mio giudicio è vero.

CRISTO dice: Simone, ascolta, ch' io ti vedo el core. Risponde SIMONE:

Maestro di', ch' al tuo dir sono attento. Risponde Cristo:

Duo debitor d'un gran feneratore

Un gli dovea denar dar cinquecento, L'altro cinquanta, e non avien valore Di satisfargli; ma quel fu contento, Senza far di parole alcuno strepito, L'uno e l'altro far libero dal debito.

Vorrei da te intendere e sapere Qual di costoro gli porta più amore.

Risponde SIMONE:

Quanto io posso comprendere e vedere, Stimo quel che riceve don maggiore; Questo è convenïente al mio parere E il mio giudicio mi par senza errore.

Risponde Cristo:

Tu hai ben giudicato quel che è retto, Onde vo' che ne intenda il tuo difetto.

Vedi tu questa femmina presente Quale è venuta sola in questo lato? Entrai in casa tua lieto e gaudente, E l'acqua a' piedi miei tu non hai dato: E lei, piangendo, col cor penitente, E' piedi miei con lacrime ha lavato, E non con panno, ma co' suo capelli M' asciuga e' piedi, e dipoi bacia quelli.

Dapoi ch'entrai, per farti sol contento, Non m'hai baciato, e meco a mensa siedi; E lei, giù inclinata al pavimento, Ancor non resta di baciarmi e' piedi. Al capo mio non hai dato l'unguento, E quella unge e' mie piè, come tu vedi: Però, avendo Dio amato molto, Ogni peccato gli è rimesso e sciolto.

Meno ama quello a chi meno è rimesso, E non è tanto el suo amore intenso.

Voltasi a Maria Maddalena e segue:

Io ti rimetto ogni vizio commesso: Fa' or che la ragion regga tuo senso.

Dice SIMONE da sè:

Chi è costui al quale tanto è concesso Lassar l' offese, come Dio immenso?

CRISTO a Maddalena dice:

Salva t' ha fatta tua fede verace; Parti or di qua giustificata, in pace. MADDALENA si parte e dice da sè :

Or mi sento io nel cor lieta e contenta, Or mi vedo già sana, ch' ero inferma, Ora è la mia concupiscenzia spenta, Ora è a viver ben mia voglia ferma, Ora esser vo' sollecita, e non lenta, 'Or questa volontà, Signor, conferma; Or, sommo Dio, el mio cor ti ringrazia, E di laudarti non sarò mai sazia.

MARCO dice a Tomaso a parole:

Tomaso, hai tu compreso
Quanto Dio è clemente?
Qual, sempre, il penitente
Riceve nel suo gremio,
Per dargli el magno premio
Della celeste gloria,
Come visto hai la storia
Di Maddalena, immersa
Ne' vizi, e poi conversa
A Dio, con tanto affetto.

Risponde Tonaso:

Commosso mi s'è il petto A piangere ancor io. Ma forse il vizio mio Non merita perdono.

Risponde MARCO:

Visto hai quanto Dio è buono,
Largo, pio e benigno.
O duro cor maligno,
Rompi la tua malizia!
Con amara tristizia,
De' tuo commessi errori
Piangi drento e di fuori,
Si come Maddalena:
Et ogni colpa e pena
Ti fia rimessa in tutto.

Risponde Tomaso:

Io son già mosso a lutto E pianto lacrimoso. Signor mio grazioso, Perdonami ogni errore. E' mi si fende il core
Pe' mia peccati gravi,
O quanto iniqui e pravi
Per l' offesa divina!
A me, Signor, propina
La tua misericordia,
Et ogni mia vecordia
Manda in oblivione.
Io merto punizione
Et eterno supplizio:
Signor, siami propizio
Come alla peccatrice.

#### Risponde MARCO:

O anima felice,
Per la tua penitenzia!
Dio con la sua clemenzia
Tratto t' ha del profondo
E resti tutto mondo,
Come Maria ancora.
Tu hai visto per ora
Lo esordio di sua vita:
Non fare ancor partita,
E vedrai il mezo tutto.

#### Segue cantando:

Della sua grazia il frutto or si dimostra, Sol per esemplo della vita nostra.

## Santa MARIA MADDALENA a san Massimino dice:

A te, padre onorando, Massimino, Qual gia Pietro m' ha dato per mia guida, Ricorro per consiglio alto e divino, Che guai a chi nel suo veder si fida: Volendo andar per retto e buon cammino Convien che 'l mio voler al tutto occida, E segua el tuo parere e 'l tuo imperio Nel viver ben, del quale ho desiderio.

Risponde santo MASSIMINO :

Figliuola cara, dal Signor diletta, A me data in custodia singulare, Se nel ben viver vuoi esser perfetta Convienti ardente carità servare: Con forte pazienzia ancora aspetta Aversità contrarie sopportare, Però che il bene e 'l mal sempre è contrario, E che fra lor sia pugna è necessario.

Giugne il CAVALIERE armato co' suo compagni, e dice a Santo Massimino:

El nostro gran pontefice mi manda Con grande autorità, forza e balia: Di qua partir ti facci e' mi comanda Con tutta quanta la tua compagnia. Estinguer vuol questa stirpe nefanda Di voi cristian, pien di falsa eresia. Spacciatevi, su presto, gente prave, Chè tutti ve ne mando in una nave.

Risponde santo Massimino:

Saremo a tal comando obedienti, E tutti in compagnia ci partiremo.

Voltasi a' suo compagni e seque :

Orsu, venite, andiam lieti e contenti, Chè di partire è il punto nostro estremo.

Vanno appresso alla nave, e il CAVALIERE dice:

Entrate in nave esposti all' acque e venti, Senza timone e vela, e senza remo: Or si vedrà se varran vostri prieghi, Facendo che ciascuno in mar non anneghi.

Entrono in mare santo Massimino, Maddalena e Marta e altri: e santo Massimino mentre sono in mare, dice:

Signor, aiuta nostra navicella Che non anneghi in questo mar profondo. Raffrena il mar da ogni sua procella, E rendi el nostro navicar giocondo. Non ci vale a guardar verso la stella Ma verso te, che sei Signor del mondo.

Giungono al porto, e santo Massimino segue:
Di notte siamo all'ultima vigilia,
E già siam giunti al porto di Marsilia.

Escon della nave, e truovano un tempio co' l'idolo e un portico allato; e santo MASSIMINO dice:

Appresso al tempio qua, benchè profano, El portico ci fia nostro abitacolo. E benchè vediam l'idol falso e vane Non ci sarà per modo alcuno ostacolo. Ma il vero Dio, con sua potente mano, Si degnerà di far qualche miracolo, E tu, Maria, qual sei tanto eloquente, Prima predicherai a questa gente.

Qual, come vedi, viene al sacrifizio Di questo idolo al diavol dedicato Per acquistarne qualche benefizio, E di lor ciaschedun resta ingannato. Darai lor della fede vero indizio, E questo popol sia da te informato Come debba lassare il paganesimo, E di Iesu ricevere il battesimo.

Giunti e' pagani al tempio, santa Maria Maddalena dice loro:

O gente roza, o popolo ignorante,

O plebe nelli errori e vizii involta.

In questo giugne il re e la regina; e santa MARIA MADDA-LENA segue:

> E tu che sei qua, principe regnante, Con la tua donna, mie parole ascolta. El vostro cor da Dio è molto errante, E vostra mente pare al tutto stolta: Da voi s'adoron gl'idoli insensati Che son dalle man vostre fabricati.

Al vero Dio, da ogni mente sana Si debbe render latria e sommo onore; El qual per noi ha preso carne umana, Detto Cristo Iesù, nostro Signore. Lassate ormai vostra setta pagana La quale è piena d'ogni falso errore, E venite alla vera e santa fede La qual fa salvo ognun che quella crede.

El RE dice da se:

Di questa donna el dir mi par mirabile, Ma la sua fede con ragion non prova. Nel suo aspetto e forma è molto amabile, E par che e' cuor di ciaschedun la muova: Ma parmi al tutto cosa detestabile Lassar l'antiqua, e creder fede nuova: Per tanto al mio palazzo mi ritorno, E penserò a questo un'altro giorno. El re torna al palazo con la sua donna; e santa MARIA MADDALENA orando dice:

Signore eterno, quale il tutto vedi E con tua providenzia il mondo reggi, A'tuo servi fedel presto provedi, E questo popol dalli error correggi: E grazia singulare a quel concedi Che a tua santa fede creder deggi; Leva dal cuor del principe il legame, Chè non ci lassi qua perir di fame.

Al suo palazo l'angiol santo manda A dir che a' pover proveder gli piacci, E porga a noi qualche leggier vivanda La quale in parte fame nostra scacci; E se udir non vuol quel si comanda Da parte tua, Signor, forte il minacci Per mezo della donna, in visione, Che facci fare a noi provisione.

Santa MARTA dice a santa Maria Maddalena:

Già ricchi siamo stati in abondanza, Or sono e' nostri beni al tutto spenti; Mancaci l' abitacolo e la stanza, Mancaci ancor sussidio d' alimenti. In Dio sol ci conviene aver fidanza Qual muovi alcun che in vita ci sostenti: Pascaci Cristo che egni ben dispensa, Si come già il pascemmo a nostra mensa.

#### La REGINA dice al re:

Principe degno e caro mio consorte, Cosa stupenda ti vo'referire: Quella che con parole tanto accorte Parlava al tempio, qual degnasti udire, Tre volte è intrata a me, senza aprir porte, Dove secretamente ero a dormire, Et hammi comandato ch'io ti dica Che senza cibo nessun si nutrica.

Con tue richezze vuol che tu proveda A' suo bisogni e della sua famiglia. Tanta revelazione onde proceda Nol so, ma preso n' ho gran maraviglia. Minaccia a' tuo nimici darti in preda Se non l'aiuti, e tutto il tuo scompiglia. L'ultima volta ch'ella m'è apparsa, Pareva che la casa ci fussi arsa.

Risponde il RE:

Certo son che di'el vero e non menzogni, Però che il simil questa notte ho visto, E chiaro vedo non son questi sogni Ma vere vision, date da Cristo. Satisfar voglio a tutti e' suo bisogni E largamente vo'gli sia provisto.

Voltasi a' suoi ministri, e dice:

Fa' venir que' cristiani a mia presenzia, E rendi loro onore e reverenzia.

El MINISTRO va. e dice loro:

A voi cristian, mi manda el mio signore A farvi noto a quel vegniate adesso, Senza timor, chè vi vuol fare onore, Come per sue parole e' m' ha espresso.

Risponde santa MARIA MADDALENA:

Con gaudio, con letizia e con amore Vegniam, poi che da quello e' ci è permesso.

Voltasi a' suoi e segue:

Da Dio venir nessun tal grazia nieghi, Che veggiamo esauditi e'nostri prieghi.

Giunti al re, santa MARIA MADDALENA dice:
Salute alla tua magna signoria,
Qual per noi manda; eccoci qui presenti.
El Re risponde:

Ben vegna questa degna compagnia:
Io so che siate poveri indigenti.
Co'cibi proprii della mensa mia
Sarete tratti di fame e tormenti;
Per la apparizion di notte fatta,
Sarà vostra indigenzia satisfatta.

Se vuoi ch' i' creda ancora alla tua fede E segua tua dottrina e tuo consiglio, Infino ad ora essendo senza erede, Della mia donna fa ch' i' abbi un figlio. Se questa grazia el tuo Dio mi concede, Senza alcun dubio la tua fede piglio. Risponde santa MARIA MADDALENA:

Si come il frutto è dopo a' fiori e foglie, Cosi il figliuolo arai della tua moglie.

Partesi el re e la regina e vanno in camera: e il MINISTRO truova da mangiare e dice a' cristiani:

> Per voi è questa mensa preparata: Mangiate tutti, che'l buon pro vi faccia.

Mangiano, e Lui segue:

Se vi fussi altra cosa ancor più grata Chiedete, acciò sappiam quel che vi piaccia. Di subito sarà qui collocata

Ogni vivanda qual vi satisfaccia.

Risponde santa MARIA MADDALENA:

È satisfatto ogni nostro appetito, Più che 'l dovere, in questo amplo convito.

Dopo mangiare santa Maria Maddalena va al re, e il RE gli Interamente non posso comprendere dice: Quel che per voi cristian si tiene e crede.

Risponde santa MARIA MADDALENA:

Non ti maravigliar di non lo intendere, Però che il lume naturale eccede.

El RE risponde:

Questo tuo creder puòlo tu difendere? Risponde santa MARIA MADDALENA:

> Difender e provar posso mia fede Non con ragion, ma si ben con miracoli Mediante e' divini e santi oracoli. Più volte l' ha conferma con tal segni

In Antiochia il magno dottor Piero.

Risponde il RE:

Che tal dottore a me la fede insegni In questo punto ho fatto mio pensiero.

Voltasi alla sua donna, e dice:

E tu, mia donna, vo'che per me regni, Infin ch' io vadi e torni, come spero. Dipoi, tornando nella fede instrutto, Nel regno mio ne seguirà gran frutto.

La REGINA risponde:

Di certo ho conosciuto ch' i' son gravida E parmi già el figliuol drento sentire: Al tutto son desiderosa e avida

Volere in compagnia teco venire: Di pericolo alcuno io non son pavida, E teco spero vivere e morire. Non mel negar, ma contenta mia voglia, Che altrimenti starò in pena e doglia.

#### Risponde il RE:

Se tu sapessi quanto è pena dura El navicar quando è la gran tempesta, Di certo tu n'aresti gran paura: Però, cara mia donna, in casa resta. Potre' perire ancor la creatura Per dolor dello stomaco e di testa: Non far disegno entrare in tal periglio, Ch'i' perderei te insieme col mio figlio.

#### Risponde la REGINA:

Io fo mio cor drento esser tanto audace Che d'ogni gran pericol mai non teme: Son di robusto corpo assai vivace, E vivo manterrò mio figlio e speme. Però, caro mio sposo, se ti piace Entriamo in mare e navichiamo insieme. Nel vero Dio, venendo, ho gran fiducia: E, s'io rimango, el cor m'affligge e crucia.

#### Risponde il RE:

Da tanta instanzia superato e vinto Consento venga meco sopra il legno: E poi che m' hai a questo far sospinto, Resterà qui Maria sopra il mio regno, E quel governerà con buono instinto, Però che quella è di sagace ingegno.

### Voltasi a Maddalena e segue:

Se tu accetti tal commissione, Ci partirem con tua benedizione.

### 'Risponde santa MARIA MADDALENA:

L'autorità del regno a me commessa Accetto, senza fare scusa alcuna: Se vostra nave nel mar fussi oppressa Da'venti e onde e d'avversa fortuna, La croce sia nel vostro petto impressa, E non vi nocerà cosa veruna. Quel vero Dio che ciaschedun nutrica Con la sua santa man vi benedica. Partonsi col segnio della croce rossa nel petto, e giunti alla nave, el Nocchieri dice:

Propizio è il vento, entrate tutti in nave: Tempo è che 'l legno nostro ormai si muova. El nostro navicar sarà suave. E ciascun oggi ne vedrà la prova: Solo è la barca nostra alguanto grave. Per molta gente che in quella si truova. Come condotti siamo a qualche varico, D' alcun, qual è superfluo, quella scarico.

Vanno navicando con la vela stesa e co' remi e col temone:

di poi el Nocchieri dice:

Già perso è il vento buon, viene il contrario: Caliam presto la vela con l'antenna. Aiuto grande a noi è necessario, Chè 'l mar maggior fortuna ancor accenna.

El RE dice: O quanto presto il vento è fatto vario, Che in brieve tempo a morte ci conduce! 1 Nessuno ancor di campar si disperi, Mentre ch' aiuto porge il buon nocchieri.

La REGINA piangendo dice:

Omè, omè, che drento e fuori io tremo Vedendomi oggi con dolor perire. Dell' aspra morte fortemente temo. Sentendo già le doglie al partorire. Omè, ch' i' son condotta al punto estremo E non mi può alcun più sovvenire! Omè, che'l cor mi scoppia per la pena; Porgimi aiuto, o Maria Maddalena.

La regina muore, e nascie vivo el figliuolo; et il RE dice piangendo: Vedo mia donna già condotta a morte, E il figlio in tanta angustia è nato vivo; Bene è stata la pena atroce e forte.

E'l suo dolor crudele et eccessivo. Omė, diletta e cara mia consorte, Come son così presto di te privo? O Maria Maddalena, ove è il tuo aiuto, Dapoi ch' i' resto solo e destituto?

El Nocchieri dice:

ŀ. ·

Buttar si vuole in mare il corpo morto, Acciò non mandi nostra nave al basso.

1 Così la stampa, con errore nella rima.

El RE risponde:

Conduci prima qua la barca a porto Appresso a quello scoglio e duro masso. Prenderò certamente più conforto, Ponendo il corpo sopra di quel sasso.

Rispondere il Nocchieri:

Di far quel che tu chiedi io son contento, Per mitigare alquanto el tuo lamento.

Conducono la nave allo scoglio e pongonvi su el corpo morto, e cuopronlo con un mantello; e il RE col figliuolo in braccio dice:

Chi ti darà, figliuol mio caro, il latte? I' non ti posso conservare in vita.
Qui non si truova donne che sieno atte
A nutricarti, figlio, in mia partita:
Contra ragione il senso mio combatte,
Ma la ragione lassarti qui mi incita:
Abbi di quel, tu Maddalena, cura,
O ver la madre sia sua sepultura.

Pone il figliuolo al petto della madre e monta in nave; e giugne a porto e smonta di nave; e SAN PIERO gli va incontro e dice:

Ben venga questo degno peregrino Quale alla insegna mostra esser cristiano; Dimmi chi sei e quale è il tuo cammino, Chè, a me Piero, non sia venuto invano.

El RE risponde:

Io ti vengo a trovar, dottor divino, E son re di Marsilia, già pagano, Ma ora in Cristo credo, e quel confesso Come m' è stato nunziato espresso.

Venuta è Maddalena in mie paesi E la cristiana fede ha predicato; Ma perchè pienamente non compresi El suo parlar, per esserne informato Verso te con mia donna il cammin presi, Qual mori in mar come il figliuol fu nato; E, fatto sopra quella un gran cordoglio, Lassala col figliuol sopra uno scoglio.

E or dinanzi a te son qui presente

Solo aspettando tua instruzione.

SAN PIERO risponde:

In Cristo creduto hai, come prudente, E da me n'arai piena informazione. Ancora, il sommo Dio onnipotente Ti darà presto sua consolazione. Non ti turbar del caso tanto avverso, Chè Dio render ti può quel ch'ài già perso.

Adesso vo' che noi prendiam la via Verso Jerusalem tanto onorata, E per cammino andando in compagnia Da me la fede ti fia dichiarata.

Risponde il RE:

Sarà contenta e piena voglia mia E resterà mia mente illuminata. Non posso al mondo aver maggior piacere, Quanto tal cosa intendere o sapere.

#### Vanno, e camminando dice SAN PIERO:

Ogni vero cristiano, uno Dio solo E tre persone in una essenzia crede: Dal padre nasce il genito figliuolo, Dall' uno e l'altro el spirito procede. Non tre Dei, un sol Dio, dall'alto polo Ogni cosa conosce, intende e vede. Trino in persone et unico in essenzia, Di tutto l'universo ha providenzia.

Solo el figliuolo umana carne ha preso, Nato di vergin santa onesta e pura. Non può questo misterio esser compreso Per lume natural da creatura. Ma solamente da' cristiani è inteso Che preston fede alla Sacra Scrittura. Fu crocifisso e morto, e con vittoria Resuscitato, ascese a somma gloria.

# Giungono in Jerusalem, e SAN PIERO dice:

In terra santa già condotti a porto, De' santi luoghi ti vo' dar notizia. Qui fece orazion Cristo ne l' orto, Qui preso fu con astuta malizia. E dipoi qua fu crocifisso e morto, Sepulto con dolore e gran tristizia. Di qui ascese in ciel con festa e canto, E dipoi qua mandò el Spirto Santo.

El RE risponde:

Da pianto non mi posso contenere Mentre che questi luoghi santi ho visto; E, contemplando, parmi qua vedere Come se fussi alla presenzia, Cristo. O quanto gaudio, o quanto gran piacere Ricevo nel mio cor con tanto acquisto, Chè sempre riterrò nella mia mente Tutto quel ch' i' ho visto qua presente!

Dice SAN PIERO:

Io vo'che tu ritorni in tuo paese, Et io per qualche tempo ancor qui resto. Fa'che tu passi con le vele tese Ove è della tua donna il corpo onesto.

Risponde il RE:

Intendo riportarlo alle mie spese Nel regno mio, nel qual vo'tornar presto. La tua benedizione io ti domando, E sarò sempre a ogni tuo comando.

San Piero gli dà la benedizione, e il RE si parte; e montato in barca dice:

Prendi il timone, e dà le vele al vento, O prudente nocchieri, in mare esperto.

El Nocchieri risponde:

Per giorno noi andrem miglia trecento, Pel vento in poppa qual ci s'è offerto.

Vanno, e il RE dice:

Siam giunti al sasso di mio gran tormento: Andiamo a quel, chè mi par esso certo. Io vego el mio figliuol presso alla riva Qual non è morto, e ancor par che viva.

Giungono allo scoglio; e il RE smontato di nave piglia in braccio el figliuolo, e dice:

O figliuol mio, tu sei ancor vivente, Da Maddalena in vita mantenuto. Da te duo anni sono stato assente, Et or, caro figliuol, t'ho riveduto. Col core io la ringrazio e con la mente, Per tanto don da quella ricevuto. Ancor felici più sarien mie passi, Se la mia donna a vita ritornassi.

La Regina resuscita, come se si svegliassi da sonno, e dice:

Io sono adesso revocata a vita, Qual morta mi lassasti e infelice. Quando nel parto ebbi mortal ferita Sol Maddalena mi fu ostetrice. Di questo luogo non s'è mai partita, Ma stata è del fanciul per me nutrice, Et àmmi mantenuto il latte in petto, Onde e's'è nutricato con diletto.

El RE aittandosegli al collo dice:

Oggi felice son, consorte mia, Poi che conversi in gaudio sono e' pianti.

Risponde la REGINA:

Mia alma è stata teco in compagnia, Et ancora io ho visto e' luoghi santi Dove fu morto el figliuol di Maria, Et honne teco presi piacer tanti Che solo il mio intelletto gli distingue, E dir non lo potrei con mille lingue.

Dice il RE: Su tutti in nave, senza far più posa:
Ritorniamo a Marsilia al nostro regno.

Entrono in nave, et il RE segue:

Quando io ti vego viva, o cara sposa, Di tanto don mi pare essere indegno. Figliuol, tu sei più fresco che una rosa, Non già senza miracolo e gran segno. Di tutto ringraziato ne sia Dio, Quale ha contento il desiderio mio.

Escon di nave, e ranno a santa Maria Maddalena; e il Redice:
Amici nostri, siate e' ben trovati:

Come sta il regno mio in pace unito?

Risponde santa Maria Maddalena, e dice:

Per mille volte siate e' ben tornati: El regno è più che mai di ben fornito.

Risp. il RE: E noi torniamo al tutto consolati,

Come da me vi sarà referito. Ma bene è vero che in questi duo anni Abiamo avuto pene e molti affanni.

Una tempesta avemmo tanto forte, Che fummo in gran pericol d'annegare; Partori la mia donna, e venne a morte, E posi el corpo suo appresso il mare Sopra un iscoglio, e piansi mia consorte, E duro m'era quella abandonare. Lassavi ancora el bambin ch'era vivo, E restai della donna e figliuol privo.

Raccomandalo a tua orazione,
E seguitai el mio cammino incetto:
Da Piero io ebbi piena informazione
Della cristiana fè, senza difetto.
E visitammo con gran devozione
La terra santa, e dipoi fui constretto
Tornar per quella via ch' i' ero andato,
E vivo ho il figlio e la donna trovato.

Al sommo Dio et a te grazie rendo Del ricevuto don tanto eccellente. Andiamo al sacerdote reverendo, Ch' io mi vo' battezar con la mia gente.

Risponde MARIA MADDALENA, e dice:

S' io non ti son gravosa e non t'offendo, A tal misterio io voglio esser presente. Prima sia l'idol'tuo destrutto e spento.

Risp. il RE: Di tutto quel che parli io son contento.

Vanno al tempio; et il RE a santo Massimino dice:

Per dimostrar quanto io la fede aprezzi,
Adesso vengo a prendere el battesimo:

Ma prima vo' che'l vano idol si spezzi,
E questo farò io per me medesimo.

Con la bacchetta rompe l'idolo, e segue:

Levate qua di terra questi pezzi,

E ciaschedun renunzi al paganesimo.

Levono e' pezzi de l' idolo, e tutti inginochiati, el RE segue:
Insieme tutti in terra umiliati,

Da te preghiamo or esser battezati.

Santo Massimino piglia l'acqua e dice:

Con l'acqua io vi battezo, mondo e lavo

Nel nome di Jesù che ci ha salvati:
Da ogni vizio scelerato e pravo
Interamente siate liberati:
Del diavol più nessun di voi sia stiavo,
Nè rivenduto servo de' peccati:
Ma siate del Signor veraci servi,
E Dio nel bene incetto vi conservi.

Dice MARCO a Tomaso a parole:

Ài tu considerato El degno e gran miracolo?

Risponde Tomaso:

Certo questo spettacolo M' ha dato gran diletto. Maggior ancora aspetto Nell' ultimo suo fine.

Risp. MARCO:

: O grazie alte e divine, Quanto sono eccellente! Nella parte seguente Sua vita solitaria, Qual prese volontaria,

Si rappresenta e mostra, Per trar su l'alma nostra Al ciel, con questa diva

Vita contemplativa.

A questo el cuor ci muove,
Ove la grazia piove
In abbondanzia grande.

Queste son le vivande Qual ci dan refrigerio.

Risponde Tomaso:

Io n' ho gran desiderio, E preparato ho il gusto.

MARCO risponde:

Se fussi ancor più giusto Più desider n'arei.

Segue cantando:

Adesso ognun si desti e vogli udire, Dopo il principio e mezo, el suo finire.

'Santa Maria Maddalena dice da sè:

Essendo già la fede qua fondata

E sparsa e divolgata ancor per tutto, In una selva sola e separata Vo' abitare, e viver sempre in lutto. Per satisfare a la vita passata. Acciò che dopo al mal ne segua frutto. Veder non vo' più faccia d' uom vivente. Ma sol tenere a Cristo la mia mente.

Partesi, e va nella selva e truova una spelonea e dice:

Questa spelonca mi sarà abitacolo In compagnia delle silvestre fiere; Queste verzure mi faranno ombracolo, E questo fonte mi darà da bere. E spero viver di celeste oracolo. Onde restin mie membra sane e intere. E questa sia la mia consolazione:

A darmi di continuo all' orazione.

Ponsi ginocchioni e dice:

O maiestà divina, incomprensibile, O santa Trinità tanto ammirabile, La tua bontà infinita è indicibile, E il nome tuo è senza fin laudabile! O quanto è il tuo giudicio ancor terribile! Ma la misericordia il fa placabile. Non mi punir, secondo tua giustizia, Ma scaccia per pietà la mia malizia.

Uno Romito escie d'una tana e dice da sè:

In questa oscura e vasta solitudine Mio corpo vesto di caprine pelle; Fuggendo vo l'umana moltitudine. Et abito tra fiere e cave celle. Per fuggir l'ozio, è mia consuetudine Fare orazione, e tessere sportelle; Tal volta ancor per mia recreazione A spasso vo per questa regione.

Va pel deserto; e santa MARIA MADDALENA orando dice: Dolce Jesu, tu sei el mio conforto; Dolce Jesù, tu sei tutto il mio amore; Dolce Jesů, tu sei mio stabil porto; Dolce Jesů, tu sei mio redentore;

Dolce Jesù, per me tu fusti morto; Dolce Jesù, a te dono il mio core; Tu sei, dolce Jesù, la mia speranza: Dammi, dolce Jesù, perseveranza.

El Romito sente questa voce e dice:

Mi par sentir parlar con voce umana Qualche persona, e forse è fiera o bestia; O vero in questa selva oscura e strana El diavol cerca di darmi molestia. Io mi vo'ritornare alla mia tana, E starmi solo e viver con modestia. Non mi curo esser di tal cosa certo, Nè vo'per questo andar fuor del diserto.

Santa MARIA MADDALENA di nuovo fa orazione e dice:

O Jesù mio, più che manna suave,
Porgi verso di me tuo refrigerio:
Quanto più furon già l'opre mie prave,
Tanto or più crescie in me 'l buon desiderio.
Mantien, conserva le mie membra grave
Con la potenzia del tuo magno imperio,
E mandami l'angelico sussidio,
Quale al mio viver mi sia buon presidio.

Vengono duo angeli, e Uno di loro dice :

Mandaci a te Jesù di gloria adorno Chè ti porgiam la sua consolazione, E vuole ancor che sette volte il giorno Ti alziamo alla celeste regione, E stiam continuamente teco a torno Per eccitarti alla contemplazione.

Risponde santa MARIA MADDALENA:

Ben venghino e' concivi mia celesti, Lucidi, risplendendi, e tutti onesti.

Li angeli pongono santa Maria Maddalena sopra una nugoletta, la quale è tirata verso el cielo, e cantano li ANGELI dicendo: Cantiam con dolce canto e voce piena

> Laude a Cristo Jesu, Signor beato, Quale ha condotto ad un felice stato La sua diletta e cara Maddalena.

El Romito vedendo questo dice:

Io vedo apresso il monte una gran luce E sento canti dolci e melodia: Drento nel cuor lo spirito m' induce A ricercar che cosa questa fia; O creator del mondo, sia mio duce In condurmi a veder per buona via.

Fermasi, e segue tremando:

Con tutte le mie membre forte tremo, E più avanti andare alguanto temo.

Mentre che il Romito parla, santa Maria Maddalena è posta giù dalli angeli e alzata in su più volte, et il ROMITO segue: Proviam se ritornando al nostro loco Da me si parte questo gran tremore.

Torna indietro, e segue :

Io sento che si parte a poco a poco, E tornami la forza col calore; Ma io mi sento accender drento un foco Che mi fa venir voglia ancor maggiore Tornare a riveder tal cosa nuova: Or su torniam, ch'i' ne vo' far la pruova.

Torna el Romito verso santa Maria Maddalena, e vede di nuovo come prima, e dice:

Mirabil cosa! maggior luce vedo
E maggior melodia ancora io sento.
Senza alcun dubio fermamente credo
Che questo sia un magno sacramento.
Con tutte le mie forze a quello accedo,
Acciò che io n'abbi chiaro esperimento.
Signor, io vo come assetato cervo;
Porgi l'aiuto a me, tuo fedel servo.

Quando s' appressa a santa Maria Maddalena, dice il Romito:

Da parte del Signor, io ti scongiuro Che mi dica chi sei, e quel che fai.

Risponde santa MARIA MADDALENA:

Al venir qua più presso sia sicuro, E quel che tu dimandi intenderai.

Risponde il ROMITO:

Io vengo, benchè al cor mi paia duro, Con tal timor, quanto io avessi mai.

Risponde santa MARIA MADDALENA:

Da te leva il timore e lo spavento, Et a quel ch' io dirò sarai contento. Credo che ti sia noto pel Vangelo Di quella già famosa peccatrice Che fece penitenzia con gran zelo, Et inclinò con pianti sua cervice Per essere esaltata al sommo cielo, Et in celeste gloria esser felice.

## Risponde il Romito:

Di tutto questo io n'ebbi già notizia Infin da gioventù e puerizia.

### Santa MARIA MADDALENA dice:

Non dubitar, ch' i' son quella essa certo, Nè voglia creder col mio dir ch' i' menta. In questo scuro bosco e gran diserto Già dimorata son quasi anni trenta. Co' mie capelli el corpo s' è coperto, E la concupiscenzia al tutto ho spenta. E sette volte il giorno io son levata Al ciel dalli angeli, e poi giù posata.

## Risponde il Romito:

Del tuo parlar non voglio altra certeza, Chè'l spirito mel mostra nel cor drento. A' mia di mai non ebbi tal dolceza Quanta oggi ho ricevuto in un momento. In petto el cuor mio salta d'allegreza, E d'esser qua venuto non mi pento. S'io posso cosa far ti sia in piacere, Nanzi mi parta, fammelo a sapere.

## Risponde santa MARIA MADDALENA:

Dimostro m' ha lo spirito divino
Che m' appropinquo al tempo del morire.
Vorrei che tu andassi a Massimino,
E prega quel che voglia qua venire
La notte della pasqua a mattutino,
Se dalla plebe sua si può partire;
E porti el sacramento dello altare
Acciò mi possi quel comunicare.

# Risponde el Romito:

Tutto farò per quanto m' ài richiesto, Sendo tu del Signor diletta amica. Non mi sarà l' andar duro o molesto: Dimmi se altro vuoi che io gli dica.

Risponde santa MARIA MADDALENA e dice:

Non altro: avendo a venir qua lui presto

Con gaudio aspetto che mi benedica, E come uomo esperto, a questo pratico, Mi porga il sacramento per viatico.

El Romito si parte, e truova santo Massimino, e dice:

Padre mio reverendo, io son già stato
Più anni fa nello eremo e deserto,
E finalmente in quello ho ritrovato
La Maddalena piena di gran merto,
La qual con desiderio m' ha pregato
Ch' i' venga a trovar te, come uomo esperto,
Acciò gli porti el sacramento santo,
Quale aspettato ha già trent' anni tanto.

Risponde santo Massimino:

Di tante buone e graziose nuove Gaudio ne prendo e gran consolazione, A visitarla el grande amor mi muove Per satisfare a sua petizione. Tu verrai meco, e insegnerami dove Nel gran deserto è sua abitazione.

Risponde il Romito:

Io vengo, e questa gita mi fia grata.

Risponde santo MASSIMINO:

Andiamo, e portiam l'ostia consecrata.

Vanno col Sacramento nel reliquieri, e giunti alla spelonca, santo Massimino dice:

Temo e non so se debbo entrar qua drento Nella spelonca, dove è Maria sola.

Risponde santa MARIA MADDALENA:

L'entrar qua, padre, non ti sia spavento, E non temer la tua cara figliuola.

Santo Massimino entra e dice:

Io entro a te col santo sacramento E con la cotta in dosso e con la stola. Letizia grande ho d'averti trovata, Acciò da me tu sia comunicata.

Santa MARIA MADDALENA inginocchiata dice:

O dolce padre santo reverendo, El termine s'appressa di mia vita. Inverso el cielo a Dio le mani spando, Acciò mia alma a quel sia sempre unita. E a te, padre, ancor mi raccomando Poi che dal mondo io debbo far partita. Di corto, aspetto dovermi risolvere E ritornar mio corpo in terra e polvere. E però il santo sacramento chiedo

Che mi sia per tue mani adesso pôrto.

Santo Massimino piglia l'ostia e dice:

Ecco, figliuola mia, ch' io tel concedo: Credi tu che sia Cristo per noi morto?

Risponde santa MARIA MADDALENA e dice:

Con tutto il core e con la mente credo, E spero in quel che mi può dar conforto, E sono accesa del suo santo amore.

Volta gli occhi al Sacramento e segue:

Signor verace e sommo Dio clemente, Io non son degna ch' entri nel mio petto. Signor, figliuol di Dio eternalmente, Io non son degna ch' entri in mio distretto. Signor, ver uomo e Dio, tanto eccellente, Io non son degna entri sotto 'l mio tetto. Fammi tu degna con la tua clemenzia, E prendoti, Signor, con reverenzia.

Santo Massimino gli dà l'ostia, e lei presa quella, giace prostrata in terra, e poi dice con voce tenue e bassa:

> Ricevi ormai, Signor, mia alma in pace Poi ch' i' t' ho ricevuto in cibo santo. Mio corpo, come vedi, in terra giace, Indebolite le mie membra alquanto. Acceso è drento il cor, come fornace, El qual si strugge e liquefassi in pianto. In manus tuas, domine, commendo Lo spirto mio, e quel, Signor, ti rendo.

Passa di questa vita; e santo Massimino dice:

Sentite voi l'odor come sento io, Qual sopra ogni altro odor mi par mirabile?

Risponde il Romito:

Certo lo prende ancor l'olfato mio: Dio ci dimostra quanto ella era amabile.

Dice santo Massimino:

Di questo corpo giusto, santo e pio

<sup>1</sup> Qui manca un verso: e nell'ottava di sopra le rime stanno nell'edizione antica come le abbiamo riprodotte in questa nostra.

L'odor non parte ancor, ma è qui stabile. Laudiamo Dio con tutto il poter nostro, Qual ci ha mirabil cose oggi dimostro.

Tomaso dice a Marco a parole:

Se mai per alcun tempo
El cuor mio fu quieto ,
Oggi è quel giorno lieto
Ch'io mi chiamo contento:
E mosso il cuor mi sento
A gran devozione ,

Con inspirazione D'andare in un deserto.

Risponde MARCO:

Tu mi par poco esperto Ad aver tal concetto: Bisogna esser perfetto A stare in solitudine. Come similitudine Puo' prender di Maria, Qual prese questa via Nel suo perfetto stato. Oggi tu sei mutato In vero penitente, E sei incipiente In via spirituale: Piangi el tuo grave male, E con gran diligenzia Fa' vera penitenzia D'ogni commesso vizio. E, dopo questo inizio, Purgata la tua mente, Sarai proficiente; E poi, per grazia data, In te mortificata Ogni tua passione, Alla perfezione Allor tu perverrai, Et abitar potrai Ne l'ermo con diletto.

Risponde Tomaso:

El tuo parlare accetto,

Fondato con ragione.
Facciamo orazione

Cantando in dolce voce

A Cristo posto in croce per amore Acciò mi sia rimesso ogni mio errore.

Cantano insieme questa lauda:

Jesù splendor del cielo e vivo lume, Amor felice e santo, D'ogni suave pianto E d'ogni grazia fonte e largo fiume, Infiamma el mio cor tanto Ch'io pianga a' santi piedi con Maria, E sempre in te sospeso e fisso stia.

La tua clemente, dolce e bella mano, Candida e pura luce,
La qual Maria conduce
A lacrimar il tempo speso invano,
Con gran fulgor riluce
E forte scalda il lacrimoso petto
Del tuo benigno, grato e santo aspetto.

O vivo sguardo, o penetrabil verbo, Che fai Maria languire, E da terra salire E rivoltare in gaudio el pianto acerbo, Fammi d'amor morire E por me stesso al mendo in tanto oblio Che, morto, in me tu viva, Jesù pio.

Apri, Signore, il tuo celeste fonte, Quella tua dolce vena Che Maria Maddalena Di basso luogo trasse all'alto monte, Con l'anima serena Piena di raggi e di splendor divino: Pietà, Signor, di questo peregrino.

Amar vorrei, e vo cercando amore:
Ma fragile io mi piego:
Jesù, dunque, ti priego,
Illustra questo obtenebrato core,
Per sue colpe, io nol niego.
Maria m' invita e la tua gran dolcezza:
Rompi, Signor, ti priego, mia durezza.
Quale spietato in te non s' innamora

Se penetrassi el cielo?
Dè, levami quel velo
Che mi fa lento e mi ritarda ogni ora.
Quel sei, Jesù, con zelo
Che per salvare il mondo in croce pende:
Maria di questo testimon ne rende.

Dunque pietà, Signor, di tante offese Ti priego umiliato, Sperando esser beato Se del tuo lume io sento fiamme accese: Maggior del mio peccato È la tua gran pietà, che l'amorosa Maria fece tua dofce e santa sposa.

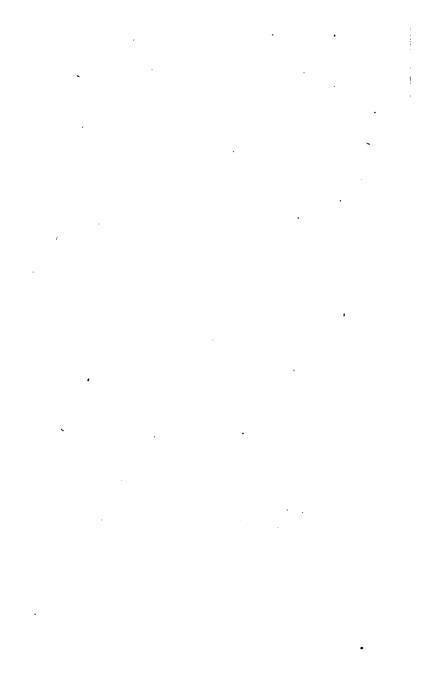

## RAPPRESENTAZIONE

DI

# SAN TOMMASO,

DI MESS. CASTELLANO CASTELLANI.



Riproduciamo l'edizione rarissima e sconosciuta innanzi al Batines, che conservasi in Magliabechiana :

— Rappresentatione di San Thomaso Apostolo Composta per messer Castellano Castellani recitata in Prato adi. 12, et 13 dagosto MDVIIII. S. n. In-4. di 12 c. con fig. sotto il titolo.

Oltre questa se ne conserva in Palatina un'altra simile in tutto, e che perciò non ci ha aiutato a correggere i versi errati o a schiarire i lueghi dubbi del testo. Questa edizione porta in fine;

In Firenze l' Anno del nostro Signore MDLV del mese di Luglio.

Il Batines ricorda ancora una edizione: stampata in Firenza Appresso alla Badia MDLXI. A distantia di Paghol Bigio. In-4. di 10 c. con 6 fig.

Il testo leggendario del Castellani è evidentemente Jacopo da Voragine. E sulle fonti a cui probabilmente ha attinto l'autore dell'Aurea Leggenda, vedi Dictionn. des apocriphes, 11, 987-1046, ove si trova tradotta la Storia di S. Tommaso, secondo l'Istoria ecclesiastica di Abdia.

#### L' ANGELO annunzia:

Attento con silenzio, popol degno: Sie contento di star con devozione. Se quieto starai, puoi far disegno D' aver piacere e gran consolazione. Porgimi adunque el peregrino ingegno Con la tua consueta attenzione, Acciochè abbi piacere, e noi onore, A laude dello immenso Creatore.

El Gondufero re prima vedrai Abbane scalco in Cesarea mandare, Per uno architettor, come udirai, Ch' e' vuole un gran palazzo edificare: Cristo a Tomaso parlar sentirai, E comandali agl' Indi e' debba andare: Vedrai Tomaso partir prestamente, E convertir per via dimolta gente.

Al Gondufero re Tomaso giunto El palazzo disegna, e' danar piglia. El re per guerra far si mette in punto, Insieme lui con tutta sua famiglia: Torna vittorioso in gloria assunto In modo tal, che ognun si maraviglia: Non trovando il palazzo, pel dolore Fa imprigionar Tomaso a gran furore.

Amàla e muor del re il carnal fratello: Tomaso, orando, il fa resuscitare, E mostra al re il palazzo ornato e bello, Cagion di fargli tutti battezare. Vedrai Tomaso poi partir da quello E verso l'India maggior caminare, Dove vedrai sua morte, e sua vendetta, E girne in ciel l'anima sua perfetta.

## El RE GONDUFERO parla e dice così:

O cari protettor del mio bel regno, Veri baron di nostra gloria e pace, Fanno gli effetti vari el mondo degno, E quel diletta assai che al gusto piace: Fabricare un palazzo io fo disegno, Qual fia d'ogni bellezza in sè capace: Questo pensiero ogn'or tanto mi strugge Quanto più il tempo e la speranza fugge.

Un si diletta al mondo andar a caccia, Quell' altro si diletta di far versi; Un altro aspetta in mar vento o bonaccia, Quell' altro ha ne' tesori e' sensi persi; Un altro per amor or arde, or diaccia, Un altro di giostrar non può tenersi: Così nostro disio passa, e non dura Questo, e un brieve tempo ci misura. EL RE chiama uno suo barone chiamato Abbane, e fallo sopra a tale impresa, a trovare uomini atti a tale esercizio:

Però, Abbane mio, io son disposto Che a Cesarea el tuo viaggio prenda: Di tanta impresa io ti fo or proposto, E buon per te, se al mio disio attenda. Ogni gran cosa si conduce tosto, Pur che tu doni e largamente spenda.

ABBANE risponde:

Un cenno sol, signore, al servo basta,
Se non ha già la coscienzia guasta.
Su presto, servi miei, ch'io intendo prendere
Per Cesarea el camino, e con prestezza.

Chi cerca invano il breve tempo spendere, Vede l'error quando giugne in vechiezza.

UN SERVO risponde:

E' basta un cenno a chi è uso a intendere : Ogni fedel servir vuol gentilezza.

Un altro servo per tutti:

Parati tutti a' tuoi comandi siàno.

ABBANE si parte:

Or oltre, non perdiamo il tempo invano.

Cristo apparisce a San Tomaso, e dice di volerlo mandare in India: Tomaso, lieva al ciel la luce e l'alma,

E ferma al parlar mio la mente e 'l senso: Senza fatica non s'acquista palma, A chi combatte sol si dona il censo: Sa navicar ciascun ch' ha il vento in calma: Al caldo si conosce il fuoco immenso; Però, Tomaso, al mio volere attendi, Ch' i' vo' che 'l mondo col mio fuoco accendi.

Ora gli dice come il Re Gondufero vuol fare un palazzo:

Gondufero re d'India ha fermo al tutto Fabricare un palazzo immenso e grande, E perchè io t'ho eletto per mio frutto Vo'che tu porti là le mie vivande:
Tu se'd'architettura in modo instrutto Che in vari lochi el nome tuo si spande; Dunque la voglia mia fa'che s'adempia, Acciò che il ciel per te di giusti s'empia.

SAN Tomaso chiede grazia a Cristo che non lo mandi agl' Indi:

Mandami, Signor mio, dove tu vuoi, Salvo ch'agli Indi sol non vorrei gire: Pur comandare al tuo servo tu puoi, Et io non son, Signor, per contradire.

CRISTO risponde e dice:

Quando il padre comanda a' figliuol suoi Ha caro sempre vedersi ubbidire: Però, Tomaso, el desiderio mio È di farti mostrar ch' io sono Dio.

Ora gli annunzia la corona al martirio:

Come quel regno alla sacrata fede Harai converso con somma vittoria, Per dare a'tuoi sudor giusta merzede, Ti guidera il martirio alla mia gloria.

San Tomaso risponde:

Non cura affanno l'uom che spera e crede, E quel che fisso al ciel tien la memoria : Sichè, dolce Signore, io son contento Sopportar per tuo amor ogni tormento.

Giugne Abbane in Cesarea e va cercando d'un maestro : e CRISTO in forma di contadino, avendo seco San Tomaso, se gli fa incontro e dice così :

Giovan, che cerchi tu, per la tua fè, Che per la piazza vai guardando sì?

ABBANE risponde:

Io son mandato, padre, da un re Come vedete, in questo luogo qui: Un gran palazzo far disposto egli è: Però cercando vò la notte e'l di Per trovare un maestro tanto degno Ch'abbia nel fabricar retto disegno.

CRISTO gli mostra San Tomaso:

Questo compagno mio, per quanto intendo, È nella architettura assai ben dotto; Nel laudar sua virtù non mi distendo Che, nel provar, ogni ragion va sotto.

SAN TOMASO dice così:

Secondo el prezzo la fatica prendo : Laudasi l'uom quando in porto è condotto. Con diligenzia il mio servizio fia : Qual sarà l'opra, tale el prezzo sia.

ABBANE l'accetta e dice:

Per quanto mostra el volto e la statura,

Tu mi par certo al proposito mio.

SAN Tomaso risponde e dice così:

Colui che ciò che fa, retto misura Frustrato mai sarà del suo disio.

CRISTO dice a San Tomaso:

Or oltre, va con la buona ventura: Che d'ogni cosa sia laudato Dio.

SAN TOMASO si muove con Abbane:

Senza fare altro patto, o altra legge
Ti seguirò, come il pastor la gregge.

Lascia costoro che camminano: e torna la istoria al RE, el quale dice volerne mandare la figliuola a marito, e comanda che sia ordinato il convito:

State su, servi miei, e con prestezza Mettete in punto un trionfal convito: Secondo el grado, lo stato e l'altezza Debba ciascun suo nome far gradito: E perchè un gentil cor pigrizia sprezza, Però pigliate all'ordinar partito.

Un Servo risponde e dice:

E' sarà fatto.

E per farlo più degno Mettete un bando per tutto el mio regno.

El RE dice di fare tre di festa:

Vo' ch' ognun venga a far tre giorni festa, Perch' io mando a marito la mia figlia. La sustanza del bando sarà questa: Chi non verrà, non sia di mia famiglia.

Un servo dice:

El servo buon, signor, non posa o resta, Ma fa come un caval che è senza briglia. Noi siamo in punto.

El RE dice :

Orsù con lieto core, Fate l'offizio del buon servidore.

El BANDITORE bandisce:

Per parte della eccelsa signoria Del nostro re, si fa oggi bandire Che ognuno a corte si sia messo in via Ad onorarlo come degno sire. Adorno venga ognun con leggiadria, Con suoni e canti e con regal vestire; Vuol mandar la sua figlia oggi a marito: Dunque venite tutti a tal convito.

Un BARONE all' altro dice:

Avete voi udito el bando espresso, Che ha mandato el nostro eccelso re?

Un GIOVANE dice:

Ognun di voi in punto si sia messo, Chè tal si mostra el frutto quale egli è.

Un altro dice:

E' par che da natura e' sia permesso Specchiarsi in altri, e mai non guardar sè: Io vorrei ire al paragon d'ognuno, Però mostro goder quando io digiuno.

Uno dice d'andare, cantando:

Vuolsi con un bel canto andare a corte Acciò che noi mostrian maggior letizia: A ogni modo ne vien poi la morte, Che rompe e spezza ogni grata amicizia.

Un ALTRO Barone dice:

Manca ogni gran signor benchè sia forte: Godiam il tempo or che n' abbiam dovizia; Con un bel canto di letizia adorno Facciamo al nostro re lieto ritorno.

Ora vanno cantando la canzona:

Viva amore e leggiadria, Quel che debbe esser poi, sia: Chi ha il tempo, e'l tempo perde Spesso indarno si lamenta: Non è il frutto sempre verde, Secca il fior nella sementa. Vien la morte che spaventa Ogni stato e signoria.

Tutti lieti al nostro regno
Con giocondo e grato aspetto:
Quello è detto al mondo degno
Che è pur grato d'intelletto:
Viva el re nostro perfetto
E sua nobil signoria.

Giungono al re, et uno dice:

Illustrissimo re, venuti siàno Lieti per trionfar della tua festa: Chè, per aprirti el gaudio in che noi siàno, Di festeggiar nessun di noi non resta.

El RE comanda si rizino le mense:

Or oltre, non si perda il tempo invano, Ritta ogni mensa sia, subita e presta.

El RE dice a' servi:

In ogni cosa sia sempre dovizia, Con tromba e festa e cordial letizia.

El RE dice l'ordine che si debba tenere nel porre a mensa:

E' forestier che non son di mia gregge Date lor sopra a gli altri il primo grado; Con la prudenzia ogni stato si regge; Vale un amico più che un parentado.

Una DONZELLA della tavola a' dottori dice cosi:

Passate innanzi su, dottor di legge Che siete tinti in chermesi di guado: <sup>1</sup> E' forestier ognun suo lato pigli: Qui non bisogna far pissi o bisbigli.

Mentre sono a tavola, viene una VERGINE EBREA a cantare dinanzi al re in su la lira, e salutando il re, dice così:

Serenissimo re, Dio vi dia pace, Singular gaudio e cordial conforto. In cuor gentil sol gentilezza giace; Questa mi guida al tuo benigno porto. Male arde il fuoco nella spenta brace: Quello vi dirò io che il ciel m'ha porto. Per esaltarti sol, signor clemente, Canterò qualche verso dolcemente.

Voltando gli occhi al cielo, dice:

Ringrazio prima Dio, padre superno, Quale ha creato il ciel, le stelle e'l sole, A cui la terra e'l tenebroso inferno È sottoposto, e fa quanto quel vuole. A laudar questo lume sempiterno Non è capace ingegno nè parole: Questo può quanto vuole, e ciò che pensa La sapienza sua regge e dispensa.

Vol. I.

<sup>4</sup> Sorta di colore che si trae appunto dall'erba detta Guado.

San Tomaso tenendo gli occhi fissi al cielo si maraviglia di quelle parole, e priegala che un' altra volta quella ridica: Di', figlia, se ti piace, si bel detto

Che m'è per gran dolcezza tratto il core.

La GIOVINE risponde:

Quel ch' è cagion d'ogni morale effetto Quello è dell'universo protettore.

San Tomaso dice:

O quanto saviamente tu hai ben detto!

Un RIBALDO alza la mano, e dà una ceffata a San Tomaso e dice: Che parli tu, malvagio traditore?

SAN TOMASO dice di non partirsi di quel luogo se non vede la mano che l'ha percosso rappresentarsi:

Di questo loco non faro mai mossa, Se non veggo la mano che m' ha percossa. Io nol dico, Signor, perchè vendetta Cerchi di lui, ma per cercar tua luce.

Quella Vergine ebrea mossa a pietà di tale offesa dice : Fratello, quella mi fu una saetta : De' tristi el mondo sempre ne produce.

SAN TOMASO: Lassalo andar, chè 'l peccato l'aspetta: Nulla il Signor senza cagion conduce.

Quel che percosse San Tomaso uscendo fuori, gli vanno incontro due leoni e correndogli adosso, l'ammazzano; et uno cane nero piglia la mano e portala in mezzo del convito, e veggendo Colui venire e' leoni dice:

Omè, omè, omè, che vuol dir questo? Aiuto, aiuto, soccorrete presto.

El RE veggendo el cane con la mano in bocca, dice:

Che vuol dir quella man di sangue piena
E questo can, che si forte l'ha presa?

Un BARONE che è allato al re dice:

In qua e in là con tal furia la mena Ch' io tremo a veder sol si grave offesa.

La VERGINE ebrea dice:

Signore, ogni peccato vuol la pena: De' suo buon servi Dio tien la difesa. Questa man di costui un giusto a torto Percosse; onde per questo Dio l' ha morto. El RE veduto tal miracolo, si volta a San Tomaso e dice:

Merzè, servo di Dio: ch' io veggo certo Che tu se' dal Signore amato molto: Tu se' per certo un cavaliere esperto: El frutto è buon, quando al buon tempo è colto: Tu hai tratto le fiere del diserto: Non vuole Dio che l'onor ti ma tolto.

El BARONE che è allato al re dice :

Questo è, signore, el più stupente segno Che mai più visto fussi in questo regno.

La VERGINE ebrea dice al re:

Questo servo di Dio che è qui presente Egli è profeta e dal Signor mandato; Come percosso fu sì crudelmente Predisse tutto quel che gli è incontrato: Ond' io affermo e tengo certamente Che Dio senza cagion non ce l' ha dato.

El RE chiede perdono a San Tomaso:

Dappoi che in te questo gran segno veggio, Perdon con tutto il cuore invoco e chieggio.

El RE dice a San Tomaso che dia la benedizione allo sposo e alla sposa: Vorrei, Tomaso, che alla sposa dessi

> In carità la tua benedizione : Così lo sposo ancor benedicessi, Per lor faccendo devota orazione. Son tanto in verità tuo segni espressi; Che chi gli niega è privo di ragione.

SAN TOMASO dice:

Quanto piace al Signor che tutto intende, Tanto la voce mia copiosa rende.

SAN Tomaso benedisce lo sposo e la sposa, e dice cosi:

Benedicavi Dio che di niente Creò la terra, el ciel, le stelle e mare: Tante benedizion vi sien presente Quante a Isac Dio volle donare. Tanti frutti produca el vostro ventre. Quanti vi basti a farvi in cielo andare: Vi dia il Signor quella coronasimmensa Che pasce e gusta alla divina mensa.

Data la benedizione, viene un frutto di terra et escie sopra le mani della sposa, onde lo Sposo dice cosi:

, Sposa mia, che vuol dir si degno frutto

Che alla mia destra mano escie di terra?

La Sposa risponde:

Quel che regge, governa e guida il tutto In noi la grazia sua pietoso serra: Io ho il mio cuor di tal dolcezza strutto, Che pace mi sarebbe ogni aspra guerra. Mangiane un poco e gustian sua dolcezza, Chè lo indugiare ogni mio senso spezza.

La Sposa avendone mangiato dice:

Tanta dolcezza questo frutto serba Ch' io non gustai mai più maggior diletto: Qui si miete la sementa in erba: Non vien senza cagion si grande effetto.

Lo Sposo dice aver sonno:

Questa non è vivanda al gusto acerba; Vero è che'l sonno m'ha ristretto il petto.

La Sposa dice:

Gli occhi aperti tener, marito mio, Non posso più.

Lo Sposo:

E così fo io. 1

Vanno a dormire: e san Tomaso fa per loro orazione:
Guida, dolce Signor, mia nave in porto
Chè, senza te, l'uman poter vien meno.
Dirizza, Jesu mio, el camin torto,
E fammi el cor della tua grazia pieno.
Tu se'la guida mia, tu se'il conforto,
Fammi gustar del tuo bel fonte ameno:
La sposa con lo sposo, o Padre immenso,

La Sposa svegliata dal sonno, dice allo sposo el sogno che ella ha fatto: Sposo diletto, io ho sognato cosa

Ardigli in terra del tuo fuoco intenso.

Che, per dolcezza, el cor lieto si strugge: Vidi una pianta in ciel maravigliosa Qual sopra ogni cosa felice assurge: Questa a ciascun di noi dava una rosa La cui bellezza mai trapassa o fugge.

Lo Sposo dice aver sognato quel medesimo:

Questo sogno ho fatto io, sposa diletta;

<sup>1</sup> Così il testo che scrupolosamente seguiamo anco nei luoghi ove sarebbe facile, come nel caso presente, l'accomodar il verso zoppicante. Così dicasi anche quando si trovi qualche verso un po'troppo lungo, e di una ottava mancante di due versi.

Qualche degno tesor per noi s'aspetta.

BAN TOMASO miracolosamente, sendo gli usci serati, entra
netla camera loro, e dice:

Quello immenso Fattor che tutto vede V' à oggi mostro la diritta via: Chi vuol, figliuoli, in lui trovar merzede Sempre parato a' suoi comandi sia. Però conviene che alla santa fede El lume della grazia oggi vi dia: Perchè chi dona in puerizia el frutto In quello Dio si si preserva tutto.

Ora lauda la virginità dicendo:

La verginità si è si bel tesoro Che stimar non si può cosa più degna: Quanto esaltata sia sopra ogni coro, La madre del Signor cel mostra e insegna. Questo eccelso tesoro chi no'l perde Si mantien sempre d'ogni tempo verde.

La Sposa dice a San Tomaso:

Io per me son parata a morir prima Che voler tal tesor da l'alma tôrre.

Lo Sposo dice quel medesimo:

La cosa è grande, come l'uom la stima: Io voglio in Dio tutta mia speme porre.

San Tomaso dice di volergli battezzare:

Per far la vita nostra in ciel sublima, Si vuole il frutto di salute corre: El battesimo santo è sol la scorta Che apre a ciaschedun del ciel la porta.

Lo Sposo chiede el battesimo:

Questo con tutto il cor, pastor diletto, Preghiamo che ci dia con somma pace.

San Tomaso: El cor che è puro, imaculato e netto È quel che al sommo ben più ch'altro piace.

La Sposa: Io mi sento infiammar la mente e'l petto:
Perdere il tempo è cosa che dispiace.

San Tomaso gli battezza:

Dunque, con tutto il cor, vi lavo e mondo, A laude e gloria del Signor giocondo.

SAN TOMASO chiede licenzia al re di volersi partire: Glorioso signor famoso e degno, E' piace a quel Signor che tutto regge Che partir noi dobbian dal tuo bel regno, Et ire a ritrovar un' altra gregge.

El Re dice: Dunque v'è il viver mio venuto a sdegno? San Tomaso: Signor mio, no: ma la divina legge

Ci guida altrove.

El RE dice: Or oltre, andate in pace

Ch' io non debbo voler quel che non piace.

ABBANE mentre che camina dice a San Tomaso:

Io son, Tomaso mio, tutto contento D'averti meco in compagnia condotto: Se si può per di fuor comprender drento El ciel senza cagion non t'ha prodotto.

SAN TOMASO:

Io sono un fumo ch'ogni piccol vento Mi manda, Abbane mio, morendo sotto. Quel che di buono in noi si gusta e vede Da quel Signor di sopra sol procede.

ABBANE dice di vedere la terra:

Io veggo, se la vista non mi offende, La terra che 'l mio re governa e tiene: Ogni lungo camin riposo attende, Ciascun di noi mi pare stanco bene.

SAN TOMASO:

Quando un fa volentier quel che gl'intende, Non cura alcun disagio che sostiene. Fa' pur che voglia quel Signor disopra, Che si conduce al fine ogni grand'opra.

ABBANE si rappresenta con San Tomaso al re e dice:
Salute, signor mio, io son tornato
E credo aver condotto il legno in porto.
Ho un maestro, in verità, trovato
Che stimo arai di lui sommo conforto:
Egli ha lo ingegno al ciel tanto elevato
Che fare' con un guardo andar un morto.

El RE risponde:

L' aspetto suo in verità mi mostra Che fia per satisfar la voglia nostra.

El RE dice a San Tomaso:

El nome tuo io vo' prima sapere:

Cosi ricerca el conversar paterno, Dipoi ti voglio aprire el mio parere, E tutto quel che col pensier discerno.

SAN TOMASO: Io son un uom mortal con poco avere Che fo quanto mi mostra el Padre eterno: Tomaso è detto el proprio nome mio, Parato ad ogni giusto tuo disio.

Ora el RE lo mena al luogo dove e' vuole edificare el palazzo, e dice cosi: Ora oltre, andiamo a rivedere el loco

Ove il palazzo fabricare intendo.

San Tomaso: Senza le legne non s'accende il foco: Però la squadra e l'archipenzol prendo.

El RE dice: El prezzo, in verità, lo stimo poco, Chè volentier per contentarmi, spendo. Senza risparmio alcun vo'che si faccia, E che quadrato sia da ogni faccia.

SAN TOMASO disegna el palazzo e dice:

Qui saranno le porte della entrata,
Dentro, una loggia con colonne intorno;
Faro nel mezzo una torre murata,
Per rinfrescarsi quando egli arde il giorno.
Camere assai faro per la vernata,
Voltate tutte inverso il mezogiorno.
Sale, stufe, cucine, terrazzi e orti
Da poterne pigliar mille conforti.

El RE apruova el disegno e comanda gli sia dato e' danari ch' e' vuole, dicendo:

Piacemi assai, Tomaso, el tuo disegno: Daragli, Scalco, el tesor che ti chiede. Se ti chiedessi ben mezo il mio regno Mostra che posto ho in lui ogni mia fede.

San Tomaso: Io ci userò, signor, tutto il mio ingegno Che lo intelletto mio comprende e vede, Per non potere far quel che mancassi Chè degli errori in ciascuna arte fassi.

El RE dice volere ire a combattere contro al re d'India maggiore, e voltosi a' suoi baroni dice:

Diletti baron miei, costanti e forti, Dice il proverbio: chi la fa l'aspetti. Io ho deliberato, e che non manchi, Di far contro Asmideo la mia vendetta, Ognun che ben mi vuol, le mani a' fianchi Gagliardamente per mio amor si metti, E per mostrarmi se l'onor mi sprona Vo' questa impresa far con voi in persona.

El RE fa el capitano dicendo:

El Capitan della mia gente sia
El Duca di Sterlich di Mongiera:
Ecco il baston della mia signoria
El qual ti do con pronta e lieta ciera.
Questo bel detto a mente oggi ti stia:
Uno uccel solo non fa primavera.
Perseveranza e fatica bisogna,
A chi non vuol col danno aver vergogna.

El CAPITANO risponde:

Non dubitar, signor, ch' i' farò tanto Ch' i' spero al fin condur questa tua impresa. Signor, con le parole io non mi vanto Perchè le son d'ogni poltron difesa. L' avere avuto di milizia il vanto Ha di maggior fervor la mente accesa.

El RE dice:

Perchè tu vegga ben quanto ti stimo, Però t'ho fatto del mio regno il primo.

El CAPITANO a' baroni dice:

Su presto, scalco, baroni e signori, Ogniuno in punto col destrier s'assetti. Non si danno a chi dorme in terra, onori: Fansi nell'arme e' soldati perfetti.

Un BARONE dice al capitano:

Nessun dipinse mai senza colori: Signore, al vento le parole getti. Dice il Francioso che: argens fa tutto, Senza danar non si fe' mai buon frutto.

El CAPITANO dice loro:

Farete tutti in prima la rassegna, E una paga ciascheduno arà.

Un SOLDATO: La esperïenza, Capitan, c'insegna Che l'uom che nulla chiede, nulla ha.

El CAPITANO: Or oltre, gente mia famosa e degna, El perder tempo spiace a chi più sa. Giannette, ronche, spuntoni e celate Sien tutte in punto, e le squadre ordinate.

Or fa trovare l'artiglieria:

Archibusi, spingarde, e falconetti, Bombarde e spingardelle d'ogni sorte, Quantità grande di varii scoppietti, Passavolanti da spezzar le porte:
L'artiglieria minor sopra e'caretti
Per poter dare a'nemici la morte:
Nacheroni, zufoli, tamburi, e trombi:
Infino al ciel nostro furor rimbombi.

El CAPITANO dice d'avere ordinato el tutto:

Illustrissimo re, famoso e degno, Noi abbiam preparato la milizia. Quando ti piace di partir del regno Noi siam tutti nimici di pigrizia: Dove acampare ancor farai disegno, Quivi si metterà la inimicizia.

El RE dice al capitano:

Questo nel petto mio vo'che si resti.

El RE si fa vestire l'arme:

Trovate l'arme, et un di voi mi vesti.

Ora si parte; e gli Uomini della città veggendo dalle mura gente, dicono così:

Che vuol dir questo? io vedo una gran gente; Asmideo certo fia, per vendicarsi: Caduto c'è in su l'uscio oggi il presente: A'merli sarà buon le guardie farsi.

Uno dice d'andare al re:

Vuolsi al re nostro andar subitamente, Chè i pensier dopo il fatto sono scarsi.

Uno va al re e dice:

Io andrò prestamente a farlo chiaro, Al nostro re, perchè pigli riparo.

Uno giunge al re e dice:

Sacra corona, alla terra è appresso Gran gente armata, e non sappian perchè; Le guardie abbiam sopra le mura messo, Me nessuno accampato ancor non s'è. El RE domanda del segno della bandiera, c dice:

Nelle bandiere èvi alcun segno espresso?

OUELLO risponde:

Dicon che di Asmideo la insegna v'è.

El Re dice: Certo e' fia desso, e vorrà far vendetta:

Ma tal la pensa che per sè l'aspetta.

El RE comanda allo Amostante che vada a soccorrere la terra: Fa'. Amostante, che tu metta in nunto

Fa', Amostante, che tu metta in punto Dugento fanti della prima sorte,
E non posare infin che non se' giunto
Della terra Dalmania alle sue porte:
Se tu me la difendi, a questo punto,
El primo ti farò della mia corte.
Buon cor bisogna a chi vuol farsi degno,
Chè per viltà si perde onore e regno.

Lo Amostante dice:

Non dubitar, ch' io gli darò soccorso, O io vi lasserò la propria vita.

El RE dice: E' non m' ha mai per altri tempi morso, Ch' i' non l' abbi fatto ir per la via trita.

Lo Amostante dice:

Tal si muove veloce al primo corso, Che presto manca sua virtù gradita.

El RE dice: Al levar delle tende lo vedreno; Oggi è un prato verde, e doman fieno.

L' Amostante fa trovar l'arme:

Su, coraze, rotelle, e gorgerini Trovate presto, e non istate a bada.

Comanda al cancellieri che dia sei fiorini per paga:
Dà, cancellier, per paga sei fiorini
A chi ha coraza, giannetta e la spada.
Quei che saranno miglior paladini
Mi seguiranno per ogni contrada.

Un Soldato per tutti dice:

Per te a morte e vita siam parati, Chè la fatica sol fa buon soldati.

Quelli della terra vedendo venire il soccorso, uno dice agli altri:

Vedete voi, dalla lunga venire Gente dal nostro re, per darci aiuto? Un dà il modo di mandarli dentro:

E' si vorrà fuor della porta uscire Acciò che niun di lor non sia veduto; Farem le viste il campo d'assalire, Come usa fare un capitano astuto, E alla porta pel soccorso, poi Drento pian pian gli metterete voi.

Escono fuori quelli della terra e fanno una scaramuccia col campo; e in questo combattere entrono dentro e' fanti dell' Amostante; e uno dice al Capitano:

O capitano, in questo punto ho visto Entrar gran fanterie dentro alla terra.

El CAPITANO risponde:

Di questo caso io non me ne contristo: Aspettin pur che si muova la guerra. Io so che alfin e'faran poco acquisto: Tanti più mangiator dentro si serra. Diamo ordine a sonar compieta e sesta, Che parra segno di cattiva festa.

Mentre che ordinano piantare l'artiglierie, la storia torna a San Tomaso, che dice di volere fabbricare el palazzo del re in cielo, e non in terra; e dice così:

Egli è più giorni che il re parti via: Al suo palazzo io vo' principio dare. In cielo io vo' che collocato sia Dove cosa mortal nol può guastare. Meglio è che a' poverel soccorso dia Che voler terra colla terra ornare. Questo palazzo in ciel sarà si forte Che spegner nol potra volendo, morte.

San Tomaso trova i poveri; e dispensa loro il tesoro, dicendo: Prendete in carità quant'io vi dono, E grazie al sommo ben tutti rendete.

Un Povero dice:

Cieco, ratratto e zoppo e sordo sono E scalzo e nudo, come voi vedete.

Un Altro povero:

Io non ho panno adosso che sia buono, E'l mio mantello egli è come una rete. SAN TOMASO dice:

Per tutti ce ne fia, non dubitate.

Pur che la mente e 'l core a Dio leviate.

Un Povero combatte con l'altro povero dicendo:

Compare, io ve l'ho detto più d'un tratto:

Voi siete in sulle parte troppo ingordo.

Un ALTRO povero:

Non tel diss' io, che noi faremo al matto? <sup>1</sup> Ruba pur bene, e poi fa' del balordo.

El Primo povero risponde:

Se il capo con le nocche un po' ti gratto Ti mostrerrò s' io son civetta o tordo.

El SECONDO povero risponde:

Capo d'acceggia.

El PRIMO povero:

E tu, viso intarlato:

Io ti farò per forza uscire il fiato.

El SECONDO povero:

Vuo' tu dir nulla?

El Primo povero:

vero : E'mi brilla le mane. <sup>2</sup> Guarda chi brava! giustizia da sassi!

SECONDO povero azuffandosi dice:

Orsù, soniamo a doppio le campane, <sup>8</sup> Chè a' tuo par ghiotti altrimenti non fassi.

El PRIMO, sonando, dice:

A questo modo si guadagna il pane: Così si tratta e'tuo par babuassi.

El SECONDO povero, essendo caduto in terra:

Oïme, o Idio, compare, io scoppio.

El Primo dice:

Toti pur queste frutte col finocchio. Impara a tormi la parte di mano;
Tu non sai come io so' quando riscaldo.

El SECONDO: Compar, tu se' per certo un uomo strano.

El Primo: E tu se', Branca mio, ghiotto e ribaldo. Chi vuol trovar miglior pan che di grano,

Nedi addietro a pag. 225.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Non mi riesce trovare il preciso significato di questa espressione: fare al matto. Intanto basti segnalarla ai lessicografi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gioè: diamo gran busse, gran percosse. Addietro, a pag. 359, nel medesimo senso: sonare il rinnovale.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Eccoti il resto. E voler la parte sua fino al finocchio, vuol dire volere fino a un minimo che, ciò che ci spetta, detto dall'essere il finocchio la cosa di manco pregio e l'ultima che venga in tavola.

Crede ire a Poppi e camina a Certaldo. 1

El SECONDO: Facciam la pace.

El Primo: Se tu metti el vino. 2

El SECONDO: Io son contento.

El Primo: Or canta un canzoncino.

E' poveri cantano una canzona. Ora la storia torna al RE che dà ordine della battaglia e dice così:

Diletti baron mia, per quanto amore Portate a me et al mio nobil regno, Io vi ricordo che chi cerca onore Saetta sempre, con prudenzia, al segno. Non s'acquista virtù senza sudore: Un bel morir fa l'uom sempre mai degno: Tardi o per tempo la morte ci chiama: La gloria de'mortali è sol la fama.

El Capitano volendo pigliare la terra dice così a' soldati:

Alla morte, alla morte, cavallieri E voi altri signori, ogniun si metta: Cercate di ferir, franchi guerrieri, Chè questo onor per voi oggi s'aspetta. Or su, ristretti insieme, conduttieri, Facciam del signor nostro la vendetta. Or oltre, carne, carne date loro, Chè oggi acquisterete gran tesoro.

Danno dentro nella battaglia e pigliono la terra et il re prigione; e di poi el Re Gondufero in residenzia del preso re, dice a suoi baroni:

Se mai, paladin miei, fui in vita lieto, Oggi è quel di ch'i'ho passato il segno. Non son per nulla per tirarmi a drieto, ''Ma vo'per qualche di tornarmi al regno, Pian pian, chè ratto va l'uom che è discreto: Basta trar l'arco con prudenzia a segno.

<sup>4</sup> Molte volte chi vuol più di quel che gli spetta, chi vuol troppo e troppo ingiustamente migliorar la sua condizione (trovar miglior pan che di grano), si trova ingannato, come chi volendo andar a Poppi, che e nel Casentino, giungesse invece a Certaldo, che è sulla strada di Siena. Dubito che la scelta fatta di questi due paesi per la presente espressione proverbiale, potesse esser determinata da qualche giuoco di parole o per lo meno da qualche avventura comunemente nota: ma non saprei affermar nulla di certo.

<sup>2</sup> Se tu ci metti di tuo il vino, se tu paghi il vino.

Mentre che lui va, dice del suo palazzo:

lo voglio ire a veder se fabricato

È il mio palazo, ch' i' ho si bramato.

El Re torna, e non truova fatto nulla e dica:

Che vuol dir questo? e' non è fatto nulla, Questo è per certo una mirabil cosa Un servo stimi un re men ch' una frulla: Ingiuria non fu mai tanto famosa. Ma se la mente mia non si trastulla, Al tempo fiorirà per lui la rosa: Fatel venire a me, ch'io son disposto O scorticarlo o di farne un arrosto.

Preso San Tomaso e Abbane insieme, giunti dinanzi al rr, el RE dice così:

Chi t'ha insegnato, ah traditor ribaldo!
Schernire? E chi? Un signor di corona.
E' pare un uom dipinto, si sta saldo:
Tu non sai ben quanto furor rintrona.
Se nell'ira, ghiotton, io mi riscaldo
T'insegnero come la grossa suona.
Abbane e lui in prigion metterete,
Chè son proprio duo tristi in una rete.

San Tomaso e Abbane son messi in prigione; San Tomaso fa orazione e dice:

O vero eterno Dio immaculato, Che per me peccator volesti morte In sulla croce, e non pel mio peccato, Ma sol per campar me da eternal porte, E però, Signor mio, verbo incarnato Fammi per te patir constante e forte; Libera me, Signor, dal basso inferno, Acciò che io goda te, Ben sempiterno.

GADDE fratello del re, amalato in sul letto, dice a' servi di casa:

Io non so quel ch'io m'abbia si feroce,

Un dolor della testa si crudele:

Io tremo drento, e'l cuore abrucia e cuoce: Per me la morte à gonfiate sue vele.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vedi la nota della pag. 444.

Un servo va al re con furia, e il RE vedendolo venire dice:
Che nuove c'è, che vien' tanto veloce?

El Servo risponde:

Malato è grave el tuo fratel fedele.

El RE con prestezza dice:

Che vuol dir questo mal subito e ratto? Con la fortuna mai si può far patto.

El RE va al letto del fratello e dice così:

Donde vien tanto mal, fratel diletto? Ouesto dolor intenso che vuol dire?

El FRATELLO risponde:

Dianzi destami nel mio proprio letto, E pel dolore io mi credo morire.

El Re dice: Su presto, Curradin, metti in assetto, E con prestezza qui farai venire Quanti dottor ci son di medicina, Benchè pochi ce n'è ch'abbin dottrina.

CURRADINO và a' medici e dice:

Reverendi dottor, medici eletti, El signor nostro tutti vi richiede: Siche ognuno al venir presto s'assetti Perche vi porta reverenzia e fede. Ha un fratel c'ha in modo e'sensi stretti Che per dolore a gran fatica vede.

Un MEDICO dice per gli altri:

Noi siam pronti e parati all'obedire, Ma prima ci vogliamo ire a vestire.

El Medico dice al famigliare:

Dammi, Arrighetto, qua, quel bel mantello E un velluto per portar di sotto.

Da ogni dito un grosso e magno anello, Ch'a questo modo l'uom si mostra dotto.

L'arte del medicare è uno zimbello
Che non ci apposterebbe a pena Giotto:

Un parlar terso con l'aspetto grato
Guarisce oggi per tutto ogni amalato.

¹ Che Giotto (nominato qui per significare un uomo di grand' ingegno) a mala pena saprebbe sottrarsi dall' inganno e non cadere nella pania.

E' medici si scontrano insieme apresso alla città, e Uno dice cosi:

Buon dì. maestro Guido di cuccagna.

MAESTRO GUIDO risponde:

Adio, Maestro Anton di balordia.

MAESTRO ANTONIO:

Come va l'arte?

MAESTRO Guido: Bene a chi guadagna.

Insieme ce n'andrem di compagnia.

Maestro Antonio:

Come avete voi tordi nella ragna?

MAESTRO GUIDO:

Pochi, perch'io gli pelo per la via. Dove io non vedo, maestro, guadagno O io gli amazzo, o io gli mando al bagno.

E'medici giungono dinanzi al re, e Uno dice:

Noi siam, sacra corona, con prestezza

Venuti a ubbidir con somma fede.

El RE risponde loro:

Del venir vostro io n'ho somma allegrezza; Un mio fratel da voi soccorso chiede.

Lo Infermo si raccomanda dicendo:

O me che 'l cor mi si divide e spezza: Presto, maestri miei, qualche merzede.

Un MEDICO lo conforta:

State di buona voglia: el mal fia corto, Nelle man nostre mai nessun n'è morto.

Un MEDICO domanda le donne:

Avete voi conservata l'orina?

La Donna risponde:

Maestro si.

El MAESTRO:

E'l catinuzo ancora?

La Donna dice:

Egli è qua dentro nella predellina.

La Donna dice alla serva:

Corri, Lucia, va recalo un po'fuora.

El MAESTRO guardando dice:

Qui bisogna ordinar la medicina, Chè drento è questo mal che lo divora.

L'altro MEDICO dice:

Saper si vuol l'origin di suo male, Et io guarderò intanto l'orinale. El Medico comincia a domandare lo infermo e dice;

Duolvi la testa?

Lo Infermo risponde: Si, maestro caro.

El MAESTRO: El vin vi piace?

Lo Infermo: E'mi pare un veleno.

El MAESTRO: Uscite voi del corpo?

Lo Infermo: Assai di raro.

El MAESTRO: El freddo è grande?

Lo Infermo: E' mi fa venir meno.

El MAESTRO: El cibo come fa?

Lo Infermo: Parmi anco amaro.

El MAESTRO: Dove è la doglia?

Lo Infermo: Io ne son tutto pieno.

El MAESTRO: Quando vi prese el mal?

Lo Infermo: Tre di con questo,

E muoio s'io non ho soccorso presto.

E'MEDICI disputano insieme:

Multa sunt in infirmo investiganda:

Qualitas, pulsus, stercus et urina.

El SECONDO medico:

Contraria sunt primo resecanda: Dolor intensus, febris intestina.

El Primo medico:

Sunt haec pro sanitate preparanda: Reubarbari et mannae medicina.

El SECONDO medico:

Sarebbe buono a stemperar con ello Sugo d'aringhe e vin di pipistrello.

La Moglie dice: Maestro, a me pare che corra a morte, Chè'l caso suo s'è disputato troppo.

El Primo maestro:

Non dubitate: la natura è forte: Presto se gli darà qualche sciloppo.

El SECONDO maestro vedendo che lo infermo muore, dice:

Noi siam condotti co' sassi alle porte: 1 Noi faremo oggi qualche tristo intoppo.

El Primo: Costui si muore.

El SECONDO: E' sarà buon raccôrsi:

Questa è un'arte che conviene apporsi. 2

Anche nell' uso odierno: esser all' uscio co' sassi.

<sup>2</sup> Conviene indovinare: 0, come si direbbe al di d'oggi: è un riusci.

Uno Scudiere cacciando via e' maestri, dice:

Guarda, brutta canaglia, anzi poltroni!
Tanto hanno fatto che ce l'hanno morto:
Andatevi con Dio, capi d'arpioni,
Ch'i'vi risciacquerò il brochetto scorto.¹
Tutto el di con le mule a processioni
Vanno costor, col prete e'l beccamorto:
Uccidono uno, e non ne va lor pena:
A lor basta portar la borsa piena.

Un Altro Scudieri escusando e'buoni medici dicc cosi:

Non si dice di quei che hanno dottrina E son discreti e usan diligenzia:
Non si danna però la medicina
Perchè l'è vera e perfetta scienzia.
Questa comanda la legge divina;
Dunque non mi detrarre con tua scienzia:
Sol si danna color che guastan l'arte,
Con ciurma, bossoletti, anella e carte.

El RE piangendo dice:

O mè, dolce fratel, chi mi t'ha tolto?
O mè, quanto dolor per te sento io!
O mè, fratel, tu se' di vita sciolto:
O mè, che tu non senti el pianto mio:
O mè, che troppo acerbo el frutto è colto,
O mè, mondo crudel, quanto se' rio:
O mè, o mè, tanto è il dolor ch' i'sento
Che per gran doglia mi distrugo drento.

La MogLie piangendo dice:

Marito mio, chi pensava oggi questo?
O me, dove sei tu dolce tesoro?
El viver senza te, m'è si molesto,
Che per gran doglia tutta mi divoro,
Chi t'ha dagli occhi miei tolto si presto?
O me, o me, ch'io mi consumo e moro.
Tu non rispondi, ed io ti chiamo forte:
Almen m'avesse il ciel dato la morte.

El RE ordina che sia vestito di porpora e bisso, e che gli sia fatta una gran sepoltura, e dice:

O Gadde, fratel mio, da poi che in vita Non t'ho potuto dare el regal manto,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Frase affine all' altra di risciacquare il bucato a uno; e a quella dell'uso, fare una risciacquata ad alcuno. Qui pero più che di parole si tratta di fatti.

La carne morta tua vuo' far gradita,
Bagnando il capo di sospiri e pianto.
Di purpura e di bisso sia vestita,
Di gemme ornato il capo tutto quanto;
Di porfido sia poi la sepoltura,
Memoria eterna della sua figura.

Un Servo trova gli scarpellini e dice;

Su, scarpellini, un simulacro immenso In questo punto vo'che qui si faccia.

Uno Scarpellino dice:
Ad altro, cancellier, per or non penso:

El bisogno del bosco el lupo caccia.

Un ALTRO scarpellino:

Io ho per lavorar perduto il senso: Col pagar largo ogni lavor si spaccia.

El CANCELLIERI dà loro e' denari:

Tenete questi, e lavorate apunto, Chè 'l corpo quatro di stato è defunto.

Uno SCARPELLINO;

Questo è finito.

Un BECAMORTO: Orsu mettienle drento, Chè c'è altro sapor che di moscado.

L' ALTRO BECAMORTO:

Venirmi men pel gran fetor i'sento; E'fuggirebbe el re che ha parentado.

El PRIMO BECAMORTO:

Quel che noi sian tu vedi; un po' di vento,. Et abbiam questa vita tanto a grado.

El Secondo: Metti la pietra e serra pur ben tutto, Non credere che voli, in modo è strutto.

San Tomaso essendo in prigione fa orazione a Dio che gli piaccia resuscitare el fratello del re:

Signore immenso, ecco la pecorella Che sta rinchiusa in questo folto bosco: Tu vedi il Re che tradito s' appella: Però con tutto il cuor, Jesù, ti posco. Guida la barca mia con la tua stella, Acciò che in manna si strasmuti el tosco, E'l suo spento fratello in vita torni, Acciò ch' i' mostri e' tuo palazzi adorni.

Subito cade la pietra del munimento, e QUELLI che sono d'intorno, vedendolo resuscitare, dicono maravigliandosi: Che vuol dir questo? egli è il fratel del re

Che esce vivo della sepoltura.

Uno dice: Andiangli apresso; io vo'veder se gli è. L'ALTRO risponde:

Ben sai che si; vedi la sua figura.

GADDE risuscitato dice:

Fratel, non dubitate più di me: Dio è quello che de'suo servi ha cura.

Ora dice di volere andare al fratello, cioè al re:

Con cordial letizia al fratel mio

Andiamo, a consolar suo pianto rio.

El RE vedendolo discosto, dice:

Chi è quel che di porpora vestito Con tanta gente in compagnia ne viene?

Un Servo risponde e dice:

E'mi par Gadde.

El RE dice:

Se'tu rimbambito?

El Servo dice:

Illustrissimo re, guardate bene.

El RE dice: Se non ch'io so che gli è pur sepellito, Direi che la sua forma proprio tiene.

Sendo più presso, il RE dice conoscendolo:

Egli è desso per certo: o segno grande! Qui non si usò mai più simil vivande.

GADDE si accosta al re per toccargli la mano, e lui fugge per paura: Buon di, fratel diletto, non fuggire; Io son ben Gadde, non aver paura.

El RE tutto stupefatto dice:

Per gran dolcezza io mi sento morire; Sei tu quel che sei stato in sepoltura?

GADDE risponde:

Ben sai che si; e òtti nuove a dire Del tuo palazzo e di sua grande altura.

El RE abbracciandolo dice:

L'aspetto tuo, fratel, tanto mi rugge Che ogni mio spirto volando si fugge.

El RE maravigliandosi dice:

Io ti guardo, fratel, dal capo al piede E non so s'io mi sogno, o s'io son desto. GADDE dice cosi:

Abbi pure in Tomaso ogni tua fede Che presto intenderai che dono è questo.

El RE risponde:

Come vuoi tu ch' i' trovi in lui merzede? Di fargli male infino a or non resto.

GADDE lo conforta e dice:

Non dubitar di nulla, o fratel mio, Chè gli è clemente, grazioso e pio.

La Donna di Gadde abbracciandolo dice:

O dolce mio marito, ancor terro Nelle mie hraccia il tuo henigno viso! In qual mondo mi sia certo nol so, Si sento d'allegrezza el cor diviso. Poi che trovato il mio tesoro io ho Mi par che si spalanchi el paradiso, O che gaudio e che novella è questa!

GADDE dice: Questo è principio ancor di maggior festa. Ora dice come ha veduto el suo palazzo in cielo:

Io ho veduto el tuo palazzo degno Che non si può guardar la sua bellezza: Se tu non lo vorrai, io fo disegno Pagarlo tutto con la mia ricchezza.

El RE dice che lo vuole:

Non ci dovessi io metter mezo il regno, Io intendo di fruir tanta dolcezza.

El RE dice di volere ire a San Tomaso:

Prima a Tomaso alla prigion voglio ire, E chiedergli merzè del mio fallire.

Ora dice che vuole che ognuno vada ginocchioni:

Genussis, col cuor tutti inclinati Merzè chiedendo, a Tomaso n'andreno: Diventeren di lui veri soldati, Prima che 'l breve tempo venghi meno. Se nelli error gran tempo siamo stati, Merzè chieggiendo, pietà troverreno. Ginochion dunque a questo gran pastore Andrem, come va il servo al suo signore.

Ora si partono e vanno cantando una laude: CHI SALUTE VUOL TROVARE etc. Ora giunto el RE, ginocchioni dice: Glorioso Tomaso, ecco quel re

Che per superbia in prigion t' ha tenuto. Abbi del servo tuo, pastor merzè, Che come cieco non t' ha cenosciuto.

El FRATELLO del re dice:

Di tanta grazia quale hai fatta a me, Come ti potrò io render tributo? Tu m'hai quatriduan risuscitato, Per trarmi al fin per cui ciascuno è nato.

El RE dice a San Tomaso:

Io ho, doice pastor, tanta letizia Ch'i' ti vorrei parlar, nè sò che dirmi: Non mi voler punire con la giustizia, Ch'io vo' col manto tuo, pastor, coprirmi.

SAN TOMASO lo conforta:

Signore, io non conosco nimicizia Ma son per te parato el core aprirmi.

El RE dice a Son Tomaso:

El mio palazo in ciel vorrei fruire.

El FRATELLO dice:

Et io quello ancor teco vo' partire.

San Tonaso dice al re che se lo vuole vedere, che gli conviene battezarsi:

Se tu lo vuoi veder, conviensi al tutto Sposarsi a quel Signor che 'l ciel governa. Senza la fede e' non si può far frutto: Con questa si camina in vita eterna. Jesù è quel che regge e guida el tutto.; Questo, per trarci alla gloria superna Morendo in croce per salute nostra, Vuol dar la palma a chi combatte e giostra.

Ora el RE dice volersi battezzare:

Questo immenso tesoro il bramo tanto Che per fruirlo, io gli ho offerto il core.

El Fratello: Questo seguirlo anch' io sempre mi vanto,
Perchè chi il gusta, in eterno non muore.
Questo ritorna in gaudio ogni gran pianto,
Questo confonde ogni mortale errore.

Uno dei servi del re per tutti dice cosi:

Questo fruire ancor noi cerchiam tutti Per poter posseder gli eterni frutti.

SAN TOMASO gli fa battezare dicendo cosi:
Or oltre, genustessi tutti a terra,

Voltate gli occhi alla divina luce. In virtù del Signor che mai non erra, Io vi battezo a quel superno duce: Prima del padre, ove il poter si serra, Nel figlio poi, ch'ogni saper produce, Allo Spirito Santo, eterno amore, Vi sposo tutti con allegro core.

El RE guardando inverso el cielo vedendo e suoi palazi

Vedete voi quanti palazi degni Si vede in quello eterno e sommo coro! Ognun felice nel suo proprio regni, Ch'io mi stupisco a veder tal lavoro.

SAN TOMASO gli conforta:

Se voi terrete al ciel fissi gli ingegni Non vel torrà nè stato, argento, o oro, Infino al fin perseverar bisogna, Chè sare'il danno vostro e la vergogna.

SAN TOMASO dice al re che faccia mettere un bando per tutto el regno che e ciechi, zoppi, attratti, et infermi e sani, ogniuno debba venire a ottenere la grazia:

> Un bando, signor mio, vo'che si metta Che chi ha sordi, ciechi, infermi o muti Sien tutti qui con carità perfetta A fruir meco gli eterni tributi. Questo bel regno tuo a Dio s'aspetta: Dunque da me tutti saran venuti: Piccoli e grandi, ognun che può venire Venga, chi vuol gli eterni ben fruire.

El RE chiama el cancellieri che faccia mettere il bando:

Su presto, Cancellier, farai bandire
Per tutto il regno, ch'ognun venga a corte,
Ciechi, ratratti, e chi usa languire
Venghi, se vuol tornar gagliardo e forte:
Nessun si lassi dal sonno smarrire,
Chè trovera di poi chiuse le porte.

El CANCELLIERI:

Fatto sarà, signor.

El RE: Fallo far presto.

El CANCELLIERI al banditore:
Fa questo bando a tutti manifesto.

El Banditore: Fassi mettere un bando e comandare Che sani e infermi d'ogni malattia, Al palazzo del re, senza indugiare, In questo punto si sien messi in via; Colui che cerca sanità trovare Pigro nè tardo a tanto ben non sia; Chi brama di guarir, venga alla fonte Gon umil core e vergognosa fronte.

Un CIECO dice all'altro:

Ai tu sentito, Cola, el bando espresso. Che s'è già publicato in ogni loco? Io per me in punto al tutto mi son messo, Chè l'esser cieco, è un amaro giuoco.

UN ALTRO cieco dice:

Or oltre, Bigio, io ti verrò apresso, Perch'io so che tu vedi pure un poco.

El Bigio cieco:

Io ho qui la ribeca per laudare Colui che tanto ben ci vorrà fare.

Giungono gli infermi al palazzo del re, et Uno dice per tutti: Illustrissimo re, venuti siano

Alla tua corte con letizia grande.

SAN TOMASO si volta al cieco et dice:

Accioche il tempo non si perda invano
Vo'mostrar di Jesu le sue vivande:
Tutti gl'infermi dalla destra mano
Staranno adoini di varie ghirlande,
E'san dall'altra mano staran tutti,
Aspettando dal ciel gli eterni frutti.

SAN TOMASO fa orazione:

Ecco, Signor, colui che nel costato Misse la man per confermarsi in fede: Ecco quel servo che tu hai mandato A convertire el popol che non crede: Ecco, dolce Jesu, quel servo ingrato Che spera in te trovar giusta merzede: Sana, dolce signor, questa tua gregge Che vuol venire alla divina legge.

Fatta la orazione viene uno tremoto grande, e tutti cascono in terra tramortiti, e così ancora San Tomaso; e stanno alquanto tempo, e dipoi tutti si rizano sani, e chieggono el battesimo; e Uno di loro dice così:

O mirabil virtù del magno Dio!

O che gioconda e gloriosa impresa! Io veggo pure.

L' ALTRO:

E così fo anch' io.

Un altro povero:

Et io comincio, senza alcuna offesa.

Inginocchiàti tutti dinanzi a San Tomaso, Uno dice:

Col cor devoto, umiliato e pio Fa' l'alma nostra al sommo bene accesa: Battèzaci, pastor, tutti a quel regno Che fa ciascuno in ciel felice e degno.

SAN TOMASO gli batteza tutti dicendo:

Levate el cor, la mente e'sensi in su A quel tesor che ogni cosa mantiene. Per farvi degni di tanta virtù Dodici gradi a ciaschedun conviene. Un'altra volta avendo tempo più A tutti si faranno intender bene. Signor, vestigli tu col tuo bel manto Del Padre e Fglio e lo Spirito Santo.

Ora inginochiàti, cantano questa lauda:

Laudiam l'Apostol santo
Tomaso pien d'amore,
Nostro padre e pastore,
Con gaudio, festa e canto.
Egli è quel fonte degno
D'ogni letizia adorno
Che convertito ha il regno,
Come la notte, in giorno.
O felice ritorno!
O che dolcezza è questa!
Ognun con gaudio e festa
Laudi l'Apostol santo.

SAN TOMASO dice di volere partire, e chiede licenzia al re e dice:

E'piace a quel Signor che tutto intende Ch'io mi debba partir dal tuo bel regno.

El RE turbato dice:

Questo parlar, Tomaso, assai m'offende: Ètti venuto el viver nostro a sdegno?

SAN TOMASO lo conforta:

Quel che la luce in ogni parte accende Vuol anco altrove far suo nome degno.

Vot. I.

El RE gli dà licenzia:

A Dio per nulla io non vo contradire. Ben che io mi senta per dolor morire.

San Tomaso si parte e va in India maggiore; e il Re, innanzi che San Tomaso si parta, chiede la sua benedizione, e Prima che parta, o pastor reverendo.

Non ci negar la tua benedizione.

El Fratello del Re dice:

Questo partirsi presto io non lo intendo:

Vuoi tu lassarci in tanta afflizione?

SAN TOMASO risponde al fratello del re e dice:

Come piace al Signore el tempo spendo, E vo e sto, dove quel sol mi pone.

Son Tomaso dà loro la benedizione e dice:

Quanti passi fe'mai o farò io. Tante benedizion vi doni Dio.

El RE comanda si facci una legge che ogni anno si facci memoria di quel giorno:

> Egli è comun parlar, baron diletti, Che non si può dir peggio ch' un ingrato: Però vo' che ne'libri oggi si metti Ouesto decreto che io ho ordinato: Vo' che in tal giorno ognun lieto s'assetti Venir con festa al santo tempio ornato, A laudar prima Dio con tutto el core, Poi Tomaso, suo divin pastore.

SAN Tomaso camina in India maggiore, e trovando una donna cieca chiamata Sentice, gli dice cosi:

Sorella, che vuol dir che tu se' priva Di guella luce preziosa e cara?

La Donna risponde:

Questo secreto non sa uom che viva, Dapoi che al mio dolor nessun ripara.

SAN TOMASO gli dice:

Colui che al mio Jesù, sorella, arriva Sempre ha la vista sua lucente e chiara.

La Donna risponde:

Chi è questo Jesù? fa' ch' io l'intenda Acció che del suo amor tutta m'accenda.

SAN Tonaso gl'insegna la fede cristiana e dice:

Questo pastor mori per la sua gregge

E nacque di Maria vergine e pura; Mandollo Dio a dar la nuova legge La quale con sapienza ognun misura. El cielo, el mare e l'universo regge, E d'ogni effetto ha diligente cura. Questo può quanto e' vuole e quanto pensa, Benignamente el ciel largo dispensa.

La Donna lo domanda se Cristo la potrebbe ralluminare, e dice così: Potrà lui se vorrà, farmi vedere?

SAN TOMASO risponde:

Come di nulla egli ha fatto ogni cosa.

La Donna dice a San Tomaso:

Se io potessi da lui tal grazia avere, Donna non nacque mai si gloriosa.

San Tomaso dice che bisogna battezzarsi:
Volendo tanta luce possedere
Bisogna trasmutar la spina in rosa;

Sposar conviensi alla sua santa fede Per cui l'eterno ben si gusta e vede.

La Donna dice di battezzarsi:

Ad ogni voler tuo parata sono, Chè già sente el cor mio nuova dolcezza.

SAN TOMASO dice:

D'ogni tuo fallo a Dio chiedi perdono, Se vuoi gustar la sua somma bellezza.

La Donna dice:

Se degna in terra di tal grazia sono, Dammi, dolce Jesù, la tua fortezza.

SAN TOMASO dice:

Monda, Signor, questa ancilla diletta
Quel sangue che ogni cuor contrito netta. 

Battezzata, subito gli torna il vedere, et ELLA maravigliandosi, dice:

O mirabil virtù del magno Dio; Io nacqui cieca, e or veggo si bene! Quanto sei tu, Signor, clemente e pio, Poi che da te tanta carità viene!

Ora dice di trovare Migdonia, sorella della regina:
Voglio a Migdonia esporre el pensier mio
Per torla dall'error che 'l suo cor tiene.

<sup>1</sup> Forse: Col sangue. O anche: Mondi .... Quel sangue etc.

La donna chiedendo licenza, SAN Tomaso dice:
Orsù, va'in pace.

SENTICE:

Io non poserò mai

Se tanta grazia a lei, pastor, pon fai.

La donna, cioè SENTICE, truova Migdonia et in sè lieta dice:
Buon di, Migdonia.

MIGDONIA dice:

O Sentice diletta,

Tu vedi: che vuol dire?

SENTICE:
MIGDONIA:

Io tel dirò.

Dè, dimel presto, chè chi troppo aspetta Si strugge.

SENTICE:

In verità, questo anco so.

Ferito ho il cuor di una ardente saetta
Ch'i' non so quel ch'i' parlo, o dove io vo.

SENTICE volendola menare seco dice cosi:

Dè, vienne meco.

MIGDONIA dice: Dove?

SENTICE risponde:

Alla ventura;

Se il ciel ci guida, non aver paura.

Ora vanno a trovar San Tomaso e giunte dinanzi a lui, SENTICE dice così :

> Ecco l'ancilla tua, padre clemente, Che torna a bere al tuo sacrato fonte.

SAN TOMASO dice:

Quando il foco arde bene, ognun lo sente: L'uom si conosce nel guardarlo in fronte.

MIGDONIA risponde:

Sol nel guardarti, i'ho il cor tanto ardente Ch'io crederei far ire ogni gran monte.

MIGDONIA chiede il battesimo:

Pietà, dolce pastor, ch'io vengo anch'io Per farmi ancilla al tuo pietoso Dio.

San Tomaso l'accetta e dice:

Con somma carità, figliuola mia, T'accetto insieme con la tua compagna. Volendo ritrovar del cielo la via La fede e la speranza t'accompagna: La carità convien che ancor vi sia: Con queste el paradiso si guadagna. Ora la batteza e dice:

Perchè tu sia di tanta grazia degna Io ti battezzo alla divina insegna.

Poi che è battezata l'ammaestra:

La castità è un tesoro che piace A Dio, perchè mantien l'alma purgata; Tolto le legne, egli è spento la brace; Al fine ogni prudente attende e guata.

MIGDONIA promette di osservare castità:

Restisi pur per me ciascuno in pace, Chè al mio dolce Jesù l'anima ho data: Non creda el mio marito in terra avere Con esso meco alcun carnal piacere.

MIGDONIA chiedendo licenzia dice:

Noi partirem da voi, padre diletto:

SAN TOMASO dice:

Andate in pace, che Dio v'accompagni.

MIGDONIA dice:

Questo pastor dal cielo è stato eletto Per fare effetti gloriosi e magni.

SENTICE dice: Io ho da tanto gaudio el cuore stretto
Che ne'sospir convien ch'ognor mi bagni.

CARIGIO marito di Migdonia dice a Migdonia:
Migdonia, dove vai?

MIGDONIA:

Nol vedi tu?

Vo per servire al mio sposo Gesù.

El MARITO turbato dice:

Che sposo cerchi tu? non sono io quello?

MIGDONIA dice:

No, se tu non mutassi già la fede.

El MARITO dice:

Ài tu perduto, pazza, oggi il cervello?

MIGDONIA dice:

El cervel perde colui che non crede.

El Marito: Chi è questo marito? io vo vedello.

MIGDONIA dice:

È un signor che l'universo vede.

Ora manifesta San Tomaso:

Tomaso architettore me l'ha mostro.

El MARITO risponde:

SI, qualche fratachione in cella o in chiostro.

CARIGIO marito di Migdonia, dice di manifestarlo al re: In questo punto al re vo' farlo chiaro. Chè forse muterai costumi o legge.

MIGDONIA risponde:

Ad ogni cosa Dio sa por riparo: E' mori anco lui per la sua gregge.

El MARITO adirato dice:

Guarda, chi mi to'il capo, viso amaro: Voi siate tutte monne scoccovegge.

CARIGIO giunto al Re dice:

Un Tomaso è, signor, qui nel tuo regno Che di spegner gli Dei fatto ha disegno.

Ora dice della donna sua:

Alla mia donna il cervel come trottola Girato gli ha, più che una palla al vento.

El RE risponde:

Se un servo crede al suo signor la nottola Serrare, 1 egli è ben fuor del sentimento: So che 'l vin gli uscirà della collottola, Se comincia a provar qualche tormento.

Ora comanda al cavalieri che pigli San Tomaso: Fa', cavalier, d'averlo alla prigione, E poi vedren quel che vorrà ragione.

El CAVALIERI dice a' birri:

Su presto, ciurmeria, gente da sassi, Visi intarlati e zucche senza sale.

Ora dice loro villania:

Egli stanno a giocare, e' babbuassi! Bocche da sgomentire un carnasciale. 2

Un Birro risponde:

Tu non se' però il duca di Gambassi: 8 O cavalier, tu parli poco e male. Se noi siam birri, e tu se'il capitano: Diciam pur gatta, e pigliànci per mano.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Serrare il nottolino, pet strozzare è nel Malmantile, III, 55. <sup>2</sup> Bocche che ingolerebbero carnevale, che farebber paura, per la loro voracità, anche al carnevale.

Gambassi è piccolo castello del distretto fiorentino.

A Quel che voglia dire precisamente; diciam pur gatta, non mi riesce trovare. Che debbasi leggere : patta? In tal caso sarebbe come dicesse : fra noi non c'è gran differenza.

GORIGIO cognato del re chiede che la regina vada a convertire la sorella Migdonia:

Illustrissimo re, corona immensa, A me cognato e signor per natura, Chi ama teme, e l'uom che teme pensa, E tagliando una volta assai misura. Vorrei che la regina alla mia mensa Venissi, usando diligente cura Di tôr della sorella e donna mia Quella insolente e stolta fantasia.

El RE risponde e dice così:

Tu parli bene, e si vuol irvi presto.

La REGINA dice al re:

Io son parata ad ogni obedienzia; Quel che piace al marito, è sempre onesto, E vizio è grande a fargli resistenzia. Per natura ogni donna ha sempre questo, Come foglia mutare sua sentenzia.

El RE alla regina:

Ora oltre va, e con arte e ingegno Togli del capo el bestial ingegno.

El CAVALIERI dice a San Tomaso:

Sei tu Tomaso architettor, che vai Pel regno subvertendo chi ben crede?

SAN TOMASO dice:

Io son servo di Dio, che sempremai Ho predicato la divina fede.

El CAVALIERI lo piglia:

A questa gente in mezo oggi n'andrai, Là dove il sole scaccato si vede. <sup>1</sup>

SAN TOMASO in mezo a'birri, dice:

Se vi stette colui che tutto regge Ben vi può star un servo di sua gregge.

La REGINA giunge a Migdonia:

Buon di, sorella mia, che vuol dire? Carigio, sposo tuo, molto si duole Se dove dorme lui, non vuoi dormire: Onesta donna far questo non suole.

<sup>1</sup> In prigione, dove il sole si vede a scacchi, a causa delle inferiate.

MICONIA risponde:

Vuolsi, sorella, in prima il vero udire, Chè l'uom prudente non crede a parole: Mutare il male e convertirlo in bene Ogni gran regno, madonna, mantiene.

MIGDONIA manifesta la fede:

Io mi son da un uom vile e terreno
Partita, e preso i' ho sposo più degno.
Questo per tempo alcun mai verrà meno,
E sempre eterno fia suo nobil regno;
El suo giocondo stato è tanto ameno
Che a contemplarlo sol manca ogni ingegno.

MIGDONIA avendo gente al letto, dice alla Regina:

Sentice nacque cieca, e oggi vede

Sol per virtù della sua santa fede.

La REGINA a Sentice dice:

Chi t' ha di tanta luce oggi inflammato?

SENTICE risponde:

Tomaso architettor, servo di Dio.

La REGINA dice come il re l' ha fatto pigliare:
El re l' ha ora alla prigion mandato.

SENTICE dice:

Questo gli fia al cuor sommo disio.

La REGINA dice di volere parlare a San Tomaso: Io gli vorrei parlar, sendovi grato.

MIGDONIA dice:

Che non di'tu, io mi consumo anch'io? Vanno a trovare San Tomaso:

Secretamente alla prigion n'andreno, Ché a pensar sol di lui mi vengo meno.

Giunte alla prigione, MIGDONIA dice a San Tomaso:
Buon di, padre diletto, assai c'incresce
Vedervi qui in questo loco oscuro.

SAN TOMASO risponde:

La grazia nel patir, sorelle, cresce, E l'uomo è di sua gloria più sicuro: Gli affanni son a me come acqua al pesce, Che mi conserva più che argento, puro.

La Regina gaudendo del suo amore dice:

Solo a vedervi, o mè, pastore, io ardo, Anzi mi struggo quanto più vi guardo. La REGINA si converte a Dio e dice:

Disposta son, pastor, di mutar vita E seguitar Migdonia mia sorella.

San Tomaso la conforta:

Gloriosa regina alta e gradita Gusta con carità la mia favella: In breve tempo ogni gloria ha finita, Morte ogni gran signor cava di sella.

SAN TOMASO la battezza:

Dunque con umil cor prendi la insegna Che ti farà nel ciel di gloria degna.

SAN TOMASO l'amaestra:

Perseverar convien, chi vuole in cielo Fruir la gloria che i beati pasce.

La REGINA risponde:

Io son parata a patir caldo e gielo Mentre ch'io sono in queste mortal fasce. Cangiando va ciascun con gli'anni el pele, Felice è quel che morendo rinasce.

Ora si partono da San Tomaso:

Or oltre, padre, a dio, rimanti in pace: Jesù ci facci del suo amor capace.

CARIGIO si fa incontro alla regina, e dice:

Che c'è di nuovo, o regina diletta?

La REGINA risponde:

Ben, se vorrai la tua sposa seguire. Ella m'ha presa con la sua saetta E di dolcezza mi fa el cuor languire.

CARIGIO adirato dice alla regina:

Infino la regina mi civetta.

La REGINA dice:

Io non ti posso il ver più chiaro aprire.
Ora manifesta d' esser cristiana:

Io son cristiana, e se seguir mi vuoi A tanta gloria ancor venir tu puoi.

CARIGIO adirato dice alla regina:

Io sarei ben del sentimento fuora S' io volessi mutar, per donna, fede. Come foglia il cevel vi vola ogn' ora: Guai a quel poverello il qual vi crede. Maladetto sia il punto, el mese e l'ora Nel quale io messi a veder donna il piede, Provana, sciocca, invidiosa e pazza! E tutte son d'un pelo e d'una razza.

CARIGIO dice al re che la regina è fatta cristiana:

Male abbiam fatto, maiestà diletta; La civetta oggi è convertita in tordo: Trovarti un'altra donna omai t'assetta: Vedi quel che fa far quel uom balordo.

El RE comanda al cavalieri che meni a lui San Tomaso:

Su, cavalier, io ne vo' far vendetta: Spesso si cuoce l'animal che è ingordo: Menalo presto qui, ch' io son disposto Vederlo far come un pipion arrosto.

Giunto San Tomaso dinanzi al re, el Re comanda che'l sia messo in su le piastre di ferro infocate:

> Prima ch' io gli favelli, in mia presenzia Trovate piastre di ferro infocate; Co' piè nudi, per maggior penitenzia, Fate che sopra quelli lo meniate.

El CAVALIERI dice al giustizieri:

Su, giustizieri, el re dà la sentenzia Acciò che presto il suo voler facciate.

El GIUSTIZIERI al cavalieri:

Dove sono e' danari?

El CAVALIERI:

Ecco un fiorino.

Un GIUSTIZIERI:

Cotesto non ci basta sol pel vino.

SAN TOMASO fa orazione e dice:

Ecco, dolce Jesù, quel servo afflitto:
Ecco quel che da te fu sempre amato;
Ecco fra' lupi l'agnel derelitto,
Che messe già le man nel tuo costato;
Se mai, Jesù, commissi alcun delitto
Fa' che sia oggi, Signor mio, purgato;
Come son per tuo amor gagliardo e saldo,
Così spegni con l'acqua el ferro caldo.

Mentre che San Tomaso va sopra le piastre infocate, viene di terra una fontana d'acqua, e il popolo vedendo tal miracolo si converte, e uno dice:

> O mirabil virtù! ben sare' stolto Chi non credesse a si stupendo segno.

Un altro risponde:

A dirvi el pensier mio libero e sciolto, Adorare il suo Dio io fo disegno.

UN ALTRO dice:

El frutto al tempo buon debb' esser colto: Lasciamo andare il re con tutto'l regno.

Ora chieggono il battesimo, e convertiti dicono:

Alla tua santa fè, con gaudio e festa Tutti vegniamo; el re sol qui si resta.

El RE lo fa gettare nella fornace:

Su, giustizier, gettatelo in fornace, E fate che si strugga infino a l'ossa.

SAN Tomaso fa orazione:

Dammi, dolce Signor, l'eterna pace, Acciò che tal dolor sostener possa; Spegni, Signor, questa focata brace E sana col tuo sangue ogni percossa. Mostra la tua potenzia, Jesù mio, A questo ingrato re, protervo e rio.

Uno dice al re: Se tu vuoi, signor mio, torgli el potere Fa' che per forza el sommo Giove adori: Farà con questo al suo Dio dispiacere, E troverassi di sua grazia fuori.

SAN TOMASO dice al re:

Se io ti fo tanti error, cieco, vedere Porrai tu fine a' tuo bestiali errori, Se con questo adorar Giove rovina?

El RE dice: Dirò che sia migliore la tua dottrina.

El RE chiama e' sacerdoti del tempio e dice così:
Su, sacerdoti, una orazione fervente
Farete a' nostri Dei con tutto il core.

El Primo sacerdote risponde:

Se a questa volta Giove non si sente Io diro ben che sia crudo signore.

Ora dice agli altri sacerdoti:

Gl'ingegni in mano ognun subitamente Pigli, con reverenzia e con timore.

Ora fanno orazione a Giove:

Iupiter magne miserere nostri, Fa' che la tua potenzia si dimostri.

SAN TOMASO ginocchioni dice:

Io adoro non te, ma il Signor mio

Che per me sparse il sangue in su la croce; Io m'inginocchio al mio pietoso Dio Che chiama il peccator con alta voce.

Ora comanda alli demonii che rovinino el tempio:

Comando a te, demon perverso e rio, Che a destrugger quel tempio sia veloce: E perchè ognun che è qui, comprenda il tutto, Sia Giove lacerato, arso e destrutto.

El PRIMO SACERDOTE cava fuori un coltello e dice:

Questo non sara il ver, can maladetto, Ch' io vo' con questo ferro vendicarmi.

L' ALTRO SACERDOTE dice:

Càcciagliene al ribaldo in mezzo al petto, Ch'io mi sento di rabbia consumarmi.

Ora l' amaza dicendo:

Vedi che a questa volta tu ci ha detto: Venga ora Satanasso a devorarmi.

Essendo morto San Tomaso, l'Altro SACERDOTE dice:
Egli è pur morto; sia quel ch' esser voglia:

Preso el partito, è passata la doglia.

Tutti e' cristiani si congregano e dicono di volere amazare il re e li sacerdoti del tempio; e UNO dice così:

Vedete voi che crudeltà è questa? Vogliàn noi sopportar si grave ingiuria?

L' altro PRINCIPE dice:

Ben sai che non; andiam con gran tempesta, Adosso al re: si vuole andar con furia.

Uno dice al Re:

El popol di gridar, signor, non resta: Prendete l'arme, che la turba infuria.

El Reirato dice pigliando l'armi:

Che diavol sarà poi, Giove perverso? Debb'io per un ribaldo esser summerso?

Ora volendo assaltare la guardia del re, UNO dice:
Compagni mia, alla guardia del re

Si vuol far forza, se vogliam vittoria.

Un altro risponde:

Se Dio, compagni, in nostro aiuto c'è, La palma è nostra e l'onore e la gloria.

Ora si fanno armati innanzi:

Or oltre inanzi, andiam con viva fè: Chè questa sia di noi somma memoria. El RE alla sua gente dice:

Chi mi manterrà oggi in signoria El primo sempre nel mio regno fia.

Ora fanno la guerra e amazano el re e gli sacerdoti; e morto ogn' uno, uno dice di andare a seppellire San Tomaso:

Ora che il re è destrutto, e' si vuol fare Onore al corpo dell' apostol santo: Vuolsi al sepolcro con festa menare Con inni e laude e con incenso e canto; Per tutto il regno poi si vuol mandare, Predicando Jesù per ogni canto.

Un altro dice di fare un tempio a suo onore:

Un magno tempio in sua laude e memoria
Faremo in segno di tanta vittoria.

Vanno a seppellire San Tomaso cantando una devota lauda e così finisce la sua Rappresentazione.

FINE DEL VOLUME PRIMO.

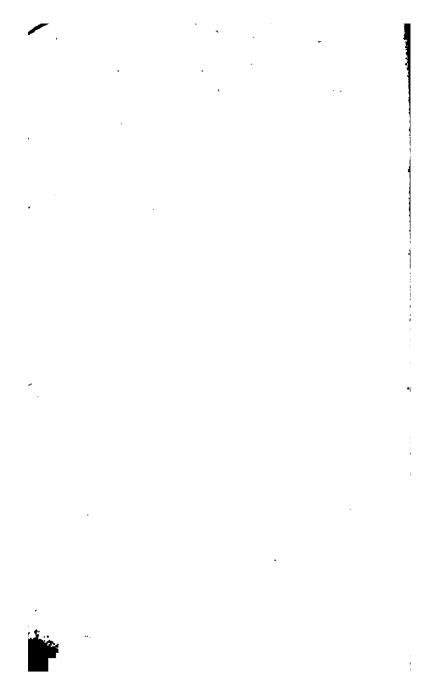

## INDICE DEL VOLUME PRIMO.

| RAPPRESENTAZIONE | di Abramo e Agar                            | 4   |
|------------------|---------------------------------------------|-----|
| <b>»</b>         | di Abramo ed Isac, di Feo Belcari           | 44  |
| <b>»</b>         | di Giuseppe figliuolo di Giacobbe           | 64  |
| ))               | dell' Angiolo Raffaele e di Tobia           | 97  |
| ,,               | della Regina Ester                          | 129 |
| »                | della Annunziazione, di Feo Belcari.        | 467 |
| . "              | della Natività di Cristo                    | 191 |
| <b>)</b> )       | della Purificazione di Nostra donna         | 211 |
| »                | della Disputa al Tempio                     | 223 |
| ))               | di San Giovanni nel deserto, di Feo Bel-    |     |
|                  | cari e Tommaso Benci                        | 244 |
| <b>»</b>         | della Conversione di Santa Maria Mad-       |     |
|                  | dalena                                      | 255 |
| n                | della Cena e Passione, di Messer Castellano |     |
|                  | Castellani                                  | 303 |
| »                | della Resurrezione di Gesù Cristo           | 329 |
| »                | del Figliuol prodigo, di Messer Castellano  |     |
|                  | Castellani                                  | 357 |
| n                | di un Miracolo di Santa Maria Maddalena.    | 394 |
| n                | di San Tommaso, di Messer Castellana Ca-    |     |
|                  | stellani                                    | 427 |

## Aggiunte e correzioni.

Pag. lin. .32 22 Et in questi boschi c'è sol erba e ghiande leggasi E in questi ec. aggiungi: Firenze e Pisa, L. Zeffi, s. a. (Catal. Gancia). 256 Maprin leggasi Magnin 329 Dramliturg., Dram. liturg., 22 348 15 Pilato avess' il trattoavessil tratto 364 15 Stavi a tua posta; Stavvi a tua posta; 369 nota 2 che tira nei mezzi. che tira nei pressi. 439 Le rime dell'ultima ottava della pag. aspetti e metti si correggano

in aspetta e metta.
445 23 Or oltre, carne, carne date loro leggasi Or oltre, carne, carne; date loro.

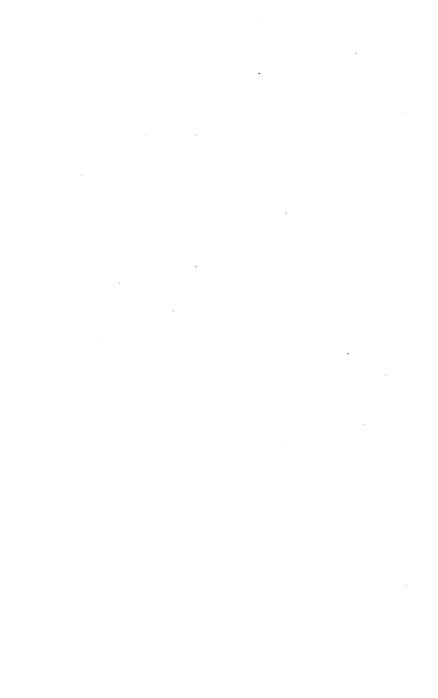

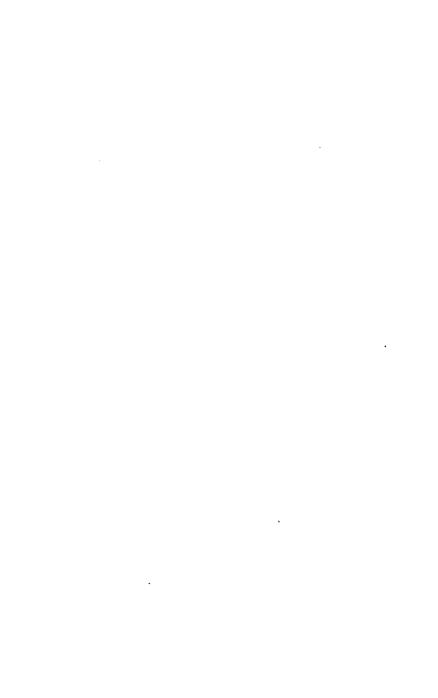

• •

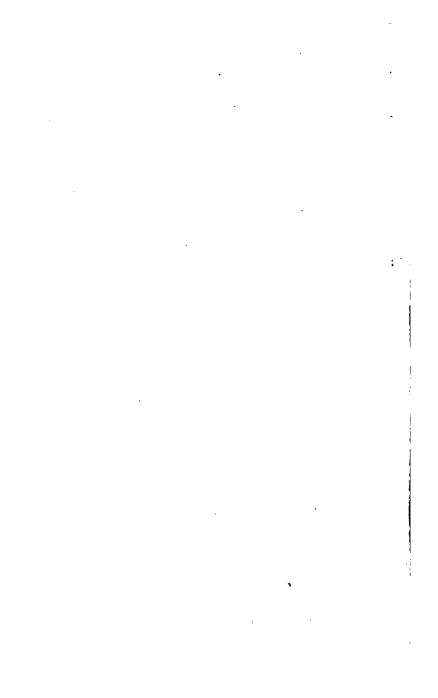

JUN